

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. C.6.10







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. C.6.10



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
Magl. C.6.10



Early European Books, Copyright © 2011 ProClust ILC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Frienza. Magl. C.6.10







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courlesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. C.6:10



1241 0-19/07 In Banco. 27. overvalj his liber & Connetus per asari de Florena ord 5 pd 3 In hor wolumine white bor 3. Quelibera foanis Stori Capigatoria Egidij i torruptoria libroze sã Tsamo. Sama daj Armacanj i Altronibs Armonozo

## Ancte resdificiles

ait Salon. Ec.i.

r cui itelligat ce vifficiles subdit non pot eas bomo explicare fermone Scom igit vistinctivem reruz potest accipi vistinctio vistinctio vistinctiu qonuz. Res aut oma sui viuisione viuidi pot in re creată vincreatam.fine in rez a fe vin rez ab alio britem effe.fine in re necef fariā arē possibilē. sine in rez finitaz a infinita. Res aut incanfata.infinita.7 necessaria.ce est. Res aut cata possibi lis a finita coe noie or creatura . De vtracs re posite sunt aliq gones. Ite ruz in viuinis res accipit essentiali.a notoalit in tillud Angl pmo a oc. rpia.c.z? res gb? fruendu e funt pr v filius v.f.f.eaden trinital vna queda funma res cois oibus fruentibus ea. In pma parte anctatl accipit res pfo nalit. In z'eentialit. Guerut igit ali qua quesita in ominis ce effentiali.ali qua e notonali fine pfonali. vnicum aut quesitu erat œ ordine essentialium ad notoalia. Illud vnicu p ponit vt. pote ex cui? folone patebit ordo, peede

Estigit prima questio.

di circa alia quesita.

## Trum in dininis centialia fint

inicidatioza estenº oiuine. vl'notionalia. po
notionalia poare, que
ossituunt supposita alice nature, sinut
imediatioza ipi nature qu'illa q sunt p
pzietates nae. notoalia aut in oiunius
ossituunt supposita nature oiune, esten
tialia non. 15 sinut qu'il pzietates illius
nae igit ze. poatio ma. na inediate se
baba ad sini suppositum, pziua, qu'a
illo vicir in pino oicendi p se. no aut

ce aliqua prietate nec ecouerfo. 15 tm

zºº igir illud quo fuppositu ostituitur formair, imediatio se babo ad năm qu aprietas aliqua, pbo minoris centia lia funt coia tribus plonis a p ons p nullu essentiale constituit suppom, igr p notionale, sunt etiam centialia, ppie tates nature fm Dama.c.z.fi bonuz ingt fi iushi fi sapies fi quodciqs alio vicas non natura vicis oct. 13 que cir ca natura. Et Auglis. ce tri.c.s. vel.9. Si vicam etern' imortalis infl' bon' beatus spirit' bozu oium nouissimuz 95 posui videt significare subaz ceta vo bui sube qualitates. Ad oppom. ipi essentie imediatoza sunt illa que st pfectiones simplit. que no sunt bi?. essentialia sunt pfectones simplir.noto nalia no g ze, poato ma pme pfectio ni imediatoza funt illa q magi babet ratonez pfectonis fimpli q illa que non funt pfectioes fimplir, pbato mi nozis. Anf.mono.is. centiale e in quo lib3 meliº iplu3 & no iplum. 13 tale vi cit pfectio limpir. notonale no est bi? quia că quelib 3 plona careat aliquo notoali.careret aliquo qo effet i quo libet meli' ipsuz qu non ipm. r ita que libet psona no estet simpli pfecta, qo è incoueniens . Be p ad intellectu qonis sunt aliqua necessaria premittenda.zº questio foluenda.zº ptra for lutiocm questonis oubia occurrentia excludenda.

Be priobicque

rif w ozdine imediationis islow onornz estential a notoalis, i pparatione
ad essentia oininā, videat g pmo intellect? isloma quatroz terminow qui
ponune in ti. Leentia, essentia, essentia
nale a imediatius. De p in oininis ne
cestario e aliqua entitas realis stucer
nă rei. I boc in extitia actuali aliogn
nibil cet ibi reale in actu. Illa entitas
real actual stuce ponat vnica sine ponatur aliquo oissinctio rei vl ronis.
semp erit ibi pone w necessirate aliquă
entitate realem pmā vnică q non pre
erigat aliquă pozem. Si.n. quela peri
geret pozea, nulla cet pma. a p pma
aliqua alia est posterioz. Illă eti pma

cutitate oz ee absolută. sine ad se. qz f Ming 7.00 tri.c.z.vl.6.0is centia q re latine or ealigd excepto relatio. Et 63 ips ibide in phogs. In o eatigd ad le. n e o jo qo relatie vicat . Det gifta >? q i vinis oz ponë aliqua entitatë rea le in extita actuali 7 aliqs vnica pma villa ee ad le. Ista real' etitas i co cuz sit paro eendi simplir. ronabilir a scis vocaf centia.vn Augl. 7.ce tri.c. 4.98 e sapie sape. 7 98 è potètie posse reternitati eternii ee, r iuflicie iuftii ee b é centicipz ce.7.3.c.z.vl.6.ab co qo è ce appellar centia. pter qo cus ipe cui priffime a viffime quenit ce. viff me or centia. 715 p. vicete Hugl. ibide c.8. pliz. 21 anifelti è œu abusine vo cari subaz. vt no vsitatiozi intelligat centia. qo ve ac prie or .ita ve fortaf fe foli au opteat vici estentiaz. Est.n. ve solus.qz icomutabilidas nom sui ino famulo enucianit moyfi.cuz vixie ego fuz q fuz. Sz tri fine centia vicaf. qo prie or fine suba qo abusine or vtrug ad fe or.no relatie ad aligd. 5 ille. De ista eën stine mi? przie suba bet ibio.c. 9. L. 24. suba pris ipe pr e in g pr e s g e le ille. Titelligit g eën no ero fozmalif při effendí pzez. fz cendi fimplir. buic acordat Dam.c.9. vicel fic vi gde pheipali oinm q a co oi cunt noia: ce gest. 7 boc pbat p illud Ero.z.g e.zc. 7 subdit. totu.n.in fe op bedens. by ce velut goda pelago sube infinitu.7 intinatu.bille. Recte gi vi ninis in apatoe ad centia tanquad en titate simpli pmā a absolutā. psidera tur ois ordo cuinscuqs sine grucunqs q in vinis ft. Contra ista q oca füt œ isto tino centia. pot obijci oupli p sic. panctez Dam.adducta totti i fe 22.g by illa anctes effentia icludit tota pfe ctocz vina. iz tota pfco vina plistit i oi prectoe simpli. qu'acunqu no iclusa no bet total proo.no g centia e pcife ista pma entitas outincta. Titcigs pt eentialia.imo e vna total' entitas vni tine icludes ofa centialia cui vi pcoz dareilind vocabuli qo vic plag? p pter imensitate prinetie vnitie. Doc ofirmar pillnd Ans. antequo mai?

ercogitari fi pot. Sz quacios vnica proce fimplici no includete oez proce fimplir.pot aligd mai eccogitari. vt/ puta entitas aliq oez precez etinens vnitie. g centia vina ental eticas. iclu des oez pfcoez simplr. z'ad ide ar guit fic. In oi creatura cena co quo oistinguit ab exitia. vi ee poz illa.sic potetiale a susceptin. est pais actu susce pto.g vi fili in co.f3 fm oca Augl.a Dam.ia adducta. centia accipit pzo exnia actuali. ficapparet p illa auctez erodi.q abo vrunt g ezc. g smiftas anctes exila è pma entitas a no centia. vt centia. vel falte ille anctes B no ondunt. Ad pma gre fup pzim oif. 8.q.4. Alit of bic ista ro.si 9d vz vr ce illud.qo.q.supponis.saliqua imediatocm centralis ad centra 7 que rit osta. p isto aut suppoito ar.q2 ois pfco simpir.e simpir simplex pbat si Ealiquo resolubil' in distincta. sint.a. 7.b.neutz pot ce pfco simpli simplie que vnu no faceret p le vnu cu relig. quo è p se vnú er quibuscuqs vistin cus nist vnú sit act? a alid sic poten

De altero terio

f.eentiale oupler vistincto vr. vna q alif vtunt coiter is noie eentiale pisi a alif theologi.spalrin oinis.na i pBia accipit coiter centiale vt vistinguit 3 accitale put accitale ptinet sub se oc accis paccis fine accis coe. accif p se sine prin. vn ibi centiale or qo p se includir in centia queadmomin co poito realima a forma vicur sibi een tialia. Tin opolito ronis vi in ipo oif-funito.gen? Tozia oicunt ptes esten-tiales rois fiue rei oifinite. Abeologi alie venne B noic centiale i vinis. La eni centia sit oio pm vt ia vez e. a silir e coe coitate reali que or a gliba par a coibolingularit. que unque et alis pre dicet fili mo in vinis or effentiale.qz file essentie in mo predicadi. sine i coi tate reali. Et p oppom notionale of illo qo nec sic pdicar nec by tale coi tate. 13 op prinet ad notitia vistinctois plonantic g viftinguit theolog' effen tiale o notionale. & B Augl. s. ce tri.c.s

2

In reb creatis atos mutabilibo o ñ by subay or restat ot by acces ofcat In to aut nibil by accis vicir nection of 96 or by subam of or n.ad aligd fic pr ad filiu. 7 fili ad prez 15 ille. Ult go in creaturl villinguit centiale 5 acchtale. In oinis aut no 5 acchtale. 13 5 relatini ad itra . q.f.vičrloez p ad plona ap one priner ad oillincta notitia pe a pario vi vat regla ibi.c 4. w ocis w wo subair a relatic coster of notoale. 13 Aug. B vocabulo no e plus. 13 fit vius pocabulo relati pl'ad aligd. Ex isto zº p3 bzenit œ zº voca-bulo. gd sit notonale. q2 oč notioale è relatin ad int. 700° centiale aut no è relatifi ad itra quic cet coe mo coe put in vinis spalit accipit, por poni taligo aligo è centiale qo ipoztat respe cmi ad ex raliquo no. Illio villictiois p pinti meby exponat, polea zo pobat, que foulità ab aligho pollet negari, co p certi è que li cooleat relatie ad et og q illa reo sueniat co by aliqo fundameni pziù qz no spat ce' ad er nifis aligo intrinfecti fibi. 7 illud pot vici fundametu . Er isto intriseco cu fit reale respen ad ex cu fit ronis no pot cealigd bis ocepti p le vni d fi aliqo nome fil' ipottat illo itrin-fecti co qo eft fundamti ppatois ad ex.7 cu l'ignificabit illa patocz ad ex.illo nome vl' no fignificabit ocem p fe vnú. vľ no fignificabit abo illa. f tin alten fignificabit alten motabit. eentiale gin vinis q.l.bz ocepti p le vnu n includit fil' a ple absoluti a re fretti ad ev. 19 oñs fi includat refre etti ad evi non p feilli includit. 13 pn cipalt ap ap fe ichudit absom q e fii dameti.illu aut respecti notado in cludit. 7 boc mo itelli pmu meby b? vistinctois. & zo mebro bo vistictiois vices forte. p nm é centiale n icludes respectu ad ect s sola centia e bis. que cunquant alis coe tribo vi'è respecto ad eri vi includes respecti ad et. Quia vo solo qois epeda ab ista vi stinctoceential pus posita. q.s.aliqo centiale e absom ad itra, aligo vo vič

respecti ad ex io pbo zm meby qo negadu fozsită alicui videret s. q ali qo centiale no includit alique refpen ad ex.pp roz fundată i ancte er roe simpli pscois.z. p roem sipta ex roe vine centie. z. p roez sipta ex roe in tellecto vini. 4° ex roe po vel oponis vine. Dzia ro tal' e. p è picois fimpli no includit p fe rioez ad creatura.fed aligo centiale i vinis est pfectio fimp g zc. pbo ma.pfco fimpli no icludit aligd p fe eni repugnat p fero pfcois fimpli, qu'in no cet in ols melio.cu in cludat aligd eni repugt ro pfcois fim pir. Syrloiad catura repugt q fit p fco simplir cu sit ad tinuz ipfcin 7 po teriale. p aut necio coerigit aligo enf potetiale co" of rto coerigit tinu tands faligd fect fil'na vel pzi?.illud fic co eriges no e simplir necing. necp ons simpli pfañ.borpz er intentide Anf. mono.is.vbi ponit tale oiffinctoez.gc ad e pter relatina ant etale vt oio me li lit ifz q no ifz.ant tale vt no ifm inalio fit melio es ips. Et expoita ve clata ista vistinctoe ocludit sic nesas est putare vt suba sümene sit aligd & mel's sit aliquo' no ipm o ipm. sic ne ceste è ressit o o ocqd melis e ipm o si pm. Et postea insert i spali qd no est. Tho e a ingt corp? nec aligd con que corpi fenfus oiscernit. Et po subdit in fpāli qd vel āle eft.āre ingt noce ē ipş eē vinetē.fapientē.oipotētē. vez inftī, efnus.a gequid ablo emeli ips ārī ipm. Planng eft aut o mlta iftop füt centialia in vinis. Ibetur gifta minoz q aliqo centiale i vinis è pfco fimp". qz meli è in quolz ipz p no ipz. Isla inia Ang. vi poste accipi ab Ang. is. & tri.c. 4. vl.5. vinetia no vinetib itel ligetia no intelligetib insta, bra mibis bfereda indicam? ac p b rebus creatis creatoze fine onbitato e poni-mus.03 vt e a fine vine a cicca itelli-gere infine a benignifi a btifimu fateamur.becille. Zenet auth onia p mõez bác, nece è vt creatoz fit gegd in entibo pfert ipm no ipi. vi vt tins.
vicit melio è ipz qu no ipz. Pzo ista
smia pot adduci loillario iz o tri c.p.

g loques ad prez ait. pfca æig 7 ver bu mu rfapia r vitus e absoa gnatio e, et isepabili a te sit sp q in bis eenam prietatii tuam noib, ev te nat, e s s l'Aibil aut et fili p natiustate accept qo dicat respez ad e x 311 ex coo me. pot argni accepta p maiozi extreita h qo e rio rois. vt sit maiozista. pfco simpli non includit rionem ratonis. Dinoz que pzi?, Tequit 2° p aliqò centiale n icludit rloez rois ois ant re spect en ad creatura e rois un. Er z q.ozdinaria & respen ad ex. qz rloni rõis repugt pfco simp<sup>r</sup>.q2 čens vimi nuti min<sup>9</sup> bās ve entitate q5 qocunqs reale.q2 uñ i osideratocite<sup>9</sup> è bis sut ec. It z'ex eode me' pot argui.accipiedo, p ma extremita rloez i coi fie pfco fimplir no è re aliq nec ichudit p se rione aliqua. vit vt pzi?. beca". bat .qz reo ozigis n e pleo fimpli.li ti aliq reo eet pleo fimpli. maxe & ia vi deret. Ad ishas rönes q peedüter codeme pot sic rüderi. q alió e vice aliqd ee psecroez simpli valiud aliqd ee psecroez simpli valiud aliqd ee psecroez simpli valiud aliqd tialir fine additatie fit pro fimpli.zm ipoztat no q centialit fit pro 15 q ta le anoiatie foli proi fimpli pueniat. Bpz & pfcois simpli è qua regrit in ie sps g pressimpte equates in it et q peur emoiatic. 7 quá oridit fibi i et vrote quá vir olege. 7 fic è prois simpli triplici mò.s.pecigedo. oriden fiue máifestádo. 7 pros simpli olegu do. Cossir exponar illo Anfaccin q libz é meli? ipz és nó ipz.qz B veze et itelligedo cepdicatóe cenolatia z peri gedo.onden? z pieque? v! in álibz eft meli' ipm o no ipz queadmodu esse ipz cenolatie ponit illud ce simplir pse ctil. fi gde sic aligd ee albu poit ide ee colozatu s sicaliad este albu vi coloratu poit ide ee supsiciatu. vi si i alia no è melio ips eè supficiatu.nec pons erit meli' ipz ee albu. Cofilir exponat victu Aug æ pferri. Ite instat 2 ro3 92 peludit queiqs centiale ce ad fe. 92 gocung illoy e pfcois simpli. Billo illatu eft fim. vt pz i exemplis Anf. 7 Aug! 92 Aug! ponit potetimi".untif simi.7 Ans. ponit oipotete iusti 22.7

th ifta vicut respezader.za road co clusione tal' e. In tro e eentia sub copleta actualitate een me er na rei.fic intelligedo q nec eena nec aligd pe in clusus i illa l'actualitate el's sit pesse ex siderato e cuinscio sinte lis possici tellecta satt pa ex victi i puo isti arti culi erponedo gd itelligedu fit p istu cum q ecentia. Er bac poe segr ista q e maio 2 rois. s. p si aligd e ide centia. lit cent illo est actu i co me ex na rei. 7 boc sine sit ide centialt idemptitate adequa fic in creaturi e illo ide qo in telligit p diffinitõez ei qo inte" p diffi nitu.fine sit idē tangs inclusus centia i illo.quo illo qo itell' p pte viffinito, nis posto vici ide ei qo itell' p viffini ti.nalz aligd poffit eei reer na reilz ci' viffi vi ps viffinitonis no fit actu ppleto i re f3 tm i intelleu pfiderate.tm ille qu'itell' p viffinitées vi ptes vif. finitiois fic fignificatu p ipm fignu ne cestario è in re actu. si illo qo intelli p Diffinitu fit in re actu.na odicto vi ce op aligd sit realir actu. 7 op illo qo est ide sibi eentialir B mo vl'illo no sit rea lif i actu . Muc aut itellectualitas fine vita itellectia vl'intellectual'è ide cen tiali cene vine. sic itellige op no mi est ide realit ipi cene a b ideptitate simpli ci sic forte que cum attributu poit ide ipi cen . 13 5° est ide sibi q si ipa cen . oina offiniret vita itellectual'fin itel lectualitaf n eet ex eio oiffinicoez, ficha pies l'bom. Ex precen ar fic. gcgd pe ples i bo ... ex precen ar ne. gegd p icludic i eèn oina è i vo ev na rei. p ons sine respectu ad ex itellectualitas è bi og z z. a or pa na ba i do ca i pn'isti artenli eèntia è ibi ev na rei. g gegd i cludic in roe eèn e. be si telligit qui n tellectualitas no by roez attributi.q. act scoi adueniet ipi s roem prois oio itime. queadmom vita et i co est act' no attribut' fincaduenies fzoio îtim? vide centie. Ista vita pfca q foli co quenit cuinfinoi è vita itellectual è ide centiali ipi pe centie. Is mior fic i tellecta, poat aucte riocaucte Ang is. a tri. c.s. vel. 7. Due vita ingt of in co ipa è effena cio ato na. 15 aut vita no tal'e qual' inelt arbozi.nec glis ieft

3

0

pecozi.qo ba fenfua fa ne ba intem.at illa vita q ϼ è sentit atqs itelligit oia 7 fentit mete no corpe.q2 fpuse a2.15 ille.vit o vice op illa vita q e centia vi nia è pe itellectual'. Ide 6. m tri.c. vlti. loquens œ co ait fic. vbi è pa 7 fuma vita ibi no e alib viue valib ee. 13 ide ee viue. viue viue qui tellena le fubdit pmac fum ite cui no è alis vine alio itellige Bille . Dinoz et ista rõe phat sic. Luicita no repugt esse ide alieni fube. illo no puenit viffime alicni sube nist pudiat subalit reentia lit.fz itellectualitati no repugt eè idez sube cui quenit centialir. sie pz i creatu ris.q2 quecuq fuba è itellectual' itelle ctualitas e int rõez centiale ci? sic et i spăli pz in boic.i c? rõe põit rõale. 7 ponsifta itellectualitas q pfe itelli p roale è ide boi centiar. imo ve actualif fimű z pletifim í eentia. g cu æ vif fime fit itellectual'ei' itellectualitaf crit ide eentiar ei? eene. Terna ro fumitur er preinte vini sic.no ite ba ce aprini 7pminte°p alique actu itelligedi puei ente fibi vl' furposito sa ipm. B pa qa ois act° itelligedi vl'nalit perigit item c' è britez prin actuale ce inte v' fal te coerigit.ita q nullo tale ee actuale prin inter vt inter. nec aligd p fe icht fit; i tali ee actuali p actu intelligendi ipi itellectni attribnir .qz ois act'è po fterioz. ziō perigit fui pus. ĝ i co ite' vt inte' fui p''' eè actuale nec aligd p fe iclusta i illo cë no ba petie e anga p fe iclusta i illo cë no ba petie p itelligë sinni. s apa cën soine ad qoetiqa e zi ba pm cë ini actuale p itelligë sinni. si inte i teo vi actusite no iclusti aliqa apatoe; ad erë, pbo mi, apa cuisti e gin impleti se ad osini, apa cuisti e cuas itrinfecii co ad queiz extrifecii cũ sit respect? rois.b3 ce sui prium p actu alic? inte? ppantl. 13 gócuas irri fecu pot ad queunque extrifecu p que cunquactu ite? creati apari illo ad ide apari pot p actu inte? oini. qa ite? ille pot obs illo fub oi rocer pte obi itelli gere sib q e itelligibile cu sit ci adeqt? 7 ei? pheffin?. f3 gcgd inte? vin? pot ad queiq opare itellige? Bactu itel ligedo apat.q2na eft ibi poa fine actu ad qocuquintrifeci. g pacmite' oini actu spat qocuiz itrinfecti ad qocuiz alind ad qo pot itellige opari. 7 per ons opas cuinscum tal ad queis ta le.bz ce fini actuale p acti ite vini co pantino olco quia ppa b ad B.qz no formali illa q ite creat ppabit. 13 aliq opa" b'extremi ad b'extremuz. Er b vlteriop3 za psminorl.f. p ppa rato alico itrinici ad aliqo extricenzo bo itui po eco perine pillo itellige, qu illad itellige e po intellige respectu bo obi. 7 pmitate centiali fine pfcois. 7 p mitate ouratiois quefnuz.nec.n.efil pfcoe cu itellige creato nec posterius. qu vtrog mo segt queste limitatus ? melurati.nec e fil nec posterio ourato ne quocus itellige creato. qu tuc leque ret q îtellige i co vt îtellige ect nomî vl' sic.na poa ba sui pmii este p opera toes fua. B pa ce fe. qu nibil feips potic ad ce vt fit.p æ tri.nec p ons aliq po p opões geab ípa. accipit sini ce pmil 13 oe itellige e opa inte vtínte . gitev vtínte no by pm e in wo p oponem fua.f3 gcgd ein wop ppatoe3 ad ex tra inch bi b3 fui cep ite2 oponen fine intellectoez.qz ce q' pfiftit i pfide ratoe inte'.cu fit ee rlonis rois g 22. 4ª ro fumit ex pte opatois fen actus intelligedi 7 h fic. Act'i q a opban dit eentia sua vt ob3 btificu sub rone q tal.ei ao er na rei. 13 ao p itelligere vt intellige obbedit centia îna vt obș btifică, g a o pbat. qz ifinitas itelina n opetit alicui enti roi [3] solu eti reali qar? quoensroise fola re rois. fz mulli rloni ifinitas opetit et reali.vt pa tebit. j.q.5. Illo aut q ce phoedit een tia fua vt ifinita fub roe q e phoess. e infinită. qu îfinită oba vt îfinită. pp bedi no potaliq actu nisi ifinito vt in finito. g ai ifiniti fimpir i pfcoe non icludit p aligd an itrinfecerepugi in finitas. legt o ifiniti fimpir no e cus rois nec icludit p fe p ens ratiois. Istas poes expositas 7 phatas co inngedo loco maioris 7 mi.inspllomo arguit fic. illo qo è cene oine ide cen tiali.e actu i co me ex na rei.fz intel lectualitas fine vita itellectual'é bi?. § ei womeer narei. Ex B viterius.

gegd è acm itelleuale fiu vines vita i tellectuali ahmë et na rei. bz actu vë pot bë e actu inte vinte aitelligë rt itelligë, të ait ë actu itellectualis fine vinef vita itellectuali ex na rei.fic oclusus ei p spllo.g co ba actu l'actu pot bre intem ve intem vitellige ve in tellige. fa n por bre actualigo ens rea le:sincer na rei qo iag no bzer na rei q2 b cet 5 ci2 fimplicitate. g wusactu bintem vt intem virellige vt itellige. 715 me ec na rei. 13 n' respectus cei ad ex nec aliga pse icludes tale respectu è in vo actu er na rei.q2 respectorins ad ex no pot et nist reo rois. g aliqo etntiale puta intellige e sic absolutuz. qo nec è respecto ad ex nec ple tale re spectuz icludes.bor scoi splli pbat sic na vines ve by realit vi' bre pot opa tõez vitale q fit ens reale fic intellige: qo nec fit ens rois nec p fe tale ens in cludes, qz opa° talis e pzia preo në itellectie, vñ z i ista ponit ofiste brittu do tal'në, pzia ant preo z peipue bri fica në batt ce viuti er na rei.no pot et ens rois.nec p fe includes ens rois quensroif è ita vinutnz. q no pot eè pfco pe entis real'. Thic aut intellecto vi intellectó è paia opo në vinentis. vita itellectuali. A pteruiado neget B i wo.pbilo. vi ipali B peede w ipo iz.metba vbi tractas goem w itellen ritellige vino ait fic.fi no itelligat fu ple w? actu. f3 b3 se queadmom vt sit comies.gd vtiq ingt eet isigne a ve nerabile.fiñ itelligat no è aut B q fua itelligetia 13 po., no erit itacs optima suba, pintellige.n.ei bonozabile inest. Jo.io.etbi. pfca felicitas qm specula tina qda è opo appara abic viiqs ap parebit. wos.n.maxie suspicati sum? btos afelices ce. actoes ant gles attri buere abitu e ipis. 7percluf ab cis actoibo vintu mozaliu fubdit fa m vi nere des suspicatist cos 7 opari.no.n 03 wamire. 7 paulo post ocludit. Gre ai opo britudi ozna specularia vriga erit. 7 buanarus viice q buic cogna tiffima feliciffima.

Be quarto terio

Limediati? è vistinguedu qe or ime diati' aliqd oupli.l'ita. p ibz fit mem int p'm 7 vltim. 7 tüc čimediati' positi ne. Er m supsicies č imediatioz sube os colozita q by roem medi positie int illa. sy risibile e imediati? boi que coloz negatine. no.n.mediat int illa extrea politine 13 magis excludit media int boiez 7 risibile quint boiem 7 coloze ve sic br vicat illo ce imediati positi ne qo tang medin int extrema inch dif. villo imediatius vicat negative vbi aligd tangs mediu magis excludit. Poffet aut viftingui æ imediato ri 63 re aronez.quimediati? amin'i mediatii vl'mediati? no ft fine ozdie. ozdo aŭt no vi posse intelligi sine oi Rinctõe. s q2 b no grit qual è viñin ctio centialiti a notoalib vi viroztis ab cen\*. io ista visitincto imediatiois no tractat ad pñs. 13 qualifcuncs fit Distictio centialia a notoalib vi vtro rugs ab cen^. 63 ifta vicet q iftop fit imediati" ipi centie puta centiale aut notionale. Itaqs recolligedo œ isto p artículo centia e illud ad qo fit cozuz ppatio dru querit ozdo. centiale aut notoale funtilla quon querit ozdo i ppatoe ad centia.ce imediatoe autes iston ad illo pmi è qo. apncipali re grir pre soloem oupler vistincto post ta i Barticulo vna weentiali. alia w îmediatiozi.pma ce centiali tal'e.alic" eentialis ro fine actualitas total e me ad int.alic' aut ad ex.za a imediato ri talis è q aligd vicë è îmediati? posi tine ita, q ipm ponit media.aligd p uatine ita.f. op no regrit medin aligo int ip3 opmfic int alio extremi opm

pico tres pelocs arum oue se beues procipalis pina è ista. nullu notoa le è imediati? ipi centie oine aliq essentiali e bloque e imediato pino. B poat sie, que esse ci si e imediati? p no erce dis a per cu si si procipali e imediati? p no erce dis a per cu si si promedia ine ipi pinus e monale que entiale e coe tribe notoale vo no. q 20. 200 e talis, oi centiali ieludete respectu a de F. imediatius est

ten aligo notoale. 7 6 loque ce ime zoo B phat quale centiale no oneit ipi œo nisi p opõez inte opantlad ex notoale aut pueit een ex na rei ables oi ppoe inte ad ex. g min regrif me din int centia a notoale. qui int centia rtale centiale. 30 20 e.oi notioali e aligo centiale ime centie vtrog mo imediatois boc phat onpr.pfic.glis ozdo pe real'eet int aliq fi eent viftin eta realir tal'pe ozdo è int'ia cozzndes illi vistictoi qua brit.vtpote rois. si vistinguat roe. 7 b si vi roe supra ex pte rei fine me cata p acti inte?. mic at fi cet vistin real'int ista centia, meozia pfca. 7 vice pfcm. meozia eet pe i ozdi ne reali îmediatoz ipi cen quo oice. g 7 mo quocuas fit viftincto int illa co imediato corrides. aor phat a poste riori sic. vbi è vistinco rois sine vno si ne alio accipiedo rõez, ibi ocludimuf ozdine fic viftincton er bo illa fic vi stincta berent tale ordinez realem vbi cent vistincta realirmec ista maioz in nenit breinstatia.nisi fozte in alid qo ñ e ad pom. villud fufficier eveludit p erceptõez ista fi addat i maiozific. olis è ordo real' tal' a rois.nisi forte i vistinctive reali illo qo è posterio aliq i vistinctive minozi beret verio e illo. villo qo sibi coundet. zo poat a pozi illa aor. pe ozdine intelligo g e er peronibe extremoz.7 Baccipieno pe rõez centialez sine additatiam no ort mina" illo c'ero ad cei re vl'in itelle ctn. Er bpz aer. nā vbi manet p fero filis ordifibi manet filis ordo.fx i iff vistict itali vi italicemanet pe cas ro offlis ozdis.qz ro gdditatina.a.a ro qdditatia.b.g 2c. no.n.ce i intelle em vatipi a.roes gdditatias.bor.ps. 92 fi illa ibi pofita cent realir oiftincta eet talis ozdo real. qo qz eet eentia na itellectual pfca io beret item pfcan. 7 vlteri' beret vl' bre posset obzactu in telligibile moztoabili fibi pñs. 7 vit. io eet vel ee poset meozia psca. na be ro memo pfce.inte bas obz itelligi bile portoati actu fibi pis. 7 er boc vlterio ipa effet vl' ee posset supposito batiea pfce pnm expmedi.g expmerz

pl'expmere posset notitia ceclatinam comidètes illi memo nuc aut pm no tionale salte qo icludit pm respem po sitinu ad aligs psona e oice, g pm no tionale by centiale aligo imediatins cêne vtrom mo. 7p ons queing alid notoale. Sic arguti è amemo a vi cere.fili posset argui a volutate 7 ob iecto sibi prite ractu spiradi.zoad ide fic eentie imediatoz e poa quacto reat pductia fmilla potetia.oè aut notio nale è actio pouctina 63 aliqua potè tia in na vina vl' suppones illa. quest pducto alic' suppositi vel suppones pductõez.ois aut tal'actio è alic' po tetie q b; roez cential. vel qu e ipio in tellect' vi'qz e ipi' volutatis g zc. Sic igit qui ad istu articulu.pz q eentia li ad ex notoale e imediati? zon no at eentiali e aligo notonale imediatius ptrogs glibz aut notoali e aligo cen tiale ad itra imediati? vtrogs qu'al té inte è imediat? qu'occ. qu'è pm no toale, rita poñs deun o notioali.vo luntas et imediation eipo spirare.7 p ons quocify prinete ad preffioez.l.f.

Beterno articu. inflat oiflas onas rões poitas in z articulo p za ocloe. 5 pma fic. vbi fi de ordine vi ofilez. si vinis vbiifto ru.eena.meoa.vice.e fola vistinco roif no manz cade ro ozdis q e vbi ifta ft vistincta reali g 22. pbo mi.i creatua roalt io meo pcedit vice quipa e pu cipiu otcedi.no fic at i co loque ce meo vt meo fine vt vistincta ab cen tia.imo ro pncipiadi emanatiõez pfo nale e cen' oina fola fub rone cen vt ei pingit respect? realigo phat out. p sic. von čerpsim oinz illoy q i cen tia oina qi inolute otinent sin vbo vino itellit 2º queiq visticte itellit . g no pot aliglis vistin actual accipi i itellen oino iter centia a meoria pce des odas pouctoes vbi.pm phat p Hugl. 6. æ tri.c. vlti. vbi vic q vbu elt ars přis plena oiuz romi vinem. Id viftic" 63 ros no pot ce nifi 63 alique actu intelligedi, in ceo aut pm' actus

intelligedi eft pncipiu emanatois vbi supposita prietate plonali.ci verbu pducit naliter 7 actu nali ipi inte g nullo actu.q.pcedente pductõez v bi pot bri viftinctio ad ex vel ad itra Et si querat ab eis quo si vistinguist i co inte rolutas si no psupponit in co vistineto pductoib psonar. vicit q positisis pluctoib victio ne aspiratõe. a boc p sola esentia ve pricipin formale respectu virius p ductois pot inte vinus pare cafad aliq filia in creaturis. vnifilis è pdu ctio inte in creatura quipa è nulla p inpposita alteri silis è poluctio volun tatis qzipa čaltera pfuppolita. 7 ita ev tali apatiocad ex inte acipit islaf pductoes vna q.inte 7 alia q. volu tatis pter filitudines istan ad istos act?. 7 peter illud istan poductonum pnm poductin pecpit inte? sub roe isto rū onog pncipiog.f.inte' 7 volūtatis p boc îpedit z<sup>2</sup> rō.q2 mêo<sup>4</sup> vt meo<sup>4</sup> vel inte<sup>9</sup> non bab3 rōe3 pncipij refpe ctu oicē f3 ipa centia. 7 bii peedit que centia vt centia poz est notoali. 13 nō betur p boc qualique centiale alique vistincis ab centia est imediasi? quali qo notoale. Cotra ista risso postumb tipli ipzobari; qı onap pductönnz alteri? rönis nö videt poste poni idez pncipiti fozmale pductis. I spälit ta lui pouctionu quay vna no pot poi nisi à altera ponat. Ho videt et ro quare pouctoes sint alic? commate ptralitati respectu quan vnu epincim fozmale einsde rois a boc in poncto nibo necessaris.ti illa viqs ad priaz q.oifferat. 7 bic tin ro pma ofirmat. Li.n.accipit o maiore pme ronis q no manete cade roe ordis non mane bit ide ordo. predit willa q e pma 7 pe ca 7 ro ordis. sic pir tet w p pe or die grücungs. 7 in \(\bar{z}\) bargue geriaumo bāc maiozē, voi manet pa pe ro ozdīs eadē ibidē manet idē pe ozdo. [3 pa pe ro ifto pozdīs. I.mēo ra ipi poice, exp pe ro ib pilo p. (1.0 mēo ra ipi poice, exp pe ro ib pilo p. (1.0 mēo ra ro i cerc è vice. In geng & ce reali fine vi minuto illa pcipine flati betur ex roi bus istor q meca e imediatioz ipi ef

fentie de vice. a manetib pe roib isto rū onop extremop occurretiū intelle ctui fine britin eë reale fin roisifine qo cunqs fp manet eade vel filis pe ro oz dínis. Ét vlterio cũ or i miozi. P i oi ninis ñ manz ista ro meozic e oice à i creaturi qu no è ibi ro pncipi ad pn cipiatii.esto q illa cet ro ozdis.s.ratio pncipi fozmal'agedi vactois adbuc bebo pom. q2 f Aug.is. & tri.c.is. Sic g b vbu nr3 ce nra fcia nascit quead modu illo ai vou a scia pris nati e. 7 vbiqsvli q æroe vbi e nasci æ scia q scia et meoria. 7 sic vbiqs of vbuz nasci ce meozia.filiº ant cº pduci e oi ci fz ipz vbuz č.63.q.q.63. vbi vli qo optie po č illud i pncipio erat vbum gstu3 ad transmutatioes nois ze pe.e g meozia pnm pducim scoepsone a ita manet ista ro ozdis int meoziaz a vice. Löfir B.qz fi no pcedat scoa p p meozia vt meozia. s p meozia vt elfentia.nô magi g, pducit pe p actuz meozie q p actu voluntati. q z centia re centia no magi e boc q illo.g p20 ductio ci' i fua realitate no è magl. vi ctio qui spirato.necipa magl ex reali-tate sue poductois filio sine von. qu. s.f.s. qo épatet o îtetoez Aug. Ad ara pba que cêntia sub roc cen vt si co-iungit ei re real épn formale pri mû pducedi fim. Adpm cũ vic œ? gocungs intellectu viftincte itellit ver bo ia poneto itellit.vez e q vbuz est cenali ponetu. sz no grit is w ozdine ouratiois sozigis. fic aut itellige op pr no itelligat quiq vistincta i se vte poz ozigie vbo. sim e. 7 5 roez 7 stra Aug is. ætri.c.7.vbi vlt q glibet pa fibi memit.fibi intelligit.fibi viligit. 7 fic ifert op fi filio itelliget pr. pr no eet fapies of feipo f3 of fe. Ex boc forma tur parofic. gena pfcoes pr bre pot bz ca vt čozigie poz filio. qz bz caz a fe.nulla.n.pfectoez pot babe nist a fe. g neca filio. g fi pr posset nosce visti cte actu oe intelligibile nouit vt epoz filio ozigine.no nouit galiq intelligi bilia vistincte pe i filio. Bet p3 p Aug is. tri.c.i4. nouit w pr ora i fe nouit 7. i filio i feipo tags feips. Ex 18 fortur

za ro.př vtě poz ozigie filio nouit le, ips no tin p meozia fine actu p 15 p in telligetia fine actu zo qo pbat queo filis e ordo origis pris ad filiu in ba bedo itelligetia pfcam glise in bido meozia pfcam.qz vir ciusde pe e brei telligetia pfcaz co e bre meozia pfcaz fic g pr no peife i filio nouit feipz.q.p memozia. 15 p saps vt epoz filio.ita z ce notia actuali p itelligetia. z tūc vle sic d'actuali notia sine itellectoe pitel ligeria nouit pater feipfuz pzius ozigi ne os in filio:ita actuali itellectoe p itel ligetia nonit ola vistincta i sepus qui filio. Ad phatõez cũ or . q vou e er presim oing q i centia oina. q inolute otinet. ocedo. 13 no pcife vous ne ipa peise relucet i verbo. 13 eq visticte relu cet i itelligetia pris vt pris e. Qua°at pbat illa pcife ce reluce i vbo pillo tri.c.4. Ita è verbu ars pris quo fa pietia pris. 7 que Beita ingt. vicit fi? sapia pris quo lume pris e.s. vt que admodu lume a lumie a vtrug idez lum.fic itelligit fapia w fapia v veqs vna fapia.bec ille . Si querat quare vbum of magis ars pris quipfemet pr. Rno.ze plone er vi fue peconis apetit que notitia aclaratina.quel p ducta p actuz memorie expinetis ta lez noticiă. vio appropate vicunt œ ea q ptinet ad preo3 cognitois actua lis.magi tri prie or fapia ficut loge apo' ars ficut logt Hugh quer p ductoe sua magis e notia ceclaratina eternon is scibiling. za ro initit isti moi.pm. act' intelligedi i vinis epn cipiu prin paucedi vou. Ifta e fla p pter ono. p qu'n'act' itelligedi e muie pn' pducedi voi. z' quo epinus act' itelligedi.fic ipe intedit log willo pbo qa act' itelligedi coit accipit p itelligedi e pnm emanatois vt ipe ac cipit b'intelligit altero iston ouozum mon aut ita viz q e pnci formale q von poucit fient caloz i calefaciente respectu calefactiois epnm, aut ita op e pum emanatois ficacto pouctions fic calefacto of pam pouctin calous

pdneti.neutro at mo pot intelligi. qz oe itellige e ipi' itelligetie. 63 Angl. 14 æ tri.c.7. Intelligetia vico q intelligi mus cogitantes, pduce ant vou fine bre prim formale pducedi no opetit nisi roe meorie, zm p3 ex victis q2 p ducede 3 voi peedit origie itellectio vi fticta q puenit při f3 itelligetia pria igenită.no g pducit vbuz p actu in-telligedi loquedo w p ozigie fic ipe ac cipit.cu pbat p boc q vbum naliter pducit onia no valet.qz quoruciqs inte" est prim.e pricipii oium illop p modu në.vel pot bzenit vici ad istaz scoaz phatocz q lz vbum pducar i viuinis p primu actuz itellecto.loque do ce p actu poductino q ti no vicif ppie actus itelligedi. la fit act? inte?. no ti p actu opatino.qui prie vicif acto intelligedi. 13 prior e origie actus itelligedi. vt e itelligentie parne. 7 ifto vt sie poze itelligit pr centia pria oi stincte.no tin in vbo pducto. Ista oi stinctio & actu ponetio 7 opatio pa tebit post.q.iz. Act?.n.opatiu? no b3 tinu pouctu fze vleimus terminus. vt patz er pmo z.io.etbicozum. Act? autez pouctions semper est alicuius termini ple qui per ipm accipit effe. Bo ad scoam rationez posita ab ipso erclusa est per boc qo phatum est.es fentiaz vt effentiam non effe imedia tum principium formale pductionis excludendo memoziam vt memozia a ratione talis pzincipij. Eld argu metum principale supponit q personoiuma constituir p aliqo notionale. 7 pro nunc supponatur. Ad maioze ergo respondeo per ossistantem. opaliquondo suppositum constituitur per aliquid einsdem generis cum ipa natura. 7 tune videtur posse concedi aor, quia non folum natura imedia tius fe babet ad suppositum. sed etias ad illud formale quo costituitur sup positum. 7 bocaliqua imediatione. Si autem suppositum constituatur

plus viftet a genere fube qualitas vi atitas:fim eet qo offitum foul eet imediati' buanitati qu glitas vel qui tas. Muc aut supposita ista opione opre ostituit psona sue suppositu oinu oz vice o suppom ibi no ostituit per aligd einide generl cu na. eo? q poit ibi gen?. Is pillo qo ead alten. a na e ad fe. Illo aut oftitum aliquo ma gis vistat a nā çā ppzietas nē.qz sī ibi ppziecent gnā:sapia ptinēt ad gen? cī litatis. 7 prnitas ad gen? rionis. g ibi huo prictas pt ce imediatoripi ne i' que e plium impoit. Si grat grat grano pot l's fuppo pot l's fuppo pot l'a fu de gener cu na. h go ett w eo go go fupponit.nec p ons ead molitus, led ad oftimetes plonar in oce ad pris impo ... te pot oce o voi e aliquid ce is ... tri no incolcabile no pot itel ligialiq cetina vlterioz nifi ad icoica bile.cena aut oina ex fe B.7 th coica bilis. si g vet intelligi aliq arina" ad suppom cu suppm sit icoicabile. 03 q in h sit p aligd qo ep incoicabile.tle no pot ee qo ead se qu gegd e ibi ad se fm isto suppom e pseo simpli-a sic coicabile. 7 ita opz oftitutm fuppoliti vifferrea na gne. no glitcungs is ea Dzia qeint read fe rem ad altex.p bato aut ma.pncipal' no pcedit nist æ offitutio suppoiti ptinete ad ide ge nus ci nã. Uiso ce ordine centialia a notoaliu i vinis p3 cr B ordo pce dedi in gonibo ce co.qz fi aliq fuiffct mota œ eentia vl'eentiali ad int ia eet tractada añ gones ce notoalib?. nlla auteeft mota ce effentiali nisi qo im poztat respensader. a queique notoa le suo est prio quociq tali centiali.io p tractade st gones mote a notonali bonotoalia at vi st riocs vi poucto nes.fine illa ft ide fine n.no curo. Eft gp qo talis æ notoalibo fin pouctio nibus. erit otrus

i ao prite plures, pducto

nes einsdéronis are quic.

oductio suppoiti i ce në subal' e gna: isi oinis conplex poucto o mom ne

9

goupler gna 7 p ans ouplir pduc ci'de rois.bor.pz.qz ois pduc'inppo fiti in na oina e in ce ne fubal', pba' ma.na p B vistinguir gnato ab alijs mutatioib.p pbi.s.pby.q2 ipa ead fubas fine ad ecfubale g 20. Lotra. si prit ce plures pouctoes einsde roif vl' g plures gnatoes.vl' plures spira ratões.7 p oñs plures filij vi plures spissei. ons fin g 22. Die ocordant oes theologii oclone negatia. 13 ops vide an ista sola fide teneat.an proz Ad ipazaut omersi omersas afferut rõcs.p grangent rões aliquoy q ad ocione ista ponut. 2° vicet gd magl circa b vi ec tenendu. z adaz oubia occurreia excludent o p apponunt ad b quoz roes.pa est ista.ois forma eiusdespei sine qo magl prie or i oi ninis einsde rois no multiplicar nist fm mäz.mä aut i vinis ee no pot. vñ in vinis no e nisi vnica filiato subsiftes fic albedo subsistes n pot effe nist vna.za ro. co oia itelligit a vult vno actu simplici. g no pot ce ibi nisi vna pa pcedes p modu vbi. 7 vna p mo dû amozis.z^ro.qz p° pcedût nalit. na aût cefinat ad vnû gic.4° ro.ex Beft pfcus fili? que tota filiato vina in co princt. no g pot ibi ce aliq alia. Prima ro vr ce trascedens a assume ou"fine fim 63 multos. Illa.n., po ma.f.q forma einsde ronis no multiv plicat nisi 63 mām. q 63 eos eq beret locu a angelo sic a co. aut itelligitur fic. o forma geng imalis fit a fe bec fine ex roe fine gdditatis. fic ce' critate ê bic. ita q nibil alió intellige nili xi tate è dic formal xi n e bic. Aut itelli fic. q quisfoza imal'aliq no fit b foz' fua additate tri ipa i re mbipli-cari ii pot. qz vnica foz^ tal' finglar! fifta by i fe tota entitate illio foze 7 in tefine. rettefie. Si itelli po fegt op ro for fpeifie i angel ieludit repugntia imo odictoem ad plurificari reali. 7 ita fich ftat cu oceptu boil qo ocipia tur irronalis.vi' cu pceptu wi.qo co cipiar tanqua indifferens ad plures cos ita non stat cu oceptu talis spei odocipiat plrificabil'apons gengs

posuerunt spêz angeli causa posse plu rificari . babuerunt in intellectu fuo ocept' formalit repugnates que calis spei a plurificabilis a pons qui enqs oceperut ibi ce roez vils sumplir f. vicibilis & plurib? imo pcipie na 3 i tali viitate: ichdie i illo itellen repu gnā formal int obzintem a moduz əcipiedi. Istud ənə non vi pbabile en mli ibcologi a catbolici sie əcipie tes nam angelică 7 spez sic alii sine oi repugnătia oceptun ocessert ibi plu rificatões a vlitate pdicta. Sci ant vi dent ad bac pte welinari lie Dam. elemetas c.iz vices. p vnicu e coicabi le vicoicabile.ipiºaut q vniº spēi coi catio.vipa btā nā in tribº osistit bypo stasibº.visquit post boc.bs vnūquēs ordine angelow a virtutu ornites by postases adidit.no soluz boc.s et 63 vnaquags spem. vt vtigs coicates ad inices nãs gandeat ad innices.7 nali bitudine preplati.adinice fecure 7 ai cabilir visconat. B Dam. Et articuli Dapnati tres vident isti articuli pa facie repzobare. vn² cst a oño sepba° adepnata q vielic. q qz itelligetie no bắt nã3 x²nô posset cindê spêi sacre plures.erro2.2° q x² nô pôt multipli care ididna sub vna spêssi mã.erro2 3º q forme no recipilit visioes nist fz māz, erroz nisi itelligis a soznis edu etis a po mē. s ar z inte ponis te sequis q nā specifica michael a se no est bec. g non repugnat sibi odictozie no este banc vi no este in boc.p illa g potetia q pot in quodliba qo no icha dit adictoem pot na illia fieri a no in boc.vicer fozte q no postet state illo. B no ercludit pom. 7 m est faling. pm p3. q2 cestruar iste a mic fiat na i alio. nổ gi oio ê nece michaelez cẻ bắc vni cũ. zm pz. qu que fil' fint in po actia agenti nec int fe repugnat illa pat fil effe in effectu.bi? funt ifte michael 7 i michael si nã nổ est the bec. Esto etiá p zº inteº cet ver? salte ad po "bar bem² q ista po forma einside rônis nổ pôt plurificari nist p mám nổ có chuối của đã mỹ thiệm a michael cludit oioda ipossibilitate plrisicatois filiatiois i vinis. cu milla pirifica" fit ipombilis simpli includes Edictioem Ista g po no ocludit pod sociocz qua tenem ficut ipa e va nisi accepta Fm pm intem. q ronabilir vi multis ce falle vt victi e. Ho e.n. octrina oue nies octonem certiffima a fumme ne cestaria tene pter roes nimis gnales q vident milis bre plures istatias. Dzeterea iftat ce aia itellectia & pzi? nā ē termin' creatonis of ifundat.p. mus aut tin' creatois vt tal' format e B. a aia nall' pus el B. a vnit me. 1 pari roe wista aia pziona el que vnit më. vñ ifta aia è bec fua pria fingula ritate. 7 inde eft nó illa. 7 p oñs pa oi stinctoe singlarit vistinguit a singla ritate vistincta ab illa. g visticte ft ifte aic paio na de vniut me.n gpe 7 poi ftignut sua mã. pa po phat quillo qo sine adictoe pot ce sine a? an ep e pzi? nalit illo.Baccipit somethae.c ce pozi. Aliq ingt fm nam 7 subaz st poza. quection oringit effe fine alis. r illa no fine illis. r i fine capit ad iftuz modu reducit oes mos pozis. Et i.7 metba e.effe ingt fibe e pmoing. 78 p bat.aliop.n.nulluz e sepabile a suba. Mia aut no solu ez subaz reentia iz ez exniaz r vt sin creatois oine.pot ee sine ma. g pot ce sin B q vniat me nullo aut pot ce s ma nec p creatoes nec aliquo glifcungs nisi ipa sit bec pria fingularitate segt gista po p fic p mām. (p vnione actualem vel p ee actuale in ipa. (3 p apritudine eendi i ipa mā. 1 ipa no e poz illa apritudie Uftud no cuadit ar m. qz nā ipa abfo luta é prior na ipa aprimdic.q b aia b3 aprimdine bac ad boc corp? 7 illi aie repugt aptitudo bis ad cozps boc 7 oneit fibi alia apritudo ad alió co2º Tuc arguo fic. qo queit buic 7 repu gnat alij non conuenit buic pe fm il lud quod est comune istis, vel faltem preexigit viffinctionem in istis necesfario.f.buius ab illo. bec aptitudo co nenit buic a repugnat illi. ergo necessario precigit oistinctiones buius ab illo. g pma vistincto no est p aptimuli nez.nec pma singularitas bo a illius.

Löfirmat .ro aptitudis formali lo quedo no ead fe.nec ero entis i actu pm pbat.q2si itelliget ad se.g poset itelligi anad alio vt ad tinuz.z49 etl er B p3.q2 aptitudo posset ee ad tinu no exite. qo aut necio exigit aligd ii erns.ipm elt no erns in actu.nuc aut bec aia e singulare absom a singularitate absoluta.7 singularitate i actu. 7 finglaritate actuali. g aptitudo n è ro fozmal' fue finglaritati. Ex ista ista tia œ aia bic bet op no è oio necium. Becoppomincludit odictoes. o for ma ciusde rois no pot plurificari sine mä reatr. 713 beat aptitudine ad ma teriā trī pai<sup>9</sup> nā ba plurificatõea. g pa rõ plurificatõis no e mālital gnāli. a q imalitas no fit pa ro forme einfdez rois cèndi bác nec mālitas pa ro plu rificatois i foza, pbat qa q aliqd è in actu ex cas vintem co è B p. qafic ce no opetit nisi buic.imo vlitas siue n h no pot alicui ppete nisi i intellectu núc aut goig entitas pcipue absorse ipa pe in luo ce.que feipa precedit a n ce ad ce. qui mita ocurrat ad fui ce fie ma ad ce for a for ad ce me, tam nm peurres e fibi paro cendi i fuo ce g leifa p e f. 7 p ons filiatõez oinaz ee bacaccipier p ex roc filiatõis talis ñ er îmālitate q tin aligd ponit vl'er cludit aligd annexu prie finglaritati Lofirmat Bp auctes qaman epe ca foze 13 fit ma foze fm Auce. 7 nullo praligdee Bp illo qo no epe eio ca. 715 est intento phi.iz.metbae.e.z. vbi vlt q tā cā māl a formal refficiens bat unitate a vistinctonez specifica a nuerale pottoată ipis pricipiat .bo ru ingt gir in cade nă oinerla no spe supple st pn4,7 subdit 13 q2 singlarui alio tua mā 7 mot? 7 motes 7 spēs niero. roe āt yli cadē. 15 ille, vtrūga, n. p° pnm pofiti oz breidriaz pfilez in vie poiti. 7 afinatoz silez afinato ni poiti. 92 nz idrās ostat ex afina tis.negs afinatuz ex idrātibus idria vittati. g frustra grif ro singlaritati. a boc pa rato singularitati acimate p aligd extrinsecu. tangs p pnm formale. quocunquextrinsecuz sit ca aliglis acoitans.quíp og q paro formal'fin gularitati fignate. fit p aligd pe intri fecti finglari. De za roe phia e eptia v v ifti moi îniti, vbi no pot censî vnic act itelligedi ibi no pot ce nisi vnici vbi suc vnici vice. 15, po gra më vitatë by in itellectu creato.no q2 illo actu itelligedi pducit vbuz.ficut alias vicet .imo acm vicedi qui no è aligs act? intelligedi. 13 qz oe intellige î nobis erpfius e pactii vicedi 7 p oe vice erpmir aliqo itellige, 7 p alind vice alio itellige, io fi vnicus e itellige vnicii è vice. îz ista po oio no bz roz vitatis i ceo. qz no oe itellige vinti è p aligo vice. imo itellige patnii refpcu cuinscia obi no è p aliqo vice. 7 io post pri qua ad b. bre itellige vnicus respectuoium obox. 13 bret singla oi cere respectu singuloz oboz.si singu la oba berent pria vba. Uel bi bec po no vi necia gia some.qrlicz in vno no fit nisi vna fozma abso cius derois ips mi pot bre plures poucto nes actinas pluriu tinon. Erm. 13 fol vna luce fit luiofus.m pot bre plures act' illniandi. Intellige aut è pfco in telligetis. 7 fozte fozma abfo. salte est pfco inexão opanti . no añt pductio alicu? tini. oice añt or actio pductio na tini. no gra forme sequit si intel ligere no plurificat . g nec vice. Sed vice q vice no elt act? traffens ficut illuiare.imo tin' ci' ètmang i code in tellectu. si gitelligë qr imanës si ë nist vnicu i itellën vino. pi rone si erit nist vnicu vice. Ilto que ver e.qo e vm vice i itelleu vino sie vm itellige. 15 q, retiroes os phare offias.q.n.poneret filit in vinis vicere, poneret vnoivice vnuz pris, z alteru fili, q noncodem actu vicendifilius pducit a pduc. 7 tame non poneret nist vnuz intelli gere quintelligere est coicabile in oi ninis ficut 7 quodlibz effentiale, 7 io p quoscunqs acms notionales coica ref.femp ipm effet indillineti.7 tame ibiactus effent oistincti.ficut mo cen tia est oio cades quis coicer plurib? pductioibus magis vistinet que cent ono vice, qu viltincil P3 roes formale

Ista tri po inte bis vnu itelligë ba p tato q intellige è ibi tin' formalis acto oicedi. vita veri è ibi q alterins acto expinedi. alio è cinno formali ppe limitatõez ipi? tini. Ista ro no tet i oi uinis.qz fin' fozmal' act' erpmedi eft illitat' 7 io no 03 q vistiguat 6 visti ctoez actnu expmedi. 9 fe act psona-les. In vr q ista po vbi vnu uellige ibi vm. vice postet bre alique cuidenaz actu itelligedi apbedere plra pari roe pot vno acm expmedi expme notitia eclatias pluriu. Ttic tin ex illa piia distinctõez obox sic ne alid itelligere S3 vlt ad bidu to" po".03 pbare on è ibi alio vice respectu eiusde obi. 7 B v'alterio pe vicetl vtpote fi ponat ponat přez vice aliud vbů. Dez roe.ista po nã ortinar ad vnú no co eludit qui posset vnica pa nalit sine p modune pduci. quo fom na speci fica cade. 15 nā vnica i vno fingulari.
pot effe pn<sup>m</sup>, pductin pluriu nālif. fic
ce igne pducēte plures ignes nāli sēft g inte b' rois na crinat ad v' non gdez ad v' pducible v' inq nuero fine finglare iz crinat ad vnu crina tũ modů pducedí, qz nó è ibi pnm in definatu respectu oppositor sie volu tas. Si oícať o io na pôt ce pn<sup>m</sup> plur riū pducto p mo m nē. 92 pducit ce plurib materijs, 7 io pexigit plia op polita a qbo politic. bic aut politice no politic a aliq oppolitic. oc et pot plures et ma a qbo fiar politices et ma a qbo fiar politices. B no obstat qu si ages nale qo ba i vitte sua actia estasi sui ptiali esti ad somaa, pot in plura poncibilia, mllo magis agel illud qo in dente fua actia effent totalif nulla mas psuppone pot i ea de vel in tot poucibilia. que pro vint actie in brido effcm totalit no limitat ipm respectu poucibilia, nacaut p te ages nale qo by in vente fua actia effecti sui priatt.s. etuz ad fozma. pôt ide manes plura poucibilia vni spei pouce. g filt posses si beret estem sunz

totali i vente fua actia nulla.f.ma pze supposita. Et illo pz maifeste.qz sieut agens vniº spēi pot gnāre mita silita tas respectu pluriuz possibiliu ab code pducio ad cades pduceda. qu pdu cit vi pduce pot ce pluribus pucipis paffinis.f3 ppt roem ipio po actine, a ppt coitate3 fine pluralitate fini pdu cibilloz gad pbandu vnicu ce cinuz pductiois vel et ee pductione vnius rois. phare or tinus pouctiois no pe expetere pluribo pouctoibo einide roif fine poucto fuerit ce aliq fine ce nullo fine pum fit na fine no. De 4ª roe filio eft pfecto co atti no by vitatez oi mo badi ca imo pot vitas briafi no alia.th in alio supposito. 7 alio mo ba bediea, der B qo e pfect' fi' intefine ficut è pfect? 02. no fequit q beat oez filiatoez possibile errefine vi falte non oi mo possibili. In filiatocaut cu non sit cade coicabilis plurib?. no oz visti guere int alietate filiatonis a alin mo du bridi.imo ficut vitas pot ce pfecta in alid atti alio bri in alio. ita filiato pot ee pfecta in aliquo ati alia babe ri in alio. Ad octonem negatina ap ponif rato talisa abufda. Si tota fe cuditas ozdina ad gnationes fili fit erbansta in vni? fili gnatione. ipost bile effet cu illo alium gnari.qzille alio gnaretur fine oi feennditate ozdinata ad fili gnationem.fz in co tota fecun ditas ordinata ad fili gnationem ex baurif in vniº fili gnatone.q2 vnico acm anandi semp manente pducitur vnº filius femp manel rer code femp vnifozmit fe bitte.no posset g restare fe cunditas ad alterins fili gnationem. nisi possent sit eè one pauctiones oio einsde ronis rex codem. qu'eft ipoffibile, sieut iposibile è vna reade mam simi moneri plurio? motib? generato nis vel alteratonis fm idem fm fpem Differentibo aut 63 nuerum, 7 bociu? artez philofo. qui crinat.5°.pby.non effe possibile q idez siml'monear plu ribo motibus fm candez speciez moto babet g ber q in vininis in generato ne fili exbauritur tota fecunditas ad

gnatoem filig.gz acto illefp manes.eft er code fp vnifozmit febnte. Lonfir mat p exm. si vn° bo beret vnicu sem vni eet possibile alio gad gnatoz bois ræillo feie fp eet ifte fili? genit?.ipoffi bile eet alin filin gnari. Hoic bi forma do ar fic.act adequat pno rip ftas no patificai aliu ciulderois ab coo pn? actino .Act' vnic' gnātois i vini nis e adequat' ino pricipio 7 fp flat g 12. De pa roe. vbu illo exbaurit fi p prie accipiat sicaccipit i corpalibus cenotat nibil illius qo exbaurit rema në in illo in q pfuit. vt p3 œ aq in pu-teo.isto no por itelligi i pposito.q2 fecaditas no erbanrir fic p ponctioes fili.gn tota ipa cadefp manet i pre.g vel vicat exbauriri p oto q no ma net in pre ad aliñ actif pouctiois vel gnatiois alterio filific fi no maneret aq in fonce qui adalin acti potatois postet aliquo" vici erbausta p actu po tatiois ocedif g a" qa erbausta isto" tota fecuditate ozdinata ad gnātioem fili no postet ali' gnāri. 13 illā minozē q i vinis fic exbaurit in gnatoe vni2 fili tota feciditas q est i vinis ad generatoes fili. oz poare. Inunit aut p batổ et p bọc ở guảtio ífta íp flat vê co để pho qua qua co để pho qual fino. við mo pit ce fil plures polycró nes.fic nec plures mot?. Lotra istaz rõez q no ocludit fufficient' aposituz pot argui fic, quecunqs por pollet bre aliu actu fi ille acto i ftaret fp. illa fim pli pot břealin acti 13 po gnatina i oinis p te folu er boc no pot bre alin actii.qz ille act? fp ftat.g illa po abfo Inte pot bre aliii actuz.ira q in B non è odictio. si pot bre aliu actuz. g ne ceffario bz.nibil.n.eibi poffibile.f.op fi icludit odictoes gn fit i actu. gibi füt in actu pires gnatões. 2º falfa. g alte ra pmissay. no aºr. g bºr. o vi ce acce pta ex rõe argunen tui, pbo maiori roe vece roe fic.poanalit poz est actu gegd ant no repugt pozinalir nisi p il lud qo e polteri nalit.fimpli no repu gnat fibi.qz odictio fimplir no ealic ad pziº p boc opillo by odictioem ad

posterio na.si gacto alio no repugnat po nisi qa po sp est sib isto actu. abso lute no repugt po alio actus. a sia sin ödictoe simplir pot ali' act' sibi per tere. Exm bem's si sol illusaret vuiner fuz vna illuiatoc adegta fibi intefine. qz.f.ita pfce ficut posset illuiare. ver tesine.qz.f.illa illuiatio eset toti? illuia bilis qo poste este illuiam a sole, si ille actus sp staret, ita qo sol no postet bre alia illui atioem. B no cet. qa simpli re pugnat foli vt cft puci" illuiatin q fit pnm alterio illuiatiois. imo folu er B qo totale sun passinuz è postionabi lit actuati. absolute g soli è possibili alia illuiato. 7 p ons li fol necio caret oes illitiatos quá posset care. sol beret alia illuiatõezi acu.nuq e g necitas illio simplr vnice ponctois necenca tas iftio vnitatis er boc q vna pduce fp ftat. Confirmat ifta ro.q2 fi po"ex roe fui no necio cetinat ad isti actuz 13 thi er B q ifte act Ip flat elicitul a po lilla po ablo vt poz actu posset extederese ad aliu actu, g irroabile vr q ille act' magl cet ab ifta po" qs ifte altero. vel veq fil' è a po vel neuter. Ur g giti ad ifta roem qo nec p B q act fp flatinec p boc q vna po non pot fit pfici oiners actib bet po rois sufficient phata sic ipa e va. imo oz p bare of fic enceitas ad vna pouctoes vni rois. qo fi p iposibile illa no fp ftaret vl'nungs cet adbuc na alia pol fet beri in vininis einsde ronis. vt que admodů fi bic př no cet in vinis oio ödictio cet vice prezi vinis. ita si bie pf bac gnatione no gnaret vi'p ipofifibile gnaret actu trafeute 7 no flate. nulla alia gnatoez posset bre, qui po sita absoluta voioda necitate ad vni ca pductoz.ibi posibilitas ponif ad alia.7 p ofis necitas, q2 quiegd eibi pofibile enecius. Ex 18 p3 q z r o ce adequatione abbrenias istas no cons cludit. quaut a raccipit adequatione intensinaz tantii. vel extensinam vin tensinam.si intensinam tantuz.ec tali adegiõe à ocludit q fit vnica pouco posibilimo alia pot ce posibili la no

fil stas.bet g thi q vnica e possibilis fil. 13 vbi no betur ce vnica pouctide possibili nist sic q alia no sit sil possibi lis.ibi no bet gn alia sit simpli posti bil. 7p ons in posito necia simpli. Si accipiat adequatio z berno p bat nisi forte initat isti. o unica pdu ctio fp stat. 7 œ boc tactu e sup.

Be lecudo arti. vico q ista po in vinisno prit ce plus

res panctões einsde rois.no sola fide tenet. 13 et rone necia ondit. Et potelt formari ro p odnemdo ad ipofibile.

z° oftéfine. z° pot ofirmari positi ex intétione pBp. Sozmat g ro sie. si psit eè plures pductões ciusté rois. g vi sintetione rois q rois si institute. Ti sie g necio se institute. q sis pôt ibi cẻ nist nccin. vlti<sup>th</sup> ans ẻ iposi bile maniscste. ở 7 pri<sup>m</sup> ans, phó pri phie aucte vroc.anctase Aug 5 ma riminu li.p . Absit ve io potentioz sit př filio. vrputaf. qz creatoze genuit př filiº at no genuit creatoze.neqs.n.n po tuit s3 no opoztuit. 7 subdit gren opoz tuit.imoderata cet oina gna fi genit? filio nepote gignet při. qz nist a ipene pos ano suo pnepote gignet. Fz vraz mirabile sapiam ipotes viceret. silr 7 ille 7 ille 22. Et subdit nec ipleret gnati onis feries. fa fp alt er alto gignet .no et pficet vll' ea.fi no fufficet vn' oipo tes.15 Aug Ex ista interioe Angl.bef of si vna psona pducta pductoe tali no sufficet ad pleda vna vi tota p ductõez i dinis.pari rõe nec alia aliq nec atcuias. vita fine endo indirez of fi liº gnaret aliu fim, fine ppando ad eas de plona pris.qo.f.beat iltufim 7 am filin. sp qroe ponit piralitas pari roe legt ifinitas cinsde rois. pbat eades spia p roes sic. gcgd e plurificabile ei derois pl'ad pira sebns no weinat er se ad certă pluralitate. 15, po p3. si în pan" coe ad sua singula. sine câm ad sua câta. sine pzin ad sua pncipia ta.coe.n.plurificabile einsde rois non cetinat er fe ad certa pluralitate infe rion.ca etia no cetinat ad certa cata er fe. Er bac poe pbata fegt q q o cung plurificabile ciulde ronis muz

è œ se pot extendi ad infinita nisi a ter minet alinde. nec ortinari por p pzim einsderonis fine pouctois. gfip ali qo prinm in oinis pouctinuz pot ec pluralitas ponctonuz ciusde ratonis no cetinat talis pouctio ex se sinat talis pouctio ex se sinae ex sno pzino fozmali ad certa pluralitate nec ex boc nec ex illo repugnat sibi q cuncs pluralitas. g vel poterut ee infir nite. 7 poñs funt infinite. peft o illa ta.vl' fiet cefinatio taliuz pductionu ex alio ad certa pluralitate que ex fe. vl pncio pductino.13 bie no pot vari vii fiat ista cetina no.n.ab aliq posterio ri qua posteriori no by aliquetitate. g nec pnitate nec certa pliralitate. n'ab alig qo e fil'na cu pouctoibo.qu qua rõcipa poucto q è vni rõis no oter minat er lead certa piralitate, pirõe nec illo qo è fil na cu illa nec ab aliq priozi, qz illó po vť epzi formale, poducedi, vť pzi pduces, qo e supposi tu, a pzino formali pductio ni pot ce re tinato.vt p5 i pboe ma.q2 pn m pdu cina cinde rois no ctinat se ad certa pluralitate pouctionii eiulde rois. neca supposto poucete pot arinari. qui tot pouctioes pot suppom ad ot se extedit pn' pducun qo ei suppo? fi s n e cerina a pte pncipy formal p ductini.nec et a pte pducett. Sic g p3 ista onia ad iposibile. p si posicnt ibi ce plures poucroes ciusde ronis. qui finite. z'arg' onfine sic. illo nullo? è plrificabile i oinis qo n pot afina ri aliquo ad aliq certa plalitate ciuf de rois. 13 pouctio einsde rois i vinis nullo pot etinari ad certa plaritate alias a nullo epirificabil qo expom ma.p expona.zo pbabo ea.certa plra litate vico reputa qualitate initate q fnitate vl'aliqualia vara.oio ofinari ad certa plalitate.o q iponibile è illa excede an alifector ipolibile a posteriori l'a sili si idudes maiselle adicto ne.maiozefic itelleam poo.si no pot oio cetinari am e ce se ad certa plati tate. g qsm e ale pot in otcuqs. q2 odi ctoes n ichudit q qui plalitate exce dat 7 h i ihm. Is nib pot ce i vinis pol fibi fic ple grung plalitate plificari

que tune necio effet plurificatuz vit qs cung pluralitate. 7 ita cet infinită pobatio midlind no pot oio cefinari ad certă plralitatez inferiozuz ciusdez ra tois qo no necio preexigitaliqua plu ra alteri<sup>9</sup> ronis p que exterminet ad certaz pluralitate, pductio in vininis non.nccio preexigit aliqua plura alte rio ronis p que exterminer ad certaz pluralitate non g pot oio aterminari ad certa pluralitate. Isti ronis poo ma.7 mi.ma.fic. fi est plurificabile ei2 dez rönis no cefinatur ex se ad certaz pluralitate.boc pus pbatuzest in ar guendo ad impossibile. tune pari roe illa inferia vel singularia que se ciuso ronis non babet ex se certa extermina tione ad certa pluralitate. qu sicignis ex se no exterminat ad certa pluralita të igniti.ita ignes singulares ex se no winant ad certu numen ve fint tot! tot ignes. plurificabile g einsde ronis si neclo etinet ad certas pluralitate boc è p alind no p posterio na. nec per illo qo e fil na ficut victu e.7 orducti ad iposibile. g solo" p pus vi poza na no aut p aligd pus emildez ronis.qz fi cut victif è pri? aducedo ad iposibile illud pus no è atians ad certa plura litate illor q funt einsde ronis, babet g ilta po q illo ii pot oio artinari ad certă piralitate qo no pot artinari p aligi pluralitate poze alteriº rois.ber. phat quille pductões plures q ponti tur einidez ronis no perigut nifi pna formale poucendi apricipiu pouces i neutro istor è pluralitas alteri? rois p qua eterminer pductio ad certam pluralitate necio peracta. Q no eft in pncipio formali pducendi.pz. erquo pontant pantenat.ps, exquo ponunt pantecos cinde ronis. Q et no in inpoito perigat pluralitas alteri<sup>9</sup> ronis faltan p qua et inte pdu cto ad certa pluralitate.ps, qui tot p ductoes pot impositus ad quot pn<sup>m</sup> fe prest extendra. The est attention for se potest extedere. Ista ro ostensina sic pbata pot fic ofirmari.ois piralitas necessario finita:est alterius ronis. vel si non alteri? ronis necessario pexigit aliquaz alterins ratonis p quaz oter miner.omnis piralitas in vininis ne

cessario el finita est g talis vel talis. k non potest esse pluralitas pductionus einsdem rationis tali vel tali modo se babens. g nulla potest esse pluralitas eiusdez ratonis in pductionibus. aor istius ratonis oclarata est in argume to ad ipomble ren ostensino.bor.pmi sylli satis è manischa.quia possibilitas in vininis ponit necessitate a per ons posibilis infinitas vi non necessaria certa finitas ponit necessaria infinita tê. 7 bor. scói sylli.bec.s. p. pductiones ciusdez ratiois no possunt boc modo vel bocfe babe.pz. no.n.funt alterins ronis erquo funt einsde ratonis. nec preexigunt pluralitatez alterio ronis p qua eterminent boc eclarati eft i argumeto ad ipossibile. zo wclarať inxta intentiones poi.iz. metbae. vbi arguit q non prit effe plures celi.quia non prit ce plura pma monentia. boc phat quecunque funt numero mul ta vnú autě spě.babět mam.pmú aút no baby mäm.est.n. actus purus. vii g trõe thuero pmuz mones timo bileens.ex boc infert vnu g celuz. Ex ita intentione philo. videt pfirmari illa pma rato adducta in pmo articu lo.p.f. vnitas numeral necessario co petit eniliby forme imali einsdez ronis Sed ofiderando intentionez Arifto . i vinersis locis vinersimode materia accipit. rer boc ofirmari videt nim politus nec tam illa pina rato bebit robur er intentioe Ari. mam.n.qnqs vocat pnm receptin faciens aponent cum actu fiue cu forma quo vicit ma terră v formă este ouo pn. p pbysi. v mult alijs loci v per oppom forma oi cti illud alió pn<sup>®</sup> qo ba rōea act<sup>2</sup> qo cti mā altinit apo<sup>®</sup>. Elio<sup>°</sup> forma of qdditas fa ipa in multi locis. ap op-positi mā or quicad ba rōem abetis vi efinanti ipas additate: 7 boc mo ozia idiniduali qciiqs sit ipa or ma re speu gdditatl specie. or g ma quiqs illo qo recipit fozma ifozmatez. qñq illo qo phit vi atinat gdditates indrite Sz tale prabes vi orinas pot itelli-gi oupir. vno .q.intrinfecuz inferiozi vel cerinato lisb tali coi. Alio mo.q.

9 -

bsuppositi orinato. Exempluz. bria individualis fortis otrabit boiem po que est intrinseca sozti. s zoc boc coz/ pus otrabit albedinem vl' coloze. q2 i alio corpore est alia albedo.7 63 boc fi non poffent effe nisi tria cozpoza no possent este nisi tres albedines. bens g z°° pot reduci ad mām p° vel faltē in viuinis afi māz. vbicu a g e pirali tas einsde ronis ibinecesse est ponere māz accipiendo māz no precipiete. 15.p obente sic vissic accipiedo.qz noc pot poni naz q est vní ratonis pluri ficari nifi fit aliquid atrabés Be l'illo. 7 p oppom vbi no est boc mo ma ipos fibilis è pluralitas einfde ronis.fz nec talis mā e possibilis respectu pouctio nu in vininis. qu nibil tale obens vel we'inans poffet effe nifi we'inatuz ad certa pluralitate. 7 p ons pus babes pluralitate alterio ronis.7 nulla plra litas alterius ronis posset poni poz p ductionib' talib'. sic applicata cinten tio pbi.ad ocionem bic itenta; 5: in grendo qualit 7 vbi gnältter fm pBz beat veritatez. videt vicendi q pBs viceret q nectalis ma poni posti ali quo qo eft in vininis.f.ma zoo victa . imo nec in aliq imali.vn vic 7 metba c.o.q quid erat effe 7 vnuquodgs eft in abuida ide ve in pmis subis. Dico aut pmā q no p aliud in alio eft vt in mā quecunqs vo accepta cu mā non idez.bec ille.non vult ibide vice q in mālibus no eft ide op quid eft villud eni? ē. Licet aliqui fic exponâtis non ad intentiõez eius ficut patere potest exponendo zm cam. 7.00 quo mo tra-feo. si in nullo mali is est quo ciuça mo plurificabili eft oio ides q quid 7 ips qz ipm includit mam boc eft aliquid otrabens ipam quidditate. o non in cludit in ratone formali quidditatis pucnim<sup>9</sup> g cum pho in boc φ forma no babes mam 200 non è plurificabi lis, 7 boc sufficit ad pom nostru. 95

f. panctio cinsdem rons non sit plu-rificabilis. 5 non pter boc cocedim op non babes mam quefit pars real profiti non pot plurificari.7 tunc illo pBi,q pm non babet mam qzell act? purus æbz itelligi æ mä z°° victa. qa non babz eaz ad ətrabendü inaz gd ditatez, vt fit bec.qa ina gdditate eft is Utrum antez illud qö non babz ma teri å pmo° victaz babeat mäm z°° vi ctaz fozte aliter viceret fin pbm rali ter fin theologos.æ quo nibil ad pze fens.nif q illa ratō æ iz.metba non babz, p p medio boc qö eft non babere mäz p° victaz. ficut itelligunt illi quoæ eft pma ratō in pmo articulo. Is babz, p medio boc qo eft non babe mäm z°° victā. r fictam a° r p via eft fin pbos r theologos. r p pis qa eft fin pbos r theologos. r p pis qa natura vinina non poteft plurificari i vitrags pmiffa vaæ pductione einio r vis r p pis p° eft va.

Detertio articu. obijcit otra pdicta. 7 p otra ociones cinde otra pmissas otra oclones ou plr.p sic.vbi pricipius est ciusdes rois r termin' formalis einsde ronis ibi è pductio eiuldez ronis. 13 esfentia vini na que est einsdez ronis in viuinis est pncipius pductiuus cuinfcuos pdu-ctionis retia termin' formalis cuinf cus pauctionis. g quelibz pauctio è ibi einsdem ronis cum quacuqs.aor videt bri ex.5. pBycop. quenon videt poductio diftingui nili vel ex pnº fozmali vel er termino. pbo mi.pmo q tum ad scoam ptez ce termino fozma li.quodlibz pductuz pductone accipit essentia.qz sicnt fili? nibil babz ni fi natu 63 billaring boc e nifi q nafce do accipit ita spis scus nibil baba ni fi q pcededo accipit.non accipit cen tiaz nisi sicut terminu fozmalez. Confirmat illud p Aug is ce tric, 26.1.25 fient filio pftat effentias & patre gene ratio.ita fpūi fco æ vtrogs pceffio.no pot aut illo itelligi œ pflando fiu coi cando nisi ficut a termino fozmali p ductois.nec pot intelligi centiam coi cari p poductiones nisi sicut pinus ter minus formal'. qu'non sicut pisam termini fozmalez cuz estentia fit pmu oium.Ex bac phat alia parsmif.peffentia sie pucipius sozmale respectu vtrinso pductois q termin forma lis non poteli aliquo effe prior princi pio formali pducendi. Si g effentia è termin' formalis panctois vi iam p bani elt ripa est pinum ens in oinis. vt iam phatuz ch in pma gone. sequi tur q ipa clientia fin le è pricipiti foz-male poucendi in quacung poucto ne.ber et phat ommad rtrace ptes p boc quillo est pzincim fozmale 7 ter min' formalis in quo pducens affi milat pducto. 7 pcipue qui est pduco vniuoca. nuc aut po assilo pducents ad pouctus in vininis eft chentia ipa vt essentia. gipa est founal' termino p ductionis a founale pn pducendi zº 5 octoem fic.babes pricipius foz male pducendi pfem pot illa pduce f3 fili bab3 pncipin formale vicendi a generandi pfce.g.ze. pbo ma.qz io est suppositus potens agere. qz bz pin cipinz agendi. 7 maxie pfectu. pbato mi.memozia pfecta est pzimuz pzin<sup>m</sup> vicendi sine gnandi.fili ant babz me moziá ficut pať.5.2 trí.c.7. quelib3 p fona memit fibi.7 pfectá p3. 3° 2tra illá pponem q pma oiftínctío finita è aliquon alterius ratonis instatur ouplicit. p q2 vnitati est imediatoz vi nisest minoz & alterio ratonis. z. qz a œo possunt esse insediate plura crea ta 7 in cadez spe. g possibile est op plu ralitas cinsdem ronis esset o io pma 7 imediata vnitati. 7 ficut in ca 7 catis pari ratone in principio a pncipiatis

Eld primm onplex est via rridendi pzimo ad maiozez qo lz essentia ect pn cipiuz elicitiuuz tam respectu alterius rasterius poluctionis este aliud pzim cipiuz rasimo devinatius. puta alio rasimo rasimo rasimo este aliud pzim cipiuz rasimo este statutu. puta alio rasimo este statutu puta alio rasimo este prime cipiuz elicitiuuz cius (este productio vnio ronis niste cibo ce et pzim cipiuz estimatiunz cius (este positius destinatiunz cius (este prime cipiuz estimatiunz cius (este prime cipiuz estimatiunz cius (este prime cipiuz estimatiunz cius edez questio est prime ciucitius non sufficis sinte pricipio est minatino bic ribi eadez questio est prime desinatum estimat ad boc vi ad il lud. si. n. pzim cius (este ronis non pôt

effe pse pzinm respectu pluriuz alteri? ronis non poterit effentia que è princi più radicale elicitin effe principiù ime diatuz respectu plurin ceterminatino ruz principion alterinf ronis.qu qua rone aliquid eiusdez ratois est prinm aliquon pluring vinerle ratonis eade rone valiov. vi si illa peedat alia: erit peessus in isinima. vel si ille è iposibi lis:ætinato per refector p principia cetinatina non sufficit Preterea illi respectus sunt pouctoes nec aute ide ortinat fe ad fe. vicere.n. effentia vetia riad gnātionem actinā p respectuz q nibil aliud est quantio activa vt Di cet witea est vicere quetinct ad ge, nerationes p gnätiones. 7 ita q idez est pzincipius oterminatifui. z. viceret negado ma. q2 Tfi fola effena sit principius, pductinus ille ti, pdu ctiones posunt ese alterioris quia aliqua pluralitas pot effe pzima.7 na potest este actu infinita nec etia in po tentia ifinita in vininis.nulla aute po test esse necessario finita. nisi que è al terins ratonis vel pexigens aligs alte rius ratonis. g fante prima pluralita te necesse q in vininis sit aliqua plu ralitas pzima oio 7 imediata vnitati. rita potest poni q ista pluralitas sit p ductionů sícht quozuncuncy falfa ch g ista ma.in viuinis. o vbicůcy č idě pzincipiů a idě termin ibi è pductio einidez ronis. va est tam in creaturis vt loquit phus.qz ibi pzinm fozmale pductin vel est limitatu ad pductio nem vnius ronis sicut ipm est pzin" vni<sup>9</sup> ratois vel si est pn<sup>m</sup> equinocum vita pouctions plurin alterio ratois termin' formalis verinfqs limitat' eft ita op non poteft effe idem pzinciping a termin' pluring alteri' ratonis.neu truz pot este in posito, qu ibi pzincim est illimitatuz netia termin formalis Soptra arguit ficut arguni ei pria qone.qz tunc pzima plona pducta ñ magis ex pouctione fua reali eet ver buz. a. l.f.nec spul l.magis effet.f.f. as verbu. Ite supposituz babens ide pzi cipiuz formale pfectum aliquaz pro ductonus pot ita primo pillud prim

invnazillaz ficut in aliaz. vita pma piona eque pmo posset pducere.s.s.s. cut a filiu. aita.s.s.no necio è a filio. gococcié bor quescentia est principis formale 7 terminus formal' ptriufqs pductois, no tam fic totale gn aligd ichdie pe vin pacipio formali viter mino.in pzin? qdez fozmali qz memo ria pfecta z voluntas pfecta icludit i essentia vin termino fozmali quod est voum perfecti v.s.f.pfectus inclu dit etia escentia a forte respectu viro rungs ta in pricipio qu'in termino een tia baby roney pzincipal', respectu il lins qo peurrit cu eadez.f.intellectus vel notitie voluntatis vl'amori, apter g ideptitates effentic idem eft å pdu ces poucit a finus formal', pter aut viffinctiones ocurrentis cuz esfentia ptpote intellect? a voluntati in pzin' pductino: fufficit principiu B 7 illud ad ponctones alterins ratonis 7 ad terminos quodamo alterins ronis.7 fic in principio bemus effentiaz 7 intellectii.esentia 7 voluntate. i termio aut babem'effentia a notitia.effentia 7 amoze. 7 rone eins qo idez eft i pzi cipio formali coicatino fit idez in ter mino formali coicatuz. 7 roccius 95 vistinctu est in pzicipio sit fozmal' ro vistincta poluctionis, villud qo con currit in tino fit formalit vistinctuz. Si queras istornz onox ocurrentin in principio formali none alteru è pri cipius formale 7 reliquus ocoitans. ciping formalit ides vioio alterni. B: ouo que ocurrent in pricipio.f.in me mozia pfecta effentia vintellecto vin voluntate pfca. volutas 7 obm viligi bile pis non fe babet p accis. nec fic remotum pzincipiū 7 ppinquū. 13 to-tuzboc intellecto infinito babes obm infuntuz intelligibile fibi plens est ple vnuz pzincipiū. ita q alten fine alto non est principii poucendi. 7 idea è vnică principiă simplicie pductiuuz non vistinctă in ono pzincipia pdu ctina ofimilit a voluntate 7 060 ref pecu spiratonis. 7 osimilir a terminis respectu pouctionus. Si queras gre

non pot essentia fola vi vistinguit ot volutate intellectuz effe principium coicandi fe. Be effentia me intelle ctual' no est priciping alicui? poucto nis nisi ve coincidit cu memoria a vo Inntate. Adzm. 7padrem z. ad fozmaz argumenti. ad rez pot ouplir rnderi.fozma que è in aliquo iupposi to pzincipin pducedi pductione ade quata illi fozme non pot effe alicui al teri pzicipiuz poucendinunc aut me mozia est pri pzicipinz pducendi p ductione adequata illi pzincipio d'ass sit in filio no potest esse filio principiu pducedia phat ecemplo fic. fi carloz effet igni pzincipiù calefaciendi li gnus calefactoe adequata illi calozi. rille idez caloz coicaret ligno:no pol fet este ligno priciping calefaciendi. p bo que calefaciedi fe: que une calou effet pzincipiù calefaciendi fiue pdu cedi calozes in codes inposito nec al tex. que calesacto ista ponir adequata illi calozi. Et pcedit ilta pbatio ce ade quatione oioda.vbi ipombile'elt acto nez excedere pzincipiù fozmale agedi 7 Fmistuz intellectú pz.bor qz memo ria sic in patre baby victivez in patre adequataz o iposibile est pzincipiuz victiuuz excedere bac victione. sic im possibile est i vininis victionem ee nist banc.qu re feelt bec.pz er folutoe que stionis.qz gequid i viuinis non pexi git pluralitatem alterio ronis illud œ fe eft b. victo i viuinis no necessario p erigit pluralitate alterio ratois. g ce le est bec. a p one principing eine babet banc victione oio adequataz fibi.no pôt de pricipin in filio. Ed eandes rônes phandas accipienda eft ifta p positio redit in eades sniam cu alia suppositu accipiens sozma p pductoz adequată illi formeno pot pillaz for mam poncere.fili? recipit memozia p pductione adequata illi memozie & 22.6° celarat ficut in rone iaz facta phatio ma.quia fi fm illaz poluceret ant & le aut alterns.no fe. q2 boc e im poffibile.f3 Angl i.e tri. c.i.ncc alterit qu'illa pouctio illi ponit adequata principio pauctino die fi non oportet

querere atinatini penrens cum pzi cipio elicitio vt sit vna victio. nec etia aliqua negatõez potest babere sic vt sit tale principius sozmale. s esto q es sentia vi quodeungs positin me acce ptuz fit in patre fozmalis ro vicedi l' gnandi tri non potest ce in filio ro oi cedi vel generadi.qzipm vt in patre est principiu pouctonis adequate. qu tum ad pmam ronem. 7 p illam filio coicatur quum ad scoam ronem. Duatum ad scoam vz ad fozmaz ar gumenti potest fieri aliqua difficultas i ma. 7 in mi. 92 baberi potest aliquid vici multiplicit ex pdictis. 13 , prie no vicit aliquid forma babere in abstra cto nifi babeat.caz ficut forma fic fie gnificata nata est bri. boc est tanqua formaz.no.n. prie viceret babe albe dines qui baberet ea clausaz in bursa quinon est ille modus pfectus,qualbe do nata est baberi vt fozma infozmás Ulterius nomen abstractuz significas pnciping agendi coftructuz cuz gerū dio fignificante aliqua actioem natu eft baberi a supposito vt sit illi pneim agendi illa actione. verbigia babeo potentiaz videndi. ista potentia no so luz nata est babería me vt fozma.sed etiā vt principiuz mibi opandi.6m il las formas. a boc notatilla offracto gerundini cum abstracto tali. Similir ista gramatica pz ex vsu loquendi 7 st.n. vera sit bec. filins wi scit genera tione patris.non tame ista. filius bet fciam generandi. ofimilit nec ifta.ifte baby voluntate generandi.nec est ali qua rato nisi ex coltructone gramati cali.q2 no foluz notat abstractuz ba beri ab illo vt fozma iz vt pncipiū ta lis opationis pccdentisabisto sup posito. osimilit bic. michael scit ceum creasse mundu 7 creatonem mundi. non th scit creare munduz. Ado a ac cipit in ma illud qo babz pricipium vicendi pfectă pot per illud vicere lo quendo re babere prie sicut vicir ab stractus baberi quo baber vt forma suppositi ret te oftructoe pria nois fignificantis pricipius acto cus gerudino fignificante actoem que coftru

ctio not illaz buic inpolito elle puci ping agendi. seedo ma.qz in fubiecto includunt illa que requirunt ad boc q pdictum infit. quado.n.in boc foz ma babet vt fozma buic abuic pnci ping agendi pot p boc esse pzincipin agendi.f3 fic minoz e falfa.q2 7 fi fili? baby memozias pfectam aliquo bar bendi no tame vt fozmam. Ti babet vt formas no tame vt principin age di. pter ronem victaz in responsione reali. Ad phationes mi.illa polito memozia pfecta è pzincipius pfectus vicendi poset vicing è positio trun cata 7 opozteret caz supplere paliqo additum fignificans cui fit principiu vicendi.vl'qzest idifferens potest oce di q absolute est principiù vicendi.ne plus ponit mi.a memo . o filius bar bet memozia; pfecta eft manifestum. ocludedo of filius baby pzinciping prectuz vicendi que fuit bor punifilifit fallacia amphibologie vel fie victiois vel ofitis.amphibologie. qz in maio re costructo non ceterminat actuzillu significatus p gerundim pcedere ab aliquo supposito eterminato. qu nul luz supposituz certum ponebat ibi in sibiecto ronis. 13 tm wlignabat op pecederet ab aliquo pricipio formali. q2 illud ponebat in positione p subie cto.in oclusione auté ponit a suppost tuz orinatum a forma. a io ex vi co/ fructionis notat in pelone quactus no mi pparat ad pncipius formale. fzetiā ad supposituz vt egrediens ab aliquo. Sigura victois que filitudi nez victiois actus fignificati in geradino in pmiffa rin octone omutatur bitudo acto ad formale pincim in bar bitudine acto ad inppolituz agens. a fic omutar quale qd in boc aliquid. Kallacia ontis.qz in ma.betur actuf fignificatus in gerudino i vli ad nul luz suppoitu pparato in ocione eter minat ad certi suppositi. ano sequi tur actus est p boc pricipii g est bui? suppositi. Ad zm or q illa posito cft vera q pina pluralitas necio fini ta est alterio ronis. quelibet necessa rio finita fi no est alterio ratiois necio

perigit aliqua alterius ronis p quas necessario eterminet .vt parz in scoo articulo.pma antez pluralitas in ois uinis è prima necessario finita. q pri ma pz. q etia necessario finita.pz. qz nulla est ibi possibilitas nisi ad illud go eft actuz fequit g 2° q pma plu ralitas in oinis necio est alterioris ap one illa est prima vnitati. quan do q accipit ma. p vnitati imediatoz eft b?" pluralitas & aor. Ro pot intel ligi aor vel borintensine vel extensine inte? fic intenfine quum ad minozem roem vistinctonis. sient min' vistin guit meding ab extremo of Szinm a Zzio.minº extenfine fine minoz viftictio fine bor pluralitas eft que eft ace paucitas.ficut ternarinf eft ber plura litas quaternario.boc modo bor e va qu vnitati imediatioz elt binarius qu quaternarius vel ternarius. 7 tamen binarius non è minoz pluralitas intenfine qui ternari? quia intenfine tan ta vistinctione vistinguunt oue vni tates in binario osta tres in ternario Ertenfine verü eft. quab pnitate pro cedant pluralitates fine diffinctiones ozdinate.ita q femp bor ectefine nue ralit est ppinquioz vnitati que est pri ciping. The concedo quista distinctio esto q estet alterins rationis est tame macie pancitat qu non funt nist one pauctiones. 7 no est pluralitas mioz onalitate. Si tamé loquamur ce ma iozi vel minozi pistinctioe vel plurali tate itenfine adbuc potest intelligion plicit. quant intelligit ple chum ad formalez rõez vistinctionis ertremo rnz.aut p accidens otum.s.ad ma. 7 mi. vistinctoem cozuz que vistingunn eur. Exemplu fortes 7 pla. magis oi flingnunt ostum ad realitates extre moy. & ifte one intentiones genus ? species. qu'ifte one possunt pourrere in eode vt in coloze. 7 bor est entitas isto ruz ectremon genus aspecies. Tisto rus.f.r.p. Si aute intelligit ma. ce mi noze vistinctione mäliter fozte posset alicubi babere vitatem. qualicni vni p imediatioz est vistinctio ratonis as rei. 7 minoz è vistinctio ratois quad entitatez extremon ricoposibilitat vistinctoruz & vistinctio realis. Sed i posito non opoztz wista maiozita te fine minozitate curare. qu non pont tur aliqua vistinctio ronis imediata vnia quo pcedit omnis multitudo. f.ipfi effentie. z°° ce ifta maiozitate in tenfina zpe quammad fozmalez ra tonez vistinctiois ma.est simplicit fal fa.qz opoztet q vni pmo a quo pzoce cedit aliqua vistinctio fine fit ret fine ratonis imediatiffima fitaliqua vifti ctio alterius ratonis.qualiqua finita quilla que est alteris ronis estimo finita.vt argutus eft.7 boc pats quia fm cõez opionem vbi vnitate realez fequit imediate oistincto ratonis.ibi ista rone vistincta babent vistinctões alterius ronis non einsdem. 7 illa cit aor fin formales ronem villinctionis 13 fit be ouplici modo. 7 maiori pau citatis aminor realitatis a incorof fibilitati in extremis, p boc p3 ad illo te pluralitate q eft imediatea deo. q2 in creaturis vbi në specifice funt plu rificate in suppositis nulla est necessa rio cetinata. quia a fola voltitate age tissinnt tot vel tot ita q no repugnat neeffe in plurib?, fi g talia plura ciuf des ronissant imediate a deo sunt mi finita in actu qu voluntas vinina im ponit eis finitatez.fz non funt neceffa rio finita. quia nibil est intrinsecu cre aturis eni ptradictozie repugnataor vel ber pluralitas.quecunqs.n.plura litas e pombil i vinis ipa e vio finita.

The production of the parameter of the p

De primo Duia a cg simpli radendum. 7 boc nome res siè pz ex aucte loquetin a ifto noie res e equocii:io pmu vistiguedu est a boc noie res. Sic aut colligit ex victis au ctoy. B nomères pot fumi coiffime. coiter a frictiffime. Loiffime put fe ertedit ad qocung qo no eft nibil 7 boc por intelligi ouplr . visume.n.illo est nivil qo includit odictidem a solu illud.qz illo excludit oc ce ex intellez n in itellectu. go.n.eft fic includes co-tradictoem fic no pot effect alaz ita no pot et aligd intelligibile vel aligo ens in aia. qz nungs odictozii cu odi cto° oftituit vnuz intelligibile neas fic obm cũ obo neas fic modus cũ obo. Alio" or nibil q necenecesse pot ali qo ens ex aiam. ens g vi res ifto p: accipir oio coiffime a extendit fe ad quennas que no includit otradictioes fine sit ens ronis. B est peife babes ce i intellectu pfiderate fine fit ens reale babes aliqua entitate ex ofideratões inteo, is accipit in illo zo mebro mino coiter p ente qo by vl' bre pot alique entitate non ex plideratone inte. Et istozuz ouor membror quor viruz ptinet ad pmuz mebzu vistinctonis pmi videt valde extedere nome rei. rti er coi mo loquendi satis phat coiter.n.vicimo intentões logicas ee res ronis. 7 riones ronis ee res ratio nis.7th ila no pat est ex intellecti. no g nome rei fm viuz loquendi ce

finatsead rezer afam riflo intellen coissimo put res viens or quodlib; aceptible qo no includit atradictoes sine illa coitas sit analogie sit vnino catois œ o no curo mo. poset poni p mu obm intellecto, qu nibil pot ce itel ligibile qo no includit ratonez entis isto" visto" gennas scia que no soluz vocat realis s cui que vocat ronis est ce resine ce ente. In 2º mebro istius pmi mědzi vř res q bz vl babere po test entratez ex aiam. Et isto videt loqui Anich methac.c.s. q ea quest coia oibus generiboliunt res rens.no pot illud itelligi æ vocabulis in vna lingua.qz in vnaqz lingua cft vn² co cepto indifferes ad oia illa q funt ext aiam. pcept?.n.funt idez apud omes p pibermenias. 7 coiter in qualiby lin gua è vui nome impolim tali aceptui coi qualifcii qua fit illa coitas fiue ana lo fine vninocatois. Demus gimus meddam. Lediti. biptituz i illud qo meddam. Lediti. biptituz i illud qo mo includit odictioem qualecung ee beat. 7 in illo qo bo vl bie pot poin ee e intellecti. 7 ifto l'otrogo l'illic co accipit Auic. 16 7 ens vt dictuz e co accipit Mocti diffinguedo rez o con la consideratione il intellecti. modu rei. sic loquit li. a tri. pz inquit a fit via pdicatonuz qualie quide.q re moftrat. alie.q.circunftatia rei.ga ifta pdicant fic.q fmfere alig mon strat.illa vo no vt esse sa potio extrife cus aligd apponunt . vlt & viftingue rez 5 circunflatias. 7 fic fin cum fola tria genera suba.qualitas.7 quitas. rem mostrat. alia vo rei circustatias. loc nomen res in zº mebro acceptu vicit aligo ensabsolutu vistincti pë circustantiaz siue modu q vicit babi-tudine vni? ad alterum. 2' mod? bet a pbo q vicit.7.metba accasa vicun tur entia qu' funt entis 7.3.c.z. fic ce fi ente logice. qdaz vicut effe non ens.fi qdez simpli. iz no ens. sic 7 qualitate r ifra queadmodu no scibile e scibile 7 oneadmodum medicinale eo quad ide gdes a vnu no idez aut a vnu. fic 7 œ ente. 1 videt eandes iniam vice i pncipio. 4. o queadmodu mediciale 7 falubre mitipli vicit ita 7 cns. Ens

g fine fimpli fine potifime victu 713 fine sit analoguz sine uninocu accipit ibi pBs p ente cui pe a pouenit ec. qo eft fuba fola, sic g sub p membro cois sime prinet ens ronis 7 ens queique reale. sub z'ens reale a absoluti. a sub ens reale rabfolutuz rpeens. Ex ista vistinctione pz q qo si re' sit res nulla vifficultate by ce re ze accipie do.vel zoo que non est suba neces ad se tm g in p mebro. sa nec ce ente ronis. qz pz q rlo est itelligibilis sine odicto ne. Eft a bic fmo fi babeat effe fine fit res babes entitate realez priaz extra aiam. 7 & boc vico q elt res. 2º q res quit riofit res poo. babitudo pis extrema realia realif vistincta 7 B er na rei è realis. quentitas quales b3 no est peife in aia. 7 p ons ipa fm en titatez "pziaz est res suo" sz babitudo patri ad filiuz etalis vt pz ex secuda qone ordinaria. Er Bapparet q res ipa fit.q2 fi fit res fingularis vel ead fe vel ad altex. ipafozmalir eft resad altera. nec ista etermina ad alteruz repugnat ei q est res isto loquendo. quisto res no vistinguit otra modu vi' babitudine vi'circunstatia rei.sed includit eam.

De secudo arti.

p vicet illo qo est reale. zo ţetum pti net ad logică osiderato bo positive re opat ad centia e res. zo patebit w oposibilitate rincoposibilitate istor w quibo ţrit. De p vico qu re vt coparat ad centia e res. qo pbat sic. ţe do aliq quocigo vistincta ostituum zo ostituit illo nist vt aliqo se bit ad innice vel aliquo vniunt. oboc apparet w cans extrised, q nuiţe cant nist aliqo openitate illo nist vt aliqo se mist aliqo pom nist ve sio trinsec q no ostituit support mist ve sio vniant. einta re o ostituit sio pom nist ve sio vniant. einta re o ostituit sio q no pt eintist plonă qualecita re o ostituit plonă pricipi, g se în tim penit ve sio o pitutit plonă no pt eintist ve sio o situtit plonă no nist ve rio e in centia. Ex si beo q eentia re o situtit plonă no nist ve rio e in centia. Se si no situtit plonă no nist ve rio e in centia. Se si no situtit plonă no nist ve rio e in centia. Se si no situtit plonă no nist ve rio e in centia. Se si no centia ve si pot babere circa plide.

rationes intellect? & relatio no office it plonaz nili vt opata ad ellentia. 13 no oftituit plonaz nili vt res aliogn plona vt oftituta formalit no effet ref g rlo ve parata ad centiam eft res. ofic.q2 paratio ad effentiaz eft oio ipamet relato autaligd supucnies si ue rei sine ronis no curo quim ad p posituz, fiest olo ipsamet pa q ipa sit reser primo articulo.7 cuz ipama fit fua paratio ad effentia. g ipa vt co. parata ad centiam eft res. fi zoonlla babitudo adueniens cuicios fine ab soluto sine respectino sine et illa babi tudo sit realis sine ronis celtruit illud cui aducnit.f3 potiº psupponit p3 æ i tentoib? scois queno aftruunt roes intentionu pman gbus aductiunt.n goffruit illa realitas rionis p B go ell apata. 7 p añs p3 pom. Ex boc pz q res fit.qz ad quodenqs parat aligd ipm eft ipm.na fin pbin p pby cozu q ve è nulli accidit. relto q fub statia bonis opata ad boies n sit sub flantia bois.tifp eft res. 7 que res eft suba. 7 q suba bouis. qz ipa est ipa. sic bic, rlo q estentiali è ad alten nuis è no res nung et ipa enisi ipamet res adalter. ppato aut vi victui e nungs cestruit realitate paiaz s psupponit.
Loic tri est aliº modº oicedi ce istis rlo nibo q talis e rlo opationni portat q ad oppm qad fundameni. ev alio at ordiebz o sit real simplir.sec ordie ad fundameti.er alio of fit vistincta ab alia.f.er ozdicad om.po centia vi uina e realitas oiuz rionuz oinan.io F3 bo apatões no ount realir. 13 zoo 22. Kontra illo q aliquens by enti tatez eo tang fundameto prio vni tatt est vini vnitate cozzndente tali en titati. p pās vistinetuz a quocunqs ente no bate bae vnitate. a q g rlo est res in actu ex fuă câz ab eo è vifticta realif a rione quacit q no est ipamet fine q no eft ens entitate pria ipi?. Cofirmat spalit or rionib qu quels rlo falte pfonal feipa formalit e incoi cabilis. q aut seipo formalit est incoi cabile feipo formalit a quocungs coi cabili e vistincru. g rlo a q baby suas

realitatez qua formalif est inco cabil' ab eo baby vistinctonez. Preterea si essentia ve vicit est realitas oiuz re lationuz 7 io fm illaz oparatione no oifferüt realiter . g cum illa pparatio sit etiaz in essentia sequit q vt funt in essentia non differunt realit. g vt funt in essentia vel nullo mo vifferunt qo oio est irratoabile vel sola ratione oif ferunt.7 si boc & offituta per ipas ve funt in essentia sola ratione oisserunt plone autem oftituunt pipas vt funt in effentia vt victuz est in pma ratoe g 22. Quantuz g ad istud vider ra-tionabilio q ab code babeat q sit rea lis 7 q fit villicta a relatione opposita 7 boc intelligendo quomodociiqs.na non est intelligibile of sit realis nisi sit realis babitudo ad oppolitu.7 sic rea liter distincta ab oppoito.ncc ipa pot efferealit vistincta ab oppoito nisi ve babitudo realis. Tic est res co modo quo fibi puenit efferes seipa et forma liter est res 7 feipa formalit est vistin cta ab opposito. A fundamento aut babz virungs fundamentalit radi calit. Quatu ad logicuz ista positio relatio vt pparata ad effentiaz elt ref vider villinguenda. q ista inquatus vel fm q. ouplicit accipinnt aliquo eniz bec noia notant ratonem accipi endi illud quod eterminat pipa.ali quado,n.non folus boc.fs prie ipor tant calitatem respectu inberentie pre dicati. Exemplu motus est actus enti in potentia fm q in potentia . ly fz q îpoztat ratioez fm quaz mot? est act? mobilis.qz cuz sint i mobili one roef ē.n.in actu relt in potentia ad alind . motus est actus ei 63 q è in potentia nectame ibiboc qo elt fin q elt i po tentia notat cam inberentie pzedicati qu que do sic accipit infert vlem 63 pBz p pozuz.vt insticia est bonuz 63 q bo nuz sequit sm ipz.g insticia est omne bonuz.7 planius a pte subiecti. vtsi bomo em q ratonale intelligit sequi tur q omne ratoale intelligit.boe mo etia qui ide ponit exterminato fui ipi? mediante bac victione inquantum. In p fensu psiderat pcifa rato ipius

qo aterminat in alio fensu notat q roreduplicati sit ro inberetie pdicati cũ fubo.pmo vícim q bomo plide rat' inquatus bo est peisistime ofide rato.z.º bo fm q bomo est ratonalis qu qo psequir reduplicatões est rato inberentie pdicati. retia pcedi pot q bomo em q bomo erifibilis, refi ibi ca inberentie zoo vicendi perfe. Ad mostrus cum vico op relatio ve pparata ad essentia viuinaz est res. pot i telligi vupir. po versoni psiderate sub tali pparatione pueniat boc pdicant res.vel 200 pilla pparatio fit rato in berentie bo pdicati que res.z.o por sitio est falsa.qz illa pparato ad essen tiaz eft fola pparatio ratiois.eft.n.inf extrema no vistincta realit.relationez f.7 effentiaz.que tñ pôt'inte? parare 7 ita eint ca rlo rois.no g œ isto itel lectu loquimur fa wp. 7 tile eft fenfus op parnitas no folus peife accepta fin op prinitas is etia fin posiderata sub ista ratone ve oparar ad centias vel pt eft in effentia eft res. qu ifta opara tio no viminuit nec celtruit parnitate effe re f3 psupponit sic pcedit za rato ad ociones scoi articuli. Exeplum bo verifibilis itellit. b no eft vera fic ori sibilitas sit că inberetie pdicati. sic e va q boi ofiderato fub roe rifibilis no repugnat boc pdicatu itellige. fed queit. Et ifto! qcung crinato fub q afiderat fubz q tam no excludit pdi catu no fallificat poez in q ptuz or ce subo sie crinato. Er istis pate po test illo qo querir, so o po vide intem b' qo or q rio est ro, na q aliqa o i car ro por ad pom itelligi our, vno quemod'illio cui ppat uno restali realitate. sic Boed vocat babitudies circuftatias 7 no res.q2 no bat talez realitate glez but ille gruz st circustae 7 gto aligd recedit a realitate pfca ta to magl accedit ad roez. Elio aligd vt accipit sub roc formalt potest vice ro vt ens ronis sicis bo vt vle vicat cero. p osto pliderat sub vlitate qe pero. Mis vuobo mõis põt ocedi or rio vt oparaf ad estentia est ro. quest mod' circa effentiaz a no baby talem

entitate formali quale by centia. 15 è q.circuftatia respectu ei? 7 et cu vico ve ppat ad centia is apato ve victus eipoztat rem ronis.7 fib ea ofiderat prinitas. 7 p tanto prinitas ve apatur ad centiaz e ens rois quaccepti sub ratoc.fg fine fic fine fic vicat prinitas prinitas fit res qu citus ad pmus ipa fito eft res.f.res ad alio.licz vicat ro respenteiad se. quad zm ipa ofidera tafub roe q eft opo ad centiaz or ro. a ve fic ipa no è res quillud fub q ofi derat no by entitatez exfe. Erbps o ista stat sir o iba rio opata ad een tiaz sit ro.s. ouplici mo policto. o m o ipa vt ppat ad centia fit res ficiaz vi cui e.star etia q ipa apata ad oppom fitres quipamet e ppato ad oppom ? ipamet est ipares q est talis ppatio 7 magis vittate of res vt apata ad op politi aro vt apat ad ellentia quia vt opat ad oppo" è eque Tfilis enta tis cu oppoito nec respen ei by roem moi ficheces filir ipfa eft spatio fui ad oppom vio enzor vt opata non Bilderat inb aliq rone q prie vicat ro.no.n.cft alio pinitas vt opaf ad filiatoem of printes ve opata ad filia mdine a Bein spali prinitas vtelt pa ternitas. Stant gfil' op prinitas vt co parata ad oppo fit res no tam co" q vt opat ad effentia eft res. fz vt opa" ad oppom è res.istis onobo mois q2 filis entitatt vistincte 5 modu. Teref no accepta siù osiderata formali sub rocz pipa ppata ad centia fitro p pter ono opposita.qz.s.mod' esfentie. r quaccepta fub roe q est ipa opo ad centias.th vtrogs 7 vt opata ad op politu a vt apata ad effentiaz è res.a eade res, quipamet è patio realis vt pbatum eft.

Teterro arricu.

ar páleta prictir lo ppata ad een
trazeres aut gres ad se aut ad altem
oprio sit res ad se qualifeungs or in
cludere paletoez, grep para ad essen
tiá eres ad altem se verpate ad essen
tiá eres ad altem se verpate ad essen
tiá est ide que entra grio verde esten

vel vt eft centia eft res ad altep.7 mic pltra.geffen eresadalten. Ifta o phat p silequi bo fm q ronale itd ligit gronale intelligit. Et rone etia qu bdim qo menit alicui p roem alicui pri? quenit ei. Itez si rlo ve apata ad adeunq sit res apria realitate. g silr rlo in creatura ve parata ad funda mêtnz ê res pria realitate. 7 no peife realitate fundamti. g è ibi accis pria accitalie.qu no est ibi fuba. 7 tuc legt qualia è accitalitaf rlois i creatura. 7 accitalitas absoluti i q fundat.7 sic vi feg peeffus in ifim .qzilla accitali tas riois by pria realitates. Ino nift accitale a by pria accitalitate rilla fill. This in him. Louis in oini fi by pria realitate vt ppar ad centia g in e fubal' vl'accitalis in accitalique nm accitale est in co.s. ce tri.c.s. g b3 p20 p2i.a sinbalitates. r te pr printate bebit cepe qu'elinconenies.qu tuc erut in vinis tria pe effe.qu tres rlones.cu mi no fit ibi nifi vnicu pe ee. 63 bm Ang 7.00 tri.c.8. vicente q suba est q pat è 7 of fili' filir baby effe. Is no fit o par e př. B° ad pmu pz in z° articulo æ oi stinctioe istins ponis rlove patur ad effentia è res. qz va eft put ly vt vl inquatuz cenotat crinationez vi fe cificatões fine aterminată acceptocm prinitatis sub ista ratioe que è ppatio ad centia.no est aut vera put cenotat calitates inberentie pdicati ad fubm. In p gitellen qui querit q res fit vici pot q ères ad alten, qu ppa ad cen tiã nổ fac q přinitati repugnat sua p pria realitas q è realitas ad alter.nec tri eft sic intelligedi q printas opata ad oinitates sit res ad alten ita q alteri fit vinitas. vt fit fenfus pinitas è res ad viniratez. fa e fenfus parnitas ad alteru.f.adfim.q2 q apat prinitate ad vinitate excludedo filiu vi no includedo fim no apat prinitate nisi ba beat ono odictoria i intellectu suo cui printas fillo qo e sit pe ad si onitate; si ad si or o ad cozzelatius, si printas si ad si o ad cozzelatius, si printas tez ipaz includendo fim pot intellecto

ppare ad vinitatez.qz inte pot aligd oparare pactuz sini ad illud quod n est pe cozzem ex na rei,zm bunc intel lectus pot vici q paternitas vi ppa-ta ad effentia effresad alter. r cus in fere g vt effectuia vi vt idem effen è res ad alten ocedat in fill intellen. 7 vitra cu vicis g effentia è res ad altep. B.º B pot intelligi ouplir.p idepti tate vi formalit.p mo posta ocedi re fenfus victi q vinitas è res que est ad alten.qz è paternitas.no ant è pcede dus formali o vinitas im fua forma fit ad altex. Is qu'in an fuit pdicatio formal vicendo printas ve ppat ad effentia eft res ad alteruz.io fi inferat filis pdicatio in pate q vinitas e foz, malif ad altex neganda est oña.qz n opoztz p pdim eo oueniat externina toi.quo? conuenit alicui inte? sub tali æterminatõe, qñ illa ætinatio no no taf effe ro inberentie pdicati ad subz ficbic.7 p boc p3 ad pbatones offic. bo 6m q ronalis 22. Ifta offia tet p/ ut ly fm q notat calitate inberentie p dicati ad fubm. sic aut non accipit in mosito is qo vicit ve ppat ad essen tiaz. a sili ad phatoem sequente esto p pdi verio inste sili qo est ratio ibe rentie aly is no betur nist fm q ly fm o tener prie reduplicatine bic aute no fic acci pir vt victuz e in illa visti ctoe logica in z° articulo. S3 stobijci atur q2 illud qo e in aliq fozmalit po teftillud anotare. gfi relato vt apara ad centia fit in centia centia pot ano minari a ride. 7 p ofiseën forma re fert ad alind. Be aliq enoiatia vi ocreta pdicant e aligdus pe aliq e aliq pe ze sue p accis. E oposto gdez et infectio a forma pdicat e noiatiung sine peretus some pe pmo mo spalie si subm est pe vnum getum ad oce". ficut bo vicit rationalis fine aiatus pe pmo mo. 13 co2º qo chalte ra ps positi of anoiatine afatum. p prietificut pe ze sine paccis. quia illud no est com includes forma [3] in sceptin recipies forma. vbicungs g est aliq fozma oz vare pdicationem foz malez cetoto que ep pmosetia i crea turis opozty vare coiter pdicatione fi fit prie anotatina que fit forme a fu sceptino. In vinis pma pdicatio non negat. na pater generat fine gnans generat.pr est.q.pm includes.q.el/fentiali formă illa 3 q œ ipo pdicat.13 anoiatina pdicatione. q. forme a.q susceptino non oportz vare illi. B cela rat ancte a ratone.ratoe fic op intelli git ibi.q.fusceptin forme eftillimita tuz ad oppositas formas vl' rlones. rei no vistinguit ab cis. q aut ceno-minat a forma aliqua cenotatur per boc ce vistincui ab opposito, qu g bic no est susceptin prin forme sa coe sibi 7 opposito 7 fozma talis anoiare no poffet nifi prium fusceptin qo no est nisi vistinciuz ab oppoito io nulla cst pelicato anoiatina rienuz a suscepti uo.h ofirmat p Dam.li.i.c.s. vbi vlt orlines afinant bypostales no nãs notat gillo cinare a gptur i pere to qu notat illo ppare ad oppo "7 di fingue ab oppo Ad found grois qui acci ree è in cèn geentia pot anoia riarloe.no fegt aro victa e. acu of ois foza pot cenoiare illo in q est.exte den° anoiatõez ad pdicatõez anoia tiaz centiale i pereto. fic bo est aiat?.7 ad anoiatões prie victă sicbo est ri sibilis, viligm e album. vi bo intelit. occdi pot q ois forma aliq istor mo dor enoiat illo in q est. quad mino pos pdicar i pereto.13 illo fit extede do cenoiatoem. s si tu accipias ce illo i quo è vt in susceptio pdi pdi prie cenoiatine.negandu e.nisi illud suice ptinu sit limitatu vl' nisi pdicatio illa anoiatina imports fubm effe prin T vissinctus ab oppo". Ad zm iz estet mag visiculta s pe tri in prosito ca p trasco. peedee tri que e accis in creaturis priam bz accitalitatem quilla è peres. ano cit illa res in qua fundat neceft res pe ens.ficnt fuba . ita 03 vare q ipamet pe sit res babes pria accitalitate, q no sit accitalitas entis ad fe f3 accitalitas ad alteru.fic eni no é eadez entitas ad se rad alte rum.fic nec cadez accritalitas accritis entis ad se vaccitis entis ad alteruz. r cum arguir q et peesus in infini-tus, R standus ein ipa relatione. nec ylterius peedir, voigratia, in albedine fundat similitudo ista simili tudo babz aliquaz accitalitatez pro pzia3 ab accritalitate albedinis viftin ctaz.sicut relato est gen? vistinctuz a genere qualitatis. Si queras & accidetalitae similitudinis si ipa est alia a similitudine. Dico q no. qu silitudo è sua accidentalitas ad fun ma seipa ac cidit fundameto. ficut feipa eft ad op positi. Universalit'.n.qo connenit ali eni sic q oioda odictio sit illud esfe si ue boc. B est idem realit illi. 7 p opposi tũ vbi nổ est oioda ¿dictio nổ opoztz idez effe oio.nunc aut ptradictio eft fi militudinez effe. 7 non ee fundamem nl'non effe ad terminnz. io accidetali tas fina ad fundametum eft idez fibi. sic ipamet est similitudo vi babitudo ad oppom.status est g q2 accitalitas similitudinis no est alia res a similitu dine f3 similitudo est adaz res ad ab albedine. q2 babitudo. 7 etia accritali tas albedinis pot poni queda res as ab albedine. qz albedo eft quedaz res absoluta. absolutu pot esse sine otra dictione sine subo. viò no est idez ba bitudini fue ad fub3. nec feipo accidit illi. Hā eft gilla qua ratioe fimilitudo accritalis albedinis babz alia accrita litatez ab albedine.pari ratioe accide talitas similitudinis babebit aliaz ac cidentalitate a filitudine. fla è et illa q ratone accritalitas filimdinis e cadez fibi pari rone accitalitas albedis eff eade fibi.qualbe" est ens absom a fili tudo rlo a er B non est adicto albedi ne ce fine poc ad supficiez. è aut pe dictio filitudine ce fine ppoe ad funti viò illa ppo no elt cade albedini. illa aut elt cade filitudini. nibil aut alind est similitudinez esse que babitudine b? ad boc nec tam vico q relato ad qo eun q paret feifa pat qu pot co. parari relatone ronis, q non est ipa. 7 forte realit alia a fe.ficut portionabi litas fundat in poztone 13 boc vico or relatio scipsa i non a coparatione coparat, si tamen coparet ad quod

cunquine quo eft atradictio ipam ce Et cum arquit viterius ce substantia litate relationis in vininis. vico q 13 pBus vistinguat in pdicamentis sub flantias pmam a za tame ad positu effentia babet ronem vtriusqu substa tie gstum ad aliquid. substatie quidez ze quo ad boc q ipa est cois. non tri quo ad boc q ipa sit vninersal boc è vinisibilis vel plurisicabilis.est.n.co munis cottate reali fm Dam.c.4.ibi est coitas fola substatie no rationis st cut est in natura creata. babz aute ra tione substantie ome grum ad boc q est este boc. sine singulare. que se l'en à ce fe est becanon vico quo ad boc qo est ese incoicabile.q2 boc eset impfectio nis.no restat aut alia ro sube qualit, cunquaccepte in vinis querea vit ra toz centie nisi ro incoicabilitati.ista at in vinis no pot ce pe ro sube gim ad cõez opi. sm qua loginur coit in istis qoibo qui no moner œ 13 qo adbuc. qu qcqd e ibi no tin iuba fa etia ad fe coicabile e.p3 g q re° i oinis nullam b3 rõe3 (nibalitat). q2 tiñ° b3 rõe3 inv coicabilitatis. que nec est rato (nibe ze nec pine quim ad illud quod ptinet ad pfectiones substatie qo est este boc illud.n.convenit effentie & fe. Si arg etra B quicgd prinet ad fubam pma babet pie ronem aliquas subalitatis. bi eft incoicabilitas q no eft ibi nifi p rlonez & ze. Be itelligedo maiozez te incoicabilitate prinete ad fubaz pzi mã q e incoicabil ipa va e in creatu ris no sic i co. 7 ro è q2 viti" obens naz sine ad singlaritate sine ad icosca bilitate i creaturi è ciusde generi cum nã octa. 7p oñs ips pa roes fuá foz-male priner ad gen fube. i co no e fic vt oleti est pzi?.qz vt oietuz e pzi? ad icoicabilitate obere no pot aligd pti nes ad gen? sube vi.q.gen? sube i oi ninis.qz qolibet tale eft coicabile. Sz adbuc arguit. illud p qo in oimnis fit atractio vi atinato glitercias oi cta ad incoicabilitate vl' ad incoica bile. 6 rõez sua fozmale e suba l'accus quint 15 no cadit mem.non aut acciff pz g suba.g bz priam subalitatem.

Bobierndet Aug's. ce trini.c.60.00 ff omne qo in co est fm substantiaz di cif vel fm accidens. vicif.n.aliquid ibi qo nec 63 substantiaz vicit nec 63 accis, repore illud quod ad alterum vicir. Si adbuc 3º replices fic.illud quo fozmalit fuppoitus in viuinis in coicabile est aut est tale cui competit fozmalit inberere aut connenire potest aut cui repugnat oio. fi primum. S eft accis.si zm cu illud sit substantia cui repuguat inberere alteri 7 boc pront substantia vistinguit otra accidens. fequit q baby ronem substatie maia vita priaz substătialitate quest po situs. Bo em Anic.zo metha non in berere a no posse inberere.nec è ratio substătie ve substătia est genus nec in berere est rato accidentis . vel aticui? generl. accidentl. qu'inberere e vare ce vel actum fm quid alicui tino priori fimplir enti. fed fubstatia est illud fub Aractum cui convenit non inberere l' eni repugnat inberere a accidens vel qualitas vel Ginas en na eni conenit inberere. Det gin oininis illud mem bzuz q quo pa in oininis efozmalit incoicabilis etale cui repugit inberere repust.n.illi vare ce 63 gd alicui enti simpli pozi. g vinbere. v boc 63 ratio nes fram formales nec tam fequit op fin fuam ratonem fozmalem babeat ppziam substâtialitatez. quia vi victu elt boc no pplet ronem substantie vi viftinguit otra alia genera. Si 4° re plicet gbuschnas repugnat inberere: repugnat eis p aliqua vnaz ratonem subeaut connenit vel alicui a genere sube boc. 7 p te prietati incoicabili i vinis, g p aligd coe eis. no p ratonez entis. qu'enti no repugnat ibérere.nec p ratonem alicui? inferiozis ente. nifi fube.pz viscurrendo.g illa prictas in coicabilis cui fm se repugnat inbere. fm se includit ppziam ratonez substā tic. rita babebit ppziam fibilantiali tatez qo cit ppolitum. Ro imperfe ctio potest repugnare alicui vel quia includit perfectiones simplicit vel q2 includit imperfectione illi imperfecto ni repugnantem. fiquides sunt multe

imperfectiones repugnantes inter fc. vibigratia.repugnat coeffe album. 7 nigro repugnat effe album, co autes pter pericctiones simplicit.que repu gnat toti generi colozis.imo toti gene ri qualitati. imo toti generientis cau fati.nigro aute repugnat albuz ppter pfectiones fram limitatas fub genere colozis que pfecto limitata necessario babet impfectioem annexam. alia tfi r in alio gradu a perfectoe albi. gilla aeneganda eft.quibufcunos reputte eaden imperfecto cuiulmo est inbere re vel apendentia ad fubm eis repugnat p aliquid idem in ipis.q2 no oz q eis quibus repugnat aliquid ides fit aliquid vni? ratonis q a pte ipox sit ratio illius repugnantie. imoratio ppzia vniuscuinses eop potestesse ro repugnantie ad aliquid idem. Ad p positus inberere sine opendere ad sinbicctuz est iperfectio.io ista repugnat fubstantic cum ipa talis curitas fit o fibirepugnat effe entitatez vinutam. quia oat effe simplicit fine pzimum. qo eft opposituzei qo eft iberere.cnz boc etias repugnare poteft relatoni i oinis a la no at ee simpli fine pece. mipa tal'entitas è qo repugt fibi effe entitate vinutas fine actu 63 gd. inbe rere aut repugt centie vine que pfco simplir.repugt etia rloi vinels no sit pfco.quipa en roe fua no pot ce entir tas ipfecta. 7 inberere no pot ppetere nissenti apedeti vp pissipsco. Ad armpncipale cu arg p vio vt ppata ad essentia evo v q cabo e.quipa vt ppata ad centia trafit i centia. vtrtiz affumpm pot bře vnuz intellectů vez valiu faliu.pot.n.itelligi ro vt ro op ponit rei fine entie x aiaz. 7 beft fifi. quad queique par fperesex aiam ppzia realitate que est ad alterum. Alio modo potest intelligi rató idem q modus fine circunstantia rei. Em Boetium fic peedendam eft op rlo fie rato respectu essentie.non tamé ppter B tollit qui copata ad ipaz fit res. Co fil' pot intelligi transire in essentiam. vno mô ita q non beat ppziaz entita tem ad alteruz, 7 ifte intellect? e fallus

Ellio mo traffre in centia fic o no re manet visticta realir ab cena. Et la no fit B qo a ideptie vel vistine rlois 7 ef fentie imo in è vifficilioz gone polita ti accdi pot q rlo apata ad centia è ro zºº 7 b mo n mang realt oistin e tri resex aiaz pria realitate q ead al tex. ric mans, put mane excludit tra situ cestructin prie realitats. Cosilir si iferat in pelone q ipa ve ppa ad oppom è ro supple respen eentie q2 sic accipiebat in pmiffa oce".ad nibil.n. ppari pot qo tollit ab ipa gn sit mo? cêne. th no lequit g vt apar ad oppo lith fielt res. q2 13° ce ronem fi repugt ci q e cere. Si arg' relpen centic e res g e alia res. Tic no trafit in centia qs tū ad ideptitate realez. B° φ qõ æ re alitate rlois ñ è qõ æ alitate simo p\*p tinet ad pblema ce accrite l'gffe.zad pblema viffinition i œ code vi viner fo.pz er p thopi.i ereplo et pz ide.bo vt apat ad foz.e res.imo foz.vt apa' adfoz.e res. 7 verug phaf. qz idepri tas real' no e nisi rei ad re.bo e idere alit fozti. a foz. è ide foz. a vt or it foz. apat foz.p3 ce fe.nº trī bo vi foz.vt co parat ad foz. è alia res a foz. fic gin, p potto ftat or l'o ve apata ad eentia e res a ti no a res . Le fi grat nugd è eadères cu eentia vl'a. si at q cade realt b ti no oz pt qoem politalz luffic oice q ipa è res q è ad altex. sic g ad quodeigs oper transit in esten tiaz amanet.

Einde queri

tur œ rloc ozigis i ppone ad psonaz. 7 spatr ad pam ad psonaz. 7 spatr ad pam pma. Clty. I. sepata v rabitracta rlone ozigis postet manë pap o dina pstima o vistica. 7 ar q sic. qo adudit pe co stitu nec pstitu nec pstitu pa visti ctoc. rlo ozigis e bi? respen pe pe i vini mis. g zë, pbo mi. rlo ozigis seqt acto në vet passionë ex. 3. metha illa q que mit pe psona pona no est ab aliquo. acto aut no pot este nis situa q ratio actionis psupponit rationez sup

politi.gpma pa è pa vel suppoitus p aliquid pris ipia rloe. Dppoliti.ab ftracta relationeno manet nifi effena pl'substantia cois que no pot estero psituendi psonaz que es apria nec coicabilis gic. In bac que que sup ponit quoddaz victuz coe.f. p pfona vinina offituit prionem. 98 victum no oisentiat bic quest oifficilins po lito. Is fit in ifis qonib fuppofitti ta à coiter ocessim. no eniz oportzoia in oubin renocare vbi suppositis oi ctis coibus positus pot oclarari.na ista go no queit gnalit si psona vini na pot offimi p rlones, is spalit or pa psona que a vi este spalis viffictias 7 b pter pozitate eio ad alias que vi repugnarene cozzelatinon. g supponendo cõez opi.te eo qo querir spalr æpma psona funt bie tria videda. p suppoito o alig psona vinina ostitua tur prioez ve vi qo supponere.an re pugnet spaliter pine plone.z° vato q no q rione posset pma psona ostitui. ze qualit le babet iste relationes adin nices q coiter ocedunt ieffe pine pe.7 vitio patebit.q. p quoda cozzela? cui quali abstractoe l' sepatoe possit stare ropme plone.

êm quaz quelibet plona est ab ipsa a ipsa a nulla. sz, pter banc pozitatez no repugnat fibi offici prionemozigis ad fecundas psonas. que boc non effet nifi pter simultatem quaz requirit ie latio inter ouo extrema.que fimultas videt repugnare illi pziozitati in bac plona. sed boc non est veruz. pbo.qfi funt aliqui ordines alterius ratonis quop yous non includit aling. nec p exigit.nec coexigit necessario illuz. po testiste ee sine illo.imo cuz quadaz si multate opposita illi ozdini. pz satis i exemplo.ordo ouratois 7 nature sút tales. q ille g est nature no includit il lum qui est ouratonis.nec necessario pexigit fine coexigit.io pot ese fine il lo. patz etratõe genunqua e impossi bilis sepato nisi p boc qo boc icludit fine necessario coexigit illo. Hunc at ozdo näe fine essentialis 7 ozdo ozigi nis fic fe babent op ozdo oziginis non femp ichndit ozdine eentialez.nec ipm necessario perigit nec coexigit. g pot stare simultas opposita ordini essen / tiali cuz ozdine ozginis. Iz simltas op posita ozdini essentiali sufficit ad siml' tatez cozzelatiop. g posiunt aliqua eè fil filtate cozzelatinoz. queeft fimul tas escentialis a tame este ordo origis inter ea. bor que est bipartita sæ non includendo ordinez vel no preexigen do illu. pbat.q2 o2do nature fine cen tialis necessario includit impfectionez in altero extremoz.f.in posterioze. oz do oziginis no requirit nisi q boc sit ab boc. B aut effe ab boc no includit necessario impfectionez eins qo e ab boc.q2 no includit necessario qo pce dens fit ipfectiona illo a quo pcedit. pcessio.n.no includit æ se op fit equo ca.nec p oño q forma ipfectior fit i p ducto quin pducète.

Jurta illud qo suponi ticulo.oico qualia relatioe ostituit 24 piona 7 alia sibi opposita ostituit phona, pbat sic. pma, prietas icoica bilis positiua est, prietas ostitui per plone. Talia sibi si di que corredet correlatio est illa que corredet correlatio est prietas positius prietas prieta

ze.aor pz.qz enz plona icludit ellentia rentitate incoicabilez que funt i que supposita fm Ric. 4.ce tri, prietas p' plone no oz q aliquid p le iportz nist pmam entitates mcoicabiles.ber pats quem finaz coem in ifta gone fuppo fita nibil pot effe ibi incoicable nifi,p pzietas ptinensad oziginez. 7 p oñs in pma pfona non est incoicabile nist pzietas ptinens ad pmam oziginez. Illa.n.que ptinet ad fcdam oziginez coicabilis e.qz cft onaruz plenau p ducentii. Illa aut que prinet ad pma pductocz acrinaz opponie illi q ptiviet ad pmam paffina. fic. n. fi? pma p prietates babs prinente ad gnari fine vici ita pr pmā apatetatez incoicabilē ba ptinentez ad vicere situe gignē. qz illa puenit patri fin q bz intellectuni fecunduz qui intellect'e pma rato p ductina in patre. Lontra istam ra tionez instat. 5 vtrāq istan pmisan 7 p com ad ma. vi.n.p ingeniti fit pma ro oftitutia pme pe. rtica reft falfa. p pria prictas positia sit prie tas psonalis. boc pbat autre rone Auctozitas eft Dam.c.8.oia inquit q baby pr fily funt pter ingnatoem.q non fignificat oziam fube f3 modum erntie.becille. Ro aut talis eft.bmuz incoicabile est paia ro oslituendi pina psonaz boc pbat que cuz centia sit ro plone eendi fimplir.7 cuiliby plone et eendi becanibil g vitra requirit ad ra tõez plone nisi incoicabilitas. vita in coicabili quocunqs p babito betur p fonada ingenitu vi ipoztare pzim in coicable g ze, pbo mi qo e ab aliga ab ipo aliud pzi respic illo a gest qu illo qo est ab ipo.boc pbat qz p sud a q bz suu este.ozdo aut ad posterio p inponit el'este. Ex illa poe a ordie politica de pries a pries de p ad posterio qo cabipo p prio sibi que nit nega? ozdis ad pziog ozdo ad po steri? në at pa pa no by ordies ad po re a by ordine ad posteriore. g sibi po quenirillo qo negat ordinem ad fuit pzi?,tale è ingeituz, pbo qz no uñ pë dictozia referue ad ide istas puratois

e da obtioció

ph philippin con control fri

ne fi

po

qi

13 ficut 13 logni ad idem nune fine fi gnnz nature.boc patz inducendo.ga cũ bec sit vera pmo mô vícedí pe bo mo est ratonalis. becaut vera fecundo mô bomo est risibilis.bec antez p accis bomo eft albuf. The possunt as fignari instantia nature sine signa në ditum ad ozdinez istaruz pdicationu fi affirmaret bominem effe ronalem pme in pmo signo nature sine pmo? neget ipluz effe roalez zochine i zo figno në non est adicto. ficut no est a deo si vicat boiem essealbuzin zo si gno ano esse albuz in pmo signo vi zº pz gq ista no est otradicto nisi p eodes figno ne. a ita in fignis oziginif effe ab alio a no effe ab alio funt ptra dictozia.pz ce fe.g. p quocunq figno attribueret alicui effe ab alio.fi b fibi opeteret peodes signo attribueret si bib qo eft no ec ab alio. fi h fibi ppe tit. sicut ce ci qo est ab alio p pi? pue it ozdo ad illud a ci est. ci qo no est ab alio pi? pue ni nega? ci qo no est ab alio pi? pue nit nega? ordinis ad prio quo positions ad pofteri?. Si arguit à boc q negato no babz oftir pionaz. Under q illo psonale qo intelligit supaddi essentie Infficit q beat pmaz ronez incoicabi litan .effentia.n.pe tribuit effe 7 b effe 7 quicad positim est. Si & affirmatio vel negato posit babere ronez incoi cabilitati in pma piona fufficit ad co stituedus psonas.illa aut negatio ba bet vt pzobatuz est pmam ratonem i coicabilitatis ergo 22. Contra ista modum vicendi argnif sic. apzietas constitutiva est olo soznalif i pmo i coicabilis.nulla negato formalie 7 p scipsazest incoicabilis.ingenită pt vi flinguif formalit ab effentia a relato ne positina ad ponctus, non vicit ni fi negationem formalit qu'fm Augl. 5 ce tri.c.7. cum ingenitum dicir non gd sit sed quid non sit ondit. 7 multe anctes ad boc patent.g. Prima pro politio patz. qz cum plona lit fozmali ter incoicabilis exnitia opoztet q illo quo aliquid est psona pmo sit forma liter incoicabile.ergo zo. za propo fitio patz quia negato pria exigit po

filing pring ad qo ofequir mila.n negatio est ipila oio alicui.boc est fo li illi nisi qz ci repugnat affirmatio op polita. Affirmatio aute quecung nul li enti repugnat nisi p aliquod positini quia si per negationez quero an illa negatio ofequit aliquod politimi eni repugnat illa alia affirmatio afic ba bet positum aut no osequit positin r tunc negatio oio pma est in illa vni tate fine vistinctione. rentitate pons qo est inconenies. ant necio vabitur o negatio ofequit politiung fano py pring ifti g ze.7 tunc fequit q negato non erit pria ifti quia illud per quod negatio quenit non est pring isti. Budet ad mi. o igenitu no importat negatoem simplir sa aliquid princis ad oignitate q2 B qo est babere ce ad fe. Ellio! importat fontale plenitudies qo è pfectiois simplicit i pma pfona Bin Augl 4.ce tri.c.9. Lotra pmu eum vicit a fe aut intelligit o bec p positio a importat circumstantia; ce vel pzincipi politiue.7 statim patz co tradictio .q2 fm Aug. p & tri.c.i. no mes capit op aligd fit a fe.aut itelligie negatie tin. qui by aligd pin° vi ca abet mom anegatoe. Lotra zm fontalis plenitudo ant vicit negatões 7 bet pom.ant posim.7 te vt centia rlege φ li igeiti fit prietas plonal. g reentia.autrloes positiam. 1 p3 φ no nist ad psona. 7 te st ad psona aut ad vna aut ad plures, no ad pducen te vi poucetes gad poucta ut pou etas. si ad pires no poritee vm forle pnm oftim pe,si ad vnā rsinglarem autriocz ad psona pma, pducta aut fedaz. 7 tê nő tér positű. s. p igenituz vt oistinguit 5 prinitaté vi spiratocz oftimat plona.aut rloez vna abstra etă ab istis.s.prnitate a spiratioe. 7tč fi pot aliqua falis relato cois abstra. bi ab iftis onab? fegt q pma pa no alia vna rlone.f.fingulari fignata in exnia sit pa. sa aliquo vna abstracta a rlonibus onabo. 7 boc alterio rois. que phatil ein que pedète q one p ductões actie i vinis no prit ce ciusde rois. ruic pma plona non offitueret

formalic aliquo offitutino vniº rõis q.frecifice. Is vno abfracto a onobº q.alterius ratônis. Hec opozet bic i/ mozari qz multi mgīi bic concedunt pofitus quātus ad ma.q aliquo in coicabili pofitus offituif pma plona ce qua eft bic fermo. Luz g arguif p ifta opi. p ingenito p Dama. pz p enm mo ibidem fubdit.n. In folis p pzietatibº paternitai! r filiationis r pecffionis oziam cognofemus.ergo quādo pus accepit oia pzeter ingene ratõem zē.intelligenduz eft q fub in generatione copzebendit paternitare ficut patz in oincris capitulis eius. nunc noiat vnaz pzietatez pur pfonenmucaliaz.rper ofisp vnangag intelligit ouacunos protestatez pur progintelligit ouacunos protestatez progintelligit ouacunos protestates progintelligit ouacunos progintelligit ouacunos

intelligit quacunas prietates priam Eld ronem. peedo quordo ad prins quodammo pcedit in aliquo ordine ipfius ad pofterius marie quado oz dinatus eft in fe abfolutus. peedo ett o negatio ordinis ad pus in aliquo pcedirozdinez positinuz einsde ad po sterius. 13 non sic in illo qo oftimitur formalic pordinez ad posterius. quia rullus ozdo in illo pot effepoz nec et negatio ordinis qua fit ordo quo co flimit. fi g effet supposituz absolutuz posset cocedi q ingenitum esset quo damodo prins paternitate.fed cuz p bat generalit ce quocungs sucrossito r œ ordine ad posterius r negatione ordinis ad prius.illa politio qua oi cif o ptradictozia referent ad idem nunc non foluz in ozdine ourationis iz etia n° 7 oziginis elt vera intelligen do a potradictoris. put affirmato oparat ad negationes. no chant da intelligendo cantirmatione anegato ne apando ad zm or quo viennt. Ex emplualbuz p.a. 7 no albuz p.b.no etradicunt inter fe nec ad quodengs coparant. 7 boc intelligendo p.a 7 b fine figna ourationis fine figna natu re vel oziginis . Si fi ifta compantur ad aliquid cui pneniunt vel puenire prit.non opoztet of fialbum queniret ipi.c.pa.q non albuz pueniret ipfl c. pa. Thibil.n.eft q non oio p sit ipm ficut bomo oio pmo est bomo. 7 si bo

eet lapif cet oio p lapif. fic lapif e lapif tiñ noio p en lapif.qu nulla negato po test este cadez alieni pmo. sicut ipz est ipm pmo. pcedo g q intelligenduz & effe ab aliquo 7 non ce ab aliquo referri ad ide instano sue nue cuiusib; ordinisad bocq fint ptradictoria. vt.f. p quo nunc affirmat effe ab a° op ponit peode nunc non ce abneg3 illnd idez. sed no opoztet q illi æ quo ista vicunt pueniat eq pmo non esse abssicut illi pueniret esse ab si esse ab fibi queniret. 7 per que supposito cui quenit negatio ordinis ad prius prio ritate oziginis no cque p conenit ifta negatio ficut oneniret affirmatio ozdi nis fi illu ozdinez baberet. Budetur aliter ad mi.pncipalis ratonis. 7 boc oupli p sic. qu pina prietas icoscabi lis i pina psona no est rlo accepta sub ratoe actualify fub rone aptitudinali vepote no sub rone printatis, vi gene ratois. Iz sub ronc gnatinitatis a pat nitatis aptitudinal. aboc poat qub ro inpponit cuits alteri, er Biegt ad pom quo fibrone coicatois vi ge neratois actual ad pecdes acci ont entin pe pe iz sub rone bitudis aptitu dinal accipier pm incoicabile. Alia riffio ad cande mi. pillo qo e in pma pa.q.bitudo ad febam pot oupli co fiderarí vno? vt ppietas,alio? vt re\* z°° fil eft cu offirmino z° p°. pter na tură cozzelatinop. po pot offituere.ne repugnat fibiilla ro filtatis q quemit relatif. Cotra ista sic. p 3 abo piùcti zº 5 viruq diniliz. p lic.i pria plona dina est vna entitas formali icolcabi lis 7 p.7 b in exitia actuali 7 in re ex na rei. 7 h p3 æ fe.q2 plres ce etitates icoicabiles pinas i cade po oina reg nă rei cicopofibile. nulla n.pôc ce p prietas pfonal nifi fit entitas icoica-bil format rp rp icoicabil in tali p fona 715 in evitia acmali. rer na ref quia piona oinina non p aliquid po tentiale.nec p aliquid quodcunqs no reale.nec p aligd coicabile. nec p ali quid non pmo incoicabile poteft effe p bec plona. & qualifcung intellect consideret dinersimode or est in oma

plona reale aligd collim pe tamen & babens oditiones pdictas. vita non opoztz vistinguere qz vi acciditaor ta le no potest effe nisi vnicil oio. Ista at entitas oio vnica quocunqs psidera tur necesseeft ve in fe fit actus no fom aptitudo vel potetia.qz nibil e ibi nifi actualiffim, etiá est necesse vt in fe sit is entitas vel ad se vi ad altex. Hulia eni entitas potest esfe in exilia actuali gn fit formali ad fe pl'ad alter, rita quocung viflinguit in pfideratione ro generatois vel gnatinitall in pat nitate.necesse in re quista entitas in coicabilis pma que vicit actualit ba bitudine pme psone ad scoaz sit pma entital incoicabilis in pma persona.7 ita pmuz fozmale oftitum in pma pfo na. Preterea 5 vtrangs viam on plicit. qu'ille vistinctões funt ad vita duz vificultatez istaz. quo pma pfo na potest este poz zartame simul nul la cu ea. ppter boc requirit q ostitum pmepfonealiquo mo non fit fiml' cu scoa quia si constitutiuuz sit simul cii fcoa plona d'a offituti. fi autertone ad scoam offituat illud quod offitu tii est erit oio simul cu za, pter boc.n vider pina via ponere guatinitate ne ponat offitm mome psone illud quod è oio sinul a non prio 24 psona. Seda via videt querere aliquid oftitum vt prietatez fibi no vt rlonem .lz vt re fit fimul cuz filio tri fub illa alia rone pt.f. prietas possit aliquo babere ra tonem prior Est & vislinctio i vtraqs via apter banc vissicultates sugienda ine oftimm prime persone ve coftim fit oio fimul cum fecuda pfona. ficut cozzelatinus cum cozzelatino. Ifa au tem oifficultas est nulla. 7 illud quod intendit fingere non est inconeniens. fed necessarii pmum patz.quia qua do unus ordo pe non includit alium nec necessario perigit illuz nulla est re pugnantia iftuz effe fine illo. patz no folum & ozigine factias & alus.nunc autem ozdo oziginis non pfe includit ozdinem effentialez.falteilluz in quo prins potelt effe fine posteriozi. nec ne ceffario perigit illum. g poteft effe fine

illo ozigine 7 cuz simultate oppo illi ozdini.ergo potest ozdo oziginio stare cum boc qo alterns extremu vt eft ex tremum bui' ozdinis nullomodo pof fit effe fine reliquo. vita fimul natura cum simultate. s.oppoa illi ozdini. bor phata est prins quordo originis nibil includit nisi boc esse ab boc quod po telt stare cu simultate nature.quia no includit ibi aliqua ratio cause nec ali qua rato principi. Istud potest often di p eremplus is eremplii est aliqua liter oubing, prietas pfonalis eltoio pma 7 pria persone cui' est. negatio aut non est oio alicui enti 7 pmo pzo pria.ingenituz ant vt vistinguit otra estentias arlonem politicas in pina plona pe ipoztat negationem ergo ic. Aliter ridet adbuc ad rationez 7 ad mi.fic.q la psone prime ad scoam sit relato oziginis fola vna realit tamen illa viftinguit em ratonem put eft ba bitudo prime plone ad lebam . potelt eniz intelligi fub roncaptitudinis ad generanduz.vt exprimit sub noie ge nerati. 7 fub ratioe potentie. vt suppo fituz exprimit p boc q elt potens ge nerare. vel sub ratone actus. vt expai mit p boc nomen generans. vel sub ratione babent' genituz coccistens vt exprimit noie patris.illa grelatio per sone pime ad secundaz que est realiter vna Fm illaz rönem aftituit pmam p fonam.fm quaz vatei effe pfonale. 13 aut è fm pma illaz ronu.q2 fm qua liba alia videt opete plone ia oftitute po autoio eftro gnati, g ze. loce bor ce clarat qu'illa è por fin qua imediatio b3 ordine ad ob3 fine ad oppo".na3 in ordine ad oppo"attedit ista oisti ctio ronu; mediati? aut respie oppodi sub sita roe q è pë r imediati? sito sita roe gnami. B et occiat q 2 alie roes s andaz ozdine fe ichdut ano eo n.n. oe gnam eft potes gnarc 13 eg ficut nec oe potes gnare gnat . faeo no oe gnanf eft pater vtpote fi moziaf ante formatoes fet? i vtero fs eo ois pr g by fecii gnatum coerns gnat vt gna uit.videt g generatiunz effe pzimum tanga inclusuz i ceter vi eis psupp".

Quảo g accipit in mironis pucipa lis i isto articulo op generare est pina prietas incoicabilis in pina piona is est ver loquedo oc ista rione sin rem qua importat generas vel gnare fed no loquendo cipa sub roe gnare. 13 sub rone gnatiuitatl. qu sic est prioz.7 fi buíc addat o za prona ofituit p generari ve gnari, tunc illa est falsa pa plona offituit p rlonem oppoitas illi que oftituit scoaz psonaz.7 boc itelli gendo no œ rione cadem om rez. sz œ rone einidez rionis realis. Alit respo det ad eandemi. o oftim ome pione pot ouplicit ofiderari. vno vt prie tas.alio" vt rlo.oftituit autez vt prie tas ap ons non verlo coundens re latoniiscoa psona. Contra illa ar guif oupli, p 3 ambo piuncti.2° co tra virago oiuism. piuncti sicre no offituit pfonam nist fm q eft ire rec na rei alioquin no oftitueret plonam realez qu reale non oftituit nifi pillo qo est i re veună rei.ista rlo pme pfo ne non eft i re ev na reinifi in ratione actuama possibilisibi. g quuncus pos sit psiderari per intellectu sub ratone aptitudinis vel actualitati cui non co stimat psonam oinam nisi vt est i re er na rei a boc no est nisi sub ratone actuamakquit o no offituit nisi sub ratone actuama. Per idem o scoam rafionez. qu's intellectus possit pside rare circa prinitatem roem aprietatis ronem rionis non tame ipfa eft ire nist sub unica rone reali. sub ista g co flitnet a fub illa non poteffe adfe. § relato.7 non nisi relato comidens ze p°.7 ita sequit posituz. 2° sicio que rit ista vistincto i vna via pzicipi ge nerati vin alia prietati v rtonis ve vitet oftitum prime persone esse oio si mul cuz constitutino scoe persone.qz videt aliquo modo effe prins. fed no opoztet boc vitare tanqs inconuenies quia vt argutum est in pmo articulo vbi funt ordines vistincti ze. g fimul stant ozdo oziginis inter pmam perso na ricdaz fine inter oftitum buius 7 illi2:7 fimultas correlatiois.non g vt vitetur ista simultas opoztet ponere il La generatinitate offitum patri. vl'alia mpietates. 7 non paternitate, quatuz ad pmam viam.nec ctiaz paternitate vt prietates non vt rlonem. Gti ad scoam viam. qz oio sub rone reali co ftimit Thib illa eftad fcoam pfonam q ita fimul cum illa. Confirmat.q2 q necessario dat esse psecte altrice B necessario est ous origine illo. 7 simi cus eo ita o non potelt effe fine eo.no est grepugnantia inter este pus origi ne 7 effe fiml'natura fa necessario co comitantia qui est pfecta ozigo 7 ople ta. Confirmat illud exeplo is fozfan includitaliqo oubiu fi foz.eft pr pla. no folus foz. elt poz ozigine pla. fs foz. pater pus est ozigine pla.filio. pbo q2 paternitas è pe ca prioritati originis icindendo g tomm illud quod est pse că alicui pozitati no p boc tollit illa pziozitas.g foz.pr put includit pater nitatez que est ca pziozitat. adbuc eet pzioz ozigine pla.filio vbi includit ro posteriozitatis oziginis.7 th soz. vt pr est simul natura cu.p. filio sicut cozze latinus cum cozze Poffet etia ofirma ri rato pzincipalis otra vtrance rifio nead ista mi.qz in za psona non que rif vistinctio aliqua in oftitutino nec ctia fm aptitudines nec fm actualita tez.necom ronem prietatl arlonis r tame equalit requirit entitas positiua r entitas relatina ad offituendu primaz plonaz ficicoam.qu vtraqs è eque jucoicabil'a vtraq est eq actua lis. 7 fm coem viam nulla poteft effe prima entitas incoicabilis nisi relato oziginis. Lontra pzimaz viaz arg spaliter. p per boc q aptitudo non est p icoicabilino.n. videt aptitudo icoi cabilis nisi vel p fundamentu cui? est vel p terminu ad quez. si.n.aptitudo vt aptitudo no est primma fa est alic? enti cui aptitudo puenit neccius vni tas fine icoicabilitas erit oio pzia. f3 reducer ad aliquaz entitatem que si sit coicabil'el aptitudo coneniens è coicabilificut.n.natura bumana coi cabil'eft ita apritudo rifibil'ons è coi cabilis. Et coiter rifiones p aptitudi ne vident min sufficiences.nisi acur

aliquid p qo sit illa aptitudo. aliogn sacile esset solue osa socicendo boc sic è qualis aptitudo est non sufficit boc. fi.n.querat quare lapis escendit no fufficit radere quaptus nat' eft.nifi af signef q est ratio aptitudinis.quia.s. granis. 7 boc quic mixtuz est. qu.f.in co onat terra. qo eft elin graue. 7 ter ra granis. qz talis fm aliqua qualita te pozem. vel qu talis sm gaditate spe cificaz. Duão g arguir p illaz roem o rlo oftimit sub ratioe generativita tis. ocedo ma. quínb ratone illa ofti tuit sub qua var peë incoicabile.gna tinitas vi talis.f. vt vistinguif a gene rare elt bi'ber.ifta ouplir eft falfa. Et que ve fic noat et actumquale fom po test este in vininis. Et q2 vt sie no vat esse incoicabile p. qo perer ad esse p sonale, pbo illa w mediatiozi r imedi atiozi ocludit p nobis. qu loquendo æ rione oziginis pine pione ad icoam ipa folum fub illa rone fub qua respic imediate sedam est ibi actuame a sim plr incoicabilif.imo circunfcripta illa ratõe fub nulla alia effet ibi actuam nec incoicabilir. 26 innit in illa pro batiõe or rones alique eiusdez rionis q. funt pione iam oftitutes nidebit in riffone ad prum preipale.poffet etia illud ce imediatiozi alit adduci p co clusione nostra.quia za psona forma lit oftituit rlone 7 imediate respicit b maz psonaz. non n.ponif illa oftitui gnabilitate a pari rone in posito. Quano ofirmat illa ro p boc op gene ratiunz includit in quolibz alio non eo boc no ocludit pozitatez oftituto nis pfonalif.qz no pziozitate in acma litate incoicabili. 13 tiño in ondo. 7 vt plurimu que funt poza in ondo funt coioza amino incoicabilia. Contra zm.nulla entitas vere bec fignata po telt effe ettra aiam gn vel fit fozmalit ad se vel ad alterii.lz forte \$ aliquos possibile esset aliques oceptus indisserente baberi qui nec p se esset ad se no ad altex. ti nulla res ex aiam posset esse idifferens qu pe entitas bec sit ad se vel ad alter vet illud & qo vicit co flituere ve prietas, vicat.a. gro ergo

office an entitas eins in re fit formalf ad se vel ad alter. si formalit ad se.co Ritum p ipm eft formalir ad fe.qo ipfi negant.fi fozmalit ad alternz.gillud sub ratoe formali qua oftimit est rlo. of elt politum. Dreterea cum vi cis parnitas vi prietas. quero quid icelligis, vel reduplicat ibi formale co fitum plone. autaliquid ofis in re vi in intellectu formale oftim eius, si zoo va gillnd formale offim ad qo fequi tur illud. qo no e nisi patnitas vt pa ternitas qu mod'ille no pfequit nifi illa realitatez formalem. g officum eft pe entitas ad alteru. fi proc cuz prie tas perlonem ronis ipottat. sequif q illa pma piona oftituir rione ratonis qo est absurdum. q aut pcise ipoztz re latoem ronis pbat. qz vicit babitu dinez parnitatis ad patre.paternitas ant ad patre nullaz bz babitudine ni stronis que constituctiones. Isla ro apricipalis o otra ista vistinctioem exclarat sic quantuncung sit rio real ad oppo" realit vistinctuz tri intelle crus pot opare illa ad fundameni vl' fubzi quo e. vii ibi ni fit vistincto rea lis nulla pot ibi effe apo nisi p intelle ctuz 7 foli? ratiois.nunc aut intellect? pot ofiderare illud fub ratone iftio co paratois vel rione ratiois.p boc.n.q fic ofiderat nibil variat in ratioe illi qo posideat. Exemplu. risible para tur ad boiem sub illa ratone a babi tudine q est prietas eins. 7 ronale vt est oria specifica buanitas oparat ad boiem sub rone gest na sine quiddi tas eins. In oibus istis aponibus no variat centia pe eins qo ppat . fi.n. querat qua rone rifibilitas eft amo strabilis w boie vel è pe passo cio. rist bile verisibile. ita q si vez est boc rist bile ve prieras amonstrat a boiep illud vt anor aliquid ansrõez rifibi lis. no aut oistrabens ab eins ratioe et vt aparat ad ipm. vn fi rifibile Fm or risibile est qualitas.etl vt pse passio cmonstrata & boie est qualitas. non aut est relato.l3 illud qo vicit modus ei?.f. prietas vicat rlonem. Confitr fi ronale ve ronale sit suba suo°:ronale

ve ozia specifica bois est suba sti mo. la boc qo est esse viam ipoztet quada rloez rois quitentidez fedaz a fic vit quicquid reale puenit alieui pfidera bili f3 fe. 7 f3 aliqua babitudine rois si vicat sibi pete vt tale. Lyt prietas vi viala si cast sibi pete vt tale. Lyt prietas est illi babitudini nec illa babitudo est fozmal rato alicui pdicati realit inbe rent. sed tino est ratio sub qua illi qo sinbest petit illud priuz, a ista redu plicatoe ei qo or ve tale pz in peede te.q.articulo zo Ad positum paterni tas vt pzietas:cum no babeat ibi ni fi quedaz relato rois flabit femp car ratio fozmal' eins æ quo vicit illa co parato. 7 illa pcife erit rato cuinfciiqs ppig vieti a fubo. 7 ita fi paternitas vt paternitas fit rlo paternitas vt p prietas erit relato. fi.n. itelligeret li vt prie ve causalitas inberentie pdicati realis ad fubm ficut ifta eft falfa parnitas vt prietas est relato ad filiuz. ita ista estet falsa parintas vt prietas est rlo realis fic est rlo ronis.q2 B qo eft eð ppietate nó eft ró inberen alí eni pdicati realis eð íp3 vicat forma lið riones rónis ípáliter aði ve oftin tione reali ex aiam nibil innat tale vt qu qo oftimit formalit aliqo reale. 03 effercale a pt reale. Alit vicit adbuc ad mi.q.exponendo istaz rissiones fe cunda a prietate. q essentia vinina offituit plona.no th absolute vt effen tia.f3 vt fola rone ozns a rloe.pmum pbat fic.q2 plone quenit pe subsiste. fola aut estentia est rato subsistedi, q2 63 Augi. 7. ætri.c.8.vel.9. suba e qua pe pr est. vide. s. c.8. o is res ad se sub fistit eto magis aus.p relatoem aut ppatur psona ad oppom. Contra illud.cuz vicir q effentia vt fola rato ne vifferens a relatone coftituit pfona pmam.aut li vt vicit fozmaleronem respectu pdicati.aut quid ons forma les rones. li pmo cum boc qo elt oif ferre sola rone a rione no importa ni si rionam ronis.sequit q relato ratio nis est ratio formalis oftimendi pam Sizo tunc quero illud respectu cui? illud vi vicit ronem antem.boc non

pot mini effentia fm fe. qz tu vicif q effentia ze.g effentia fm fe erit rato oftimendi in re. qo tu negas . Pre terea.essentia vt sola ratoe differens a rlone aut est coicabilis aut non. si coi cabilis & coicabile formalit aftituit i coicabile. si icoicabile a essentia omni mo etia vt esfentia sola ratone viffert a rione tino est ad sc. vita no formali ad alteri ficut rlo.7 ti no realit vifti cta arlone. Gellentia oio vt esentia è fola ratone vifferens a rione. 7 tune pt pzi effentia vt effentia offitueret. Loftmili pot argui si escentia vt fola ratone vifferens a relatioe offituit tie effentia aut elt ad fe aut ad altex. fi è ad fe. g oftitumm formalit eft ad fe.fi ad alteru. g effentia vt effentia erit ad alteruz.qz effentia vt effentia fola ra

tone differt a rione ficut phatum eft. Preterea gnalie oftim eft oftituto ratio vifferedi vi pueniendi.no autez iom ve oueniens vel differes iz fm fe oftituit. sic ronale fin fe no vt coueni ens nec vt differes oftimit boiem.licz bomo oftitut'p rationale p iom viftin guat formalit vel puemat. viftinctio g vel onenientia quenit offio pronez formalez oftitutiam.no aute includi tur in ipa rone vt est oftimina. Da & bic aliqua ronem offitutiazque fit co flituto rato puenientie vel ozie. ita tri q in ipa vt est ro astimedi no icluda tur pe p quenientia vi ozia. Adar gumem œ illa via œ lublistere vico op subsiste est equocuz. vno? accipit p20 pe effe put excludit inberere. 7 in alio effe vt pars in toto.7 boc mo vnu eft Inbliftere ficut vnuz eft pe effe. 7 fic lo quunt auctes Augl. Alio subsistere é incoicabilit pe effe. a boc mo fût tref subsistences sic sunt tres plone que tres subsistences incoicabili lica no sit nist vnuz peens.aer gifta oftim ploe pat effe lublifte vi' eft ro lubliftedi abs in telligi zº qz e ro incoicabi fubliftedi

De tertto articu.
vi qui aliga oftituat inbratice port
ipo tepato pronem a rone posteriosi.
posteremanere ostituti, qui qui cocet

orelatio oziginis ad scoam psonam oftituat omam fub ratone generati q est prior ratone generationis vt gene rato videt onter vicere q separato si ne circunscripto generare post; prima pfona remane l'in fe vl'faltez in intel lectu pliderante is in re non posset fie ri circunscripto vniº sine altero. quia funt idem realit. Consimilit si gene rare effet pais paternitate a generare sub ratone generare offitueret omam psonam.videret opma psona postet remanere circufcripta paternitate ve paternitas eft. Kic g ouo funt viden da pmo ere fi eft aliqua oifincto, p prietatus in pma piona non quarun cunq q2 ce ingenito a spiratioe actia non est bic fermo sa illarii que vicunt relationez oziginis inter pinaz plonă relectam. Let ze et boc cu quali circul feriptione vl' abiliractone posset pina plona remanere. De pino vico ou as oclusiones. Drima e ista vnica fo la roio vnica est relato oziginis iter binam plonam a scoam. ita q nulla est vistincto talis real qualiccung in re antemeraz ofideratione intellect? zo oico quilla relato que oio vnica est fic in re poteft ratioe viftingui fine vi uerfis ratioibus ofiderari. Primum phat ouplicit, pmo sic. vnica v sola est vnio ab vno psecta ozigo. v boc in telligendo oziginez activa a parte ozi ginantis 7 vnicas passinas a pte ozi / ginati. Is bec 7 illa sint quodamo one Relatio aute oziginis int pmam plos naz Ascoam vicit pfecta ratonez ozi ginis ze plone a pina. gelt tautus vni ca.7 boc accipiedo actine a pte patris 7 tune est vnica actina in patre. 7.q. paffine a pte fili rerit ibi etiaz vnica passina. phato ma illa non est precta oziginato vnio ab alio q circunscrip ta nibil mino ibm estet pfecte ozigina tuz ab illo. Iz si sint plures relationes oziginis qualicump oisince a parte rei fint.a.7.b.vna earu circunscripta adbuc scoa psona est oziginata a pzi ma.quia altera vta est relato oziginis anon nist pfecte oziginis. g.b.non est pfecta oziginato. sine relato pfecte ozi

ginis inter illas iz fi effet villinera ab a.esset relatio oziginis psecta 7 distincta. Consimilis arguit &b.circun fcripta.a. r ita vtracp istaruz circun. fcripta effet scoa psona a.pma.qz per alteraz oziginatione. 7 non effet. quia pfecta eiufoziginato est circunscripta Si vicas no potest a circunscribi ma nifeste.b.nec e2°. Istud non valet qz vuabus oziginibo quaru vtraqs sit p fecta no potest idez suppositu ozigina riab codem.p vtranqs eniz totuz bar beret totuz effe qo posset accipe a pro ducente. 7 io impossibile è q p altera 3 fine manente cuz ca fine quocuq mo accipiataliquod effe. Doc zo arguit p quoddaz argumentu magis logicu az relationes villincte qualifcungs in relic o non fint oio vnica formaliter realis no pdicant of e innicez in abstracto la sint in codem supposito. bec eni elt falsa paternitas sine generatio actina est spiratio actina. sine inascibi litas. Im Angl s. ce tri.c. 6. non eft boc ides vicere ingenitu. qu'est vicere pa trez.q2 7 fi filin non genniffet nibil p biberet ifm effe ingenituz. Ista ancto ritas babet fuum intellectii.qz in fcoo articulo victuz est or relato ad scoam plonaz piupponit ingenito. Iz saltem tantus babem' op non est bec vera podicatio in abstracto paternitas è inna scibilitas. bec aute est vera generatio actina est parnitas. 7000.7 generati nitas eft generato actina. Sicut parni tas.7 63. Contra isud relato ptines ad 2m modu3 fundat sup actionem 7 paffionez ex.5.metbae.7 ad politu videt ibi vicere q pat vicit qu'genu it. sicut filius qu'genit est. sicut fi fun damentus no est ides relatoni n° es fic nec generatio a parnitas. Doc co firmat p byt. 9. z tri.c.is. exito antes a ceo est absoluta nativitas qui parni nois plecuta est confessio. Unit & vice re op paternitas psequif nativitatem sin generatione. Thos welaras phoc quar no est par er boc qo generat. is paise p boc qo babs genitus coeri stens secu.babere aut genituz coerns vider vifferre ab co qo est generare.

qu'in afalibus cescidens femen babet actuz generatonis.ficut fibi connenit actus. rrametune non babz genituz fecum coexis. Ther ons tune non est par 15 poftea. Dico mi q in aco oio ca des rio realis è gnatinitas generare re paternitas, qu'em Augl. & fide ad per trum.c.iz. prium foli? patris est: non quon eft natus ipe fs qu'filius genn it. 7 fm byl.iz.ce tri.patri, pring eft q femp est pater. 7 filio q femp est filins 7 ponit mgf fniarum auctes li. p.oif. 26.11 est aut nist vna prietas pional vni pione g est cades bec villa. est ti ista maicras vistincte psiderabilis. 7 wtens babe villinctas ratonel. 7 bec fit za oclusio bic posita. 7 iunabit ad solutiones obiectozus. Die oupliciter gdem poffet affignari via ratonis fi ue ratonus fub quibo poffet ofiderari ista relatio, vna dimmi ad indifferend sine indetermination tel abstractio nez in ofiderando. Alia quatum ad possibilitates, vel actualitates, vel copletiones fine aterminatioem. astum ad pmam possunt ista osiderari.pzo. ducens naturali. 7 simile in na pour cons 72° incoicabili echs. 7 quo ad boc poucens. 7 p3 q 2° modus eff in determinator 2° 7 z° pmo. 2° aut mo possum cocipere bunc bac generatoe gnatinumibune potentes bac gnatio ne generare bune bac gnatioe gnan tez. bunc qui bac generatione gennit. bune que bac gnatione baby genitu fe cuz coeciis. In creaturis pma viffere tia est vninersalitati sic q ertendit se ad plura. za vifferentia q eft bic rois est ibi realis. 7 cuz sepatione reali.pzo eo q aliquid iperfectiois ipoztar pe vno qo non in altero . 7 l3 in oininis pma oria ratonis possit aliquo modo faluariin vua plideratioe intellectus ita q remaneat oceptus ideterminati oz no remanente oceptu cetermiatozi th in renon inuat. q2 010 idem ein re qo substernir isti pecpui 7 illi.za oif ferentia in ominis faluat omerfitatez peepmus fine vinerfor modor pcipi endi idez.tame applicando ei qo est i re wb3 in quolib3 accipi qo cft pfco

nis 7 omini qo eft ipfectonis.nam in aptitudine a potentia ipfectonis est fe parari ab actu . in actu est ipsectonis qo non statiz bz secuz terminuz. 7 p non mans 13 transit. 7 in co qo quasi plequit actuz fung ficut patnitas eft impfectiois qo no eft femp in funma actualitate coicationis nae.pfectionis aur eft qo manet a baby fecus cozzem coerns. Ablatis gimpfectonibus 7 retentis bis que sint psectionis gene ratio non est im vispositina ad terminus s pplete pductina termi.que qui de generato pfecta 7 gnatio opleta 7 gnatio non transiens 13 femp manes includit totti qo requirit. paternitas etia que non sequif actus gnandi qui vispositiums o puins o ita transcuntes manet in sua actualitate pleta.que femp est incopleta coicatione nature. ipa includit totuz.gnātio ergo ista co pleta reterna. parnitafilla oplete reterne actualitati oio idez oicunt ex p te rei. fz vnaz ratonem pfectonis q eft in creaturis magl importat boc nom gnatio que paternitas 7 epo eft calia. Ex bis p3 ad obiecta in pmo articlo que vident pbare aliqua viftinctões ex na rei int generatiõem 7 paternita tez. qñ pmo arguit q paternitas fun dat hip gnationem actinam ex 5° me tha illud requireret pliviozem tracta tuz r œ boc satis victuz est alibi.tamê ad posituz vico op si quo mo genera tio ch pu' patnitate in creaturi. no m fundamenti. 13 ipa potetia gnatina fi ne na qua generat e fundametuz. 13 e puia ve dispositina sine qua no exite přnítas no inest. ita q ibi e vistinctio sic est ind vispoez pujá z tímů opletů. Patz & q ista ro vistinctois non ma net in dininif. q2 ibi n è genera nisi co pleta a necio lecu ponens termini in effe. nec est parniras cosequens coica tionez sz ppetne coicationis. Ad bil. potelt raderi q nome patnitatis pot vici fequi gnationes fm q ista in co pparatur ad gnationem a parnitate in creatur! est quide tune queda ple cutio fin ratonem. fic in creaturis eft psecutio real'. vbi.n.aliqua st visticta

Fm rõez sitez būt ozdínez rõis quale baberêt reale si essent vistincta realir. sie alias victi é. Si qs aut. pene siste ret in vibis bo aucitis posser facilir responeria, posser sie posser sacilir responeria, posser sie posser sie

Er istis duabus

ocionibo.quo.s.vnica è in rerlo ozigi nie pe pe ad scoaz quodamo m oisti cta fm roem pate pot quo pa pa ma nere pot sepata rlone ozigis ad scoaz fi itelligat e manere î ez reali.p3 Q fi neco3 vistigue e ista reve yt \$3 yna rones ye alia accepta.q2 citti ad res vnica è r ita vnica sepata in resi ma net oftimut p ipaz. Si aut itelligat ce manere 63 ofideratões inteo: 7 13 abf3 iplicatõe ödictõis vi sit sensus an in ofideratoe inte' fepata rloe ozigis in ter pina plona r (còa; post; manë si post; manë si post; manë si post; p las rões 7 b in itelleu fie circuferiben te tangs a suppoito no manet i intelle ctu aliqo fuppom relatu rioe tal' ozigi nis.q2 de cito inte? pcipit rloes talem ozigis finulla roez ince suppo". 3dco è ofit ocipiat supomrelameli riocse pati in re apo items vna roz posteri ozen e odco op maeat i itellen fuppo situ relamb roz poze. The at roes i itel lectu não bút roes oceptibilis pozis a posteriozis sic nate eent ocipi ab obis poztoabili motis nii inte sepata ti rioe ozigis ad seoaz psona se conque roz ei sine gui ad idriaz sine indetia toez. fine dim ad actualitatez. fine ap titudine. sine pritoez, adbuc forte fine ödictone postet itelligi ge incoicabilir subsistens. Sz si querir q formali in

telligeret ee incoicabilir. Be ab ipo oceptu relatio icoicabili rab illa foz ma absoluta incoicabili fozte postab ftrabi quida ocepto indratioz.b.f.foz ma vel entitas incoicabilis. 7 illud in fno fingulari prio posset intelligi ce o b' psone. 13 no intelligat in singulari aliq alic' oce' inferioris. sient itelligo aliqua no folu ens 13 B ens. vi fubas bac, no orinate ocipiendo i itellectu meo fingulare alica iferiozif, puta boc aial vl'buclapide. ficut qui video a re moris pus apprebedo q e corpo qual qual qual qual qual qual qual per il qual que mindrites foze incoicabil' forte itellexit ille g co cepit suppo" in oinis n ortiando i in tellectu fuo illud fuppom ce absom vel relatifi. quo 03 vice a phis nisi pona tur q ois con a co oce ad ex fit fal fus.qz planuz e q no pceprūt h fup positi relatin moue celū. Trī aliqo h suppom posucrut mone celu. quactio no enifi suppositi.si & no pceperut ra tõez suppositi incoicabilis indritem ad fuppomabfoma relatin necio pee prith fuppom abfom mone celu.qo e fim.nec isti qo victu e a pceptu ali co indritis ad abfomardatin a co ceptu incoicabil' suppositi ad supp" absod vi relatifi repugnat illud qo vi cti e.s. q qennqs entras signata i re. vi e formali absod vi formali ad alv tex.qz bri posibile e ab aliquibus ab strabi acepti indritez.nec absomnec relatin a ti quodennas fignatu erns ex aiam necio ratinate eft boc vl'it lud.ita q idria oceo abstrabibil'a plu ribono ocludu indriaz finglari ering ad h vi illo. Ed argm pricipale pz i folutoe qois. p bor eft negada. 7 ad pbatõez eiº peedir q illa rio oftimel pmā pfonā ptinet ad oziginē imo ipa ể oziginatio actina. Et củ acci<sup>e</sup> φ acto píupponit fuppo<sup>m</sup>. B° φ pma cnti tas incoicabilis no píupponit aliqo ens incoicabile, nec p ons plupponit inppoliti. qa inppoliti è ens incoica bile. Heto aut pma pductina fine p ducto pma vel oziginato actia e pma entitas incoicabil'in vinis.qz illaz ni bil pcedit nist memoria pfecta l'eena

7 toti boc è coicabile. Îz pmum pdu cere no potest coicari. qu tic poucti pillud pouceret le qu'est iposibile.n' eni mens boc capit fin Aug p & tri. c.i. Luz g accipit q actio no pot este niss suppositi exitis si itelligat b ce ce bypostatico pot intelligi vel suppositi exitis aliqua entitate pozi ipa actone vel suppositi existetis bypostatice ipa actone formali. 7 sic ouplir pot intelli gi. po est falfa. quia non est ibi entitas bypostatica que icoicabile añ actio ne3.200 cft vera, quipa actione cft ens bypostatice quincoicabilis. \$5 argui tur ptra boc.qz ome agere psupponit eê. d agere no pot ee prin ratio eendi ipi agetis. Be este no ininis potest accipi vel peste simpli vel peste in coicabili. simpli no est ibi nist vnicus esse. sient sepe victu est. p Augl. vt een tie ee aut incoicabile sine bypostaticu est ibi alind ralind. sicut alia ralia p fona. Si g accipias in posito q age re psupponit este simpli qo est este ad le pcedo. Si aut accipias q age plup ponit effe bypoftations q in posito n'est nist este ad alterus fallus e.qz ipsus agere est pmn3 esse ad altern3. sic ipsa acto poductina è pma bitudo ad alte ru. Etflarguas o non folu agere pze supponit que unque et sa psupponit portens age, si.n.nibil e potens age tunc no erit acto. 13 potens agere nibil eft i posito nisi suppo". g vt p21º agere p supponit suppositum. Be bic pose agere nullo mo a pte rei presupponit ipi age, imo agens è pmo potens. Iz p supponit illo quo vt pucipio formali aligd est potes agere. Istud 7 oia vi cta in solutione istius articuli pate pos funt si ocipiat boc. q aliqua bitudo realis vnica oziginis est int pmaz pso naz z scoaz. Illa.n. vnica est poucco actina reft babitudo poucetis ad p ductuz. sz vt coiter logmur a poucro ne tangs œ babitudine vel rlone sei pimusipam babere aliquid vt fun damemm.quando loquimur a ea vt œactione concipimus eaz babere pn cipius formale pductiuns. si galicni non est difficile cocipere o relato no

prefupponit supposituz.sed tantuz es fentiam. que est quasi fundamentum sicut aceditur coiter fm amuez viaz non est ei pifficile concipere quactio n pzesupponit suppositum negs vt ages negs vt potens agere fed tantuz pfup ponit essentiaz que est. q. ratio forma-lis agendi. Si contra illud arguif. actio in vininis non est pure relato iz aliquid absolutuz. Doc victuz licz in creaturis a quibufdaz negaret faltez cactione pouctina quia non vider oratio ponctionis actine positi intel ligi ad fe fed ad alternz. tame quicgd sit æ boc:in vininis actio productina est me babitudo.quia fm Augusti.5° æ trin.c.5.7.io.omne qo est in vininif ant fm subam vicit aut ad alternz. 7 qo fa substătias vicit comune est. ozi go igitur quecuq sine vicat actio si ne passio formalit est relatio. Si tan dez arguif logice ois actio cenomiat aliquod agens. sed in posito non ce nominat nisi suppoituz. cenominans aute presupponit illud qo per ipm ce noiatur g 2c. Ad boc p3 ex respon sione ad zm arm in 3° articulo questi onis pcedentis. vbi victum eft q nul luz plonale in vininis prie predicat anoiatine a aliquo subiecto incoica bili æ quo est modo sermo.lz fozte pos fet vici pdicari anoiatine a aliquo fi gnificante effentia coiter in pereto.vt œus est generas. œ tali œnoiatione n opoztz bic loqui.qz talis pzedicatio re noiatina verificat paliquo contento fub fubo, quare ante non sit ibi prie cenominato sine pdicatio cenosatina ce subo no trascedere ca e.q. prie pre dicato cenosatina ce subo no enist in pereto. a nó ce eo qo includit aprinm iz œ subo receptivo pris, prictas ant psonalis in vininis no pdi ce alig in receto no transcedete nist œ spa peco ftitua p ipaz. v ita icludète ipaz. g œ il la no cenciatine pdicat .fola aut cena ê ibi.q. subm receptin tal prietat!. Sz weintia no policat i zereto prer caz a tanget in fine pmi articuli qois sequetis!. Lonsequent querit & re latione oziginis in vininis ostum ad

pfectoen fuam intrinfeca reft qo.

## Trum rela

tio oziginis sît soznaîr însi nita, arguir op no.qz quic qd ê fozmaîr însim ê psecto sîmpli, qz no pot ce magis psem â însim ozma lit.rio oziginis no est psecto sîmpli g ze, pbo mi. vna psona bz rioez ozigi nis oz alia no bz. sî igr illa est psecto sîmpli vna psona bret alioz psecoez sîmpli oj alia careret, qo ê încouenies

fimpli q alia carret. qo è incouenid Dipm ar' fic.ès viui' p fini'' a ifi'''
pus qo efcedat in.io.gna.q qocunqs ens a fi no fit in aliq gene è fini''' vel infi'''.rlo oziginis no è finita.q tuc fi eèt idè reali' eènte vine.fini'''.n.no po telt effe ide reali' infinito.igi ipa è fozmali' infinita. Iloic funt tria vidèda.p w intellen qonis. 2° qd est tenenda w qoe.zo vubia occurrentia excludent.

De primo infini tup pBm zo pBycop est cui' critatez accipietib' fp eft aligd accipe ex. In telligit fic.e otitate accipietib'.i.qua tilcum accipietib' fp aligd reflat acci pere. Etro è qu'infi<sup>m</sup> in otitate fic loq tur pBs no pot bre ce nisi in potetia i accipiedo fp alter po alter. 7 io citun chasaccipiat illo eft nift finitu. 7 que da ps totio infiniti poterial. viò reftat aligd alten ipi' infiniti accipiedi. Ex b peludit q infinitu ficut by ce in fieri rin poa rin gititate.ita no babet ra tione totio.qz totuz e co nibil eft ex.fz ex illud infinitus B e ex illud qo bet effe & ipo ip est aligd ex. nec est pfam q: pfam est cui nibi pfcois west. is isti spaligd west. Er Bad pom omute mus roez infiniti in pod in ästitate in rõez infiniti in actu in estitate fi poffz ibi ce in actu.fi.n.fic nune necio femp crefceret dititas infiniti p acceptões p tis po ptelic imaginaremur oes ptes acceptabiles fil' acceptas 7 fil' rema nere beremus infinită östitate în actu quanta eet in actu osta eet in poa. Et oes ille pref q in ifinita successioe eent reducte in actuz 7 berent ce po alias.

tuc fil'effent in actu accepte.ille infim in actu ve cet totuz ve pfectu.totu: qı nibil fui effet ex. pfectü eff3 qı nibi' fibi weffet.imo nibil pot addi Pronez Gtitatis.qu tunc postet ercedi. Er f vltra. Si in entib'intelligam' aliquid infim in entitate in actu illo cebz intel ligi poztoabilit astitati imaginate in finite i actu.sic vt ens illud vicar qo no pot ab aliquo in entitate excedi. 7 ipm ve babebit ratones totio apfecti. toti9 quidez qu lz totuz infinitu actui estitate nulla pte sui nec et pte quaris tatis talis careret ti queliby ps cet ex aliaz. The totuz eet er ipfectis fed enfinhen in entitate fic nibil entitat babz ex: o neceio totalitas apendet er ali quibo ipfectis in entitate.fic.n.totum est o nulla baby ptez extrinsecă.q2 tc no esset totali totuz.ita et quanis infi nitû in actu cet prem in attiate. qe fi bi f fe totuz nibil attiatis talis cellz th cuiliby pti ei? wellet aligd ostitatis q.l.effet in altera. nec ipm effet fic profectu nifi quodlz eieffet ipfectuz. Sz ens infiniti fic eft pfectum. q nec fibi nec alicui eins ceeft aligd. sie ger roe infiniti posita in 3° pBycop p applica do f imaginatoem ad actualem in qs titate fi effet posibilis vlteri? applican do ad ifinitate actualez i entitate vbi est possibilis. Ibemus aliquale intelle ctuz qualit ocedendu eft ens infinitu intensiue sine impfectoe vi in vitte. Er boc possumus ens infinità in enti tate sic rescribere. q ips est cui nibil en titatis melteo" quo posibile est illud baberi in aliquo vno. Et boc p tanto addit qz no pot in se realt. 7 fozmat p idemptitatem oem entitatez babere pot et rescribi p excessus ad queunqs alind ens finitu.fic. Ens infinituz eft qo excedit quodcupens finini no s aliqua actinaraz portozis vitra oez actinatam portocm vel actinabilem vbigra.accipiat bec entitas albedo. ercedif ab alia entitate que est scia in triplo.itex excedit ab aia intellectina i œcuplo.itex a supmo angelo.esto quin centuplo.qualicunqui pecdis ien tibus semp eet vare in qua portione

ætinata supmum excedit infimuz.no or ibi fit prie porto talis quali rut tur mathematici. qr no oftat angelus ev aliquo inferiore cuz aliquo addito cuz fit fimplico 2.13 intelligadu eft boc Em portidem vintis apfectionis sie est excessus in spedus Boc mo p op posituz infinitu excedit in entitate fini tii vitra oën poztoen assignabilez. Ex boc sequir q infinitas intensina no sicse babz ad ens qo or infinitaz tanos quedas passio extrinseca adue niene illi enti. nec etl co° quo verum 7 bonu; intelligunt passiones vi'r 20 prietates entis. imo infinitas intefina Dicit modu intrinfecuz illi? entitati c est.sic intrinsecuz: q circunscribendo oblibs of est muictas vel.q. muictas fz includif in ipa entitate que è vnica Unde ipfa entitate pcisistme accepta ablas.f.quacunas prietate vez eft oi cere q aliqua magnitudine puia vir tutis baba fibi intrinfeca. 7 no magni tudine finitaz qa ipa repugnat fibi.g infinitaz.ipz etia infinitum peiliffime acceptum no sub aliq ratone prieta tis attributalis ve bonitat ve iapien potest apari sm ozdině centiale ad ali qua q ercedit ano fm aliqua porto ne eterminată qu tuc eet finitu.intrin fec' q modus cuiully infiniti iteliue e ipa infinitas q intrinsce oic ipm elle cui nibil welt. q excedit of finitum vltra omnez poztóem winabile. Et isto cozzelaria sfirmat p Dam.c.7º vbi ipe vult quentia vicit pelago sube infim aintinami. luba g 63 q b3 roem oio pmi i vinis a vocať ab co plag? sic ipa è infinita v infinata. sic aut no includit i ea nec vitas nec boitas nec aliqua prietas attributal. Sipa ifini tas è magl mod' intrinsec' estentie qualique attributu. Cliso winfinito w b go querit videa? f.fi re forma posts ce ifinita.B.n.no e grere si rlo sit eade realt alicui finito. ce a no est on "coit que realt é ea de een n'est e grere si re la sit p idéptitate illo insim. Si e gre re si reo fozmar. b ef fua entitate pria q eft entitas ad alter fit infinita itens

fine infinita dli entitat! is eft fi entita ti prie bui' pafnitatis vt est entitas pria bui? parnitatis sit infinitas inte fina mo? pe intrinsee ita pe intrinsee op no tri ratoe alice alterius op sit rea lit illi entitati idez. 13 no includedo ali qua entitate; nisi istaz, imo circustri bedo quodly pter istaz ad alternz ad buceffet entitas illa q eft ad alteru in tensiue infinita in seipa. Erb pa sta tim q riffo illa que coiter dat no est ad gonem. otpote. Dicendo op reo ozi-ginis eft infimita fozmalit qe effentia e infinita e illa rlo eft effentia. Hon.n. querit fi fit pidemptitate aliquares que sit fozmatit infinita. Iz querit an ipa pe pmo mo sit illa res cui? mod? pe intrinfeco fit infinitas. Et io fi fic ar guit oininital elt infinita formali pa ternitas eft vininitas g zë.pz q argm non peludit qz aor eft vera ve pdica-tione formali, bor aut non nifi ve pdicatione p idemptitatez.parnitas è ai tas.fm oes. g non pot inferri 2° in q est pdicatio formal'.quia no potest aor idemptitas concludi in pelusione ex tremor q fit idemptitas con ad medin in pmiffis. Un ex altera te neccio ? altera cotingenti non fequit po mift otingens vi vnio otingens extremo rit. Wifi aut in pelufione beretur predicato formalis b? fiprnitas e infini ta no babet "pom ne p3 p intem pus ecroitif. q2 no beret nin p p ideptita te è res queda que e infinita. Si aut intedas ochudere pdicatoes formales noim pádéptitatem ibi et pmuta? Édicationis idéptice i édicatione for malé, a ió in illatõe est falla a se oicto nis must n. ale gd in boc sligd i. intpress mediu qo et quale gd in b aligd. qr sient ille er me onte ale gd ifert me oices boc aligd ita bic ex vi illationis talis pdicatonis formal intendit inferreac si cet bocaligd ex vi illationis que alit non teneret . altera aut non fuit nisi p idempritatez, g co mutans pdicationes pidemptitate in fozmalez videt interptari vtrangs p dicatione in pmiffis fuille formalem. Is non est ibi pdicatio formalis, qu no

potilla be vificari nisi p pdicationes idemptică. Potest aut breuit vici q o ifta parnitas est ifinita, prie loque do non est va. a rato est ex mo signifi candi formali adiectini. ga fignificat formaz ve forma eft eins æ quo or. p pter istaz prietatez adiectinuz no po test pdicari nisi pdicatione formali. tunc inferendo eaz ex pmisserit fal lacia figure victois f3 moduz pus af figuatuz. si g infinituz no vicif fozma li pdicatione ce paternitate similit 2º eft falfa. fic g intelligendo pelufiones œ idemptitare reali alicui' infiniti ad paternitates tin mo abet inferri b 2º .f. q paternitas eft aliquid go eft infe nitu.fz qo babz spalem vifficultatez p q alio mo intelligitur.f. ce infinitate q fit formalis modus intrinfeco paterni tatis fm fuaz entitatez

Be lecudo arti. tenco banc pelusionem sm q exposifinita. Et ad boc funt tres rones. pma ro fumit er entis ifiniti vnitate.za er eins coicabilitate. zaer eins simplicita te 7 incoronibilitate. Si gdez ens in finità itenfine est vnica iplurificabile. quo artatum f3 coicabile q cuicunqs incoponibile. Dzima ro fic fozmat. no possunt ese plura realir oistincta ? formali infinita . plures funt riones oziginis reali villincte. g no funt for mair intensine infinite nec ponsaliq illap.qz qua rone vna 7 quelibz alia aor phat p pando ista plura int fe. zopando infim intensiue ad entia fi nita gnaliter. 73° ad intem 7 voluta tem spaliter. Primo sic infinito nibil eficit entis eo mo q possibile est illud beri in vno. 13 oem prectonem simpli possibile e realit a pidemptitate beri vno fumme pfecto.infi" gbz i fere alit a p idepritates oem prectoes fim plr. s no ba in se realit ap idemptita tea illud qo realit est diffuncti ab co. g ab infinito nulla pfecto fimpli fine nullum pfectuz simplir potesse realit Diftinctum effet aute pfectio simplici ter pistincta realis si esset aliud infini

tu realid viftinctum. Wemns g ma. q non possunt esse infinita plura realiter vistincta.fed in phatione illa ma.feda positio videt este phanda.s. possibile est omne psectione simplir per ide ptitatem baberi in summo pfecto. p bat d fic.q2 nibil el fumme pfectum cui efficit aliqua pfectio fimplicit.q6 pbat.quia nulla pfectio fimpli eli in coponibilis alteri pfectoi fimpli. 4 fi non posset quelibet baberi in sumo p fecto boc effet peter aliquaz incopol fibilitatez earns. Affumpus, s. q ni la sit incoposibilis alteri phat per ra tionem pfectionis simplir. quia.n.ipa est melioz in quolibet quon ipa. boc est à quodlibet incopossibile sibi. sic erponit victum Anf.in ratone scoa pncipali bui' articuli.fi fint g oueper fectiones simpli icomposibiles inter se vicant .a. 7.b.erit in quolibet melis ipm on ipm.boc est of quodlibet icomposibile sibi vita erit melius.b. quod ponit icomposibile sibi. v pari ratione.b.si est pfectio simplir erit me lina qua.talis circulato est iposibilis qu mnc ide cet impfectiofeipo. zo co parado illa plura int fe pbari potest illa a p b p plura bona excedunt in bonitate idez bonů vnů. 7 boc qñ in quolib; illow plurium est equal' boni tas siè in vno illow.nue aut si sint plu ra isinita in quol; com è equal' boni tas sicut in vno olz cox. gilla plura boa excedut in boitate illo bom. rita illo vm no čifim. Et fi vicas op fic ar gneret q co' r creatura excedut ous no valz.ti qz qolz illoz pluriuz no č eq boni cii vno illoz. 7 inde è q boni tas cuinscus illor alterio ab illo vno cuinent otinet i illo vno rio ifo cui illo bo" accepti no auget no excelliz fac sup illo bo" in se. oppo" è i bypo tesi :qu ibi v" bo" non otinet totalit eminent in alteo. 42 B eft o roes ifini ti. Er opoe ifinitiad alia finita gna lit ar fic. vm ifim fufficient tinat cepe detia oinm finitop a spalit pmuza q cependent sed non possunt plura fusti cienter terminare cependentiam in co dem ozdine æpendentie einsdem æpe dentis . ergo nec plura effe infinita .

pbo ma. sic ependentia quecure est ratoe ipfectiois. sic tinare ependen tiaz no qualifcios (3 p: pucnit alicui rone pfectonis.fumma aut pfectio qu ipoffibile eft excedi è in vno infinito i tensine. Apparet et illa aor & facto.q2 vnica centia termiat sufficient oem te pêdentiá eninschiqs cepêdetis qu tá il lam q eft ad pmā cas efficietes. q illa que e ad caz ereplarez. ad primam finalem.bor.f.q non posiunt este plu ra p terminantia eandez ependentia pbat.qz illud non terminat sufficien ter ependetiaz quo circunscripto suf ficient termiat illa vepede. quia tuc aliquid vependers ab aliquo quo cir cunscripto nibil minus baberz a quo sufficienter bependeret. 7 per ons quo circunscripto adbue posset remanere i suo esse. si plura in eodez ozdine pos fent sufficient terminare vependentia vno eozuz circunscripto adbuc termi naret vependentia complete que ead alteruz.7 ita illud non terminat.7 pa ri ratone de altero argueret. a fic neu trum vel vtrung terminat. Sicut g pma pbato ma. pcedit ex boc q infinitum babs realit a vnitiue oem per fectiones simpli que omnistalis potelt boc mo baberi in eodem sicista pha tio pcedit ex boc q infinituz babet i fe eminent a ptentine oem prectionez limitataz. rer boc omnez vependen tiaz entis limitati sufficient terminare potest. Et sie iste one predunt ex boc o victuz est in pmo articulo ve infini to q babz omne ronem entitatis fine omnem entitaez co mo quo possibile e babei ab vno.qo est vi ideptice p p feoibus simplicit vel eminent p pfectionib' limitatis. Exista aut ppa tione infiniti ad alia gnaliter potest ar gui brenit fic. In entibus fm ordine essentialez ascedendo sp itur ad vnita te. 7 p ons necesse est illum ozdine sta tuz babere in aliquo vno infinitti aŭt intensiue est oio summuz 7 boc fm oz dinez eentialem. g est oio vnum. zo pbat ma. specialit ex ozdine infiniti ad intellectuz 7 voluntatez.7 boc fic. ens infinitum est obiectuz pmum in

tellectus infiniti a obiectus eius etiam beatificus. Is non postunt este einsdem intellectus infiniti plura obiecta pina a beatifica. Lostinilis n. postet argui ve obiecto pino a beatifico voluntati.

Pzima posito potestintelligi ve p mitate triplici voe qualiba est vera.v Pm boc pma posito ptinet tria mem bza. vna pmitas obiecti vicit effe pzi mitas adequatonis.qn.f.po non ex cedit illud obiecni. quo colozatuz vel luminosus vicit este pmuz obiecta vi fus. Alio mo pmum potest vici, vitte cuiº offie aliud intelligit vi cognosci tur a tali intellectu. quo lux est pmum obiectuz visus. zo modo pmum pot vici p ectonis qu'in se priner tanq in fummo pfectonem oinm obiectop 7 vitutez pficiendi potetiaz.obm aŭi bri ficum e illud in a lüme pficir a getar a fatiar inte. Ex bis tribo priracci pi tres ma.na ide inteo no by oisticta adequata oba.q2 no pot i alind obz vistincti 5 fung obs adequati.qz tic ide obs eet adequati 7 no adequam rtic po" excederet illud opan" circa alider eg vistinctu. Et et nec poa pot bre plura oba.q.pmitate vtutis q est zo inter qu no pot ce q virtute.a.intel ligatil' itellereit vita.b. ver virtute.b itelligat gegd itellereit 7 ita.a.q2 q a fit ro intelligendi.b.7 ep° è circulatio vista circulato est ipossibilis. Thec po test et intellect' summe getari in ono bus ex equo vistinctis quo babet p obiecto brifico 7 getatio illo q circun feripto nibil min' getarct abtificares 13 circufcripto vno adbuc effet in alio fume fattat' quietat' 7 pfectus. gin i' non posset elle pfectus.pari ratone no in alio. Patetigit tres ma.qz einfde intellecto non possunt plura esse oba ex equo vistincia pina pinicate adeque tionis.nec pma pmitate vintl. nec pa pmitate pfcois.sic obm bifficum è pri mū.bor.s.q insim formali vintensine est pmu obm inte viuini quolibz isto rnz modop phat. 7 p ve za pmitate qu qo eftro effendi eftro cognoscedi infim g cu eminent otineat in le quod libet 63 omne entitatez etiaz eminent

stinet in se oem cognoscibilitate. sic at otinens virtualit aliquid è etia motin ad cius cognitionez. sic ginfinituz in tensiue quodcunco babz ronem obie cti pmi respectu intellectoinini a boc pmitate virtutis. Ex boc sequif q ip3 eft obm omum omitate adequatois qu ficut offum eft alibi in ma ce intel lectu vinino inteº vininus no bz obie ctuz adequatuz coe p abstractionem ab oibus obis iz coe coitate virtutis ad oia pe obiecta alias vilesceret eins inte?.qz poffet imutari ab obo finito. qo g est sibi pmū vinali e ciaz pmū adequatuz. Ex boc et pz z^pmitas. s. psectois. que e obi bissici. qz in psecti fimo obo r fume ptinente oem pfecto nez oium obozum fumme quietat. p ficit.7 satiat.ipa po .7 ita btificat. Löfirmat ista rato osti ad ma. 7 mi. qe fint plura infinita diffincta.a.7.b. Inte vin potit intellige vtrum.alio gn alter no bret ronem entis.neutri aut pot intelligi nisi actu opbesino cu fit formali infim. vnico at actu opbe fino no pñt itelligi ouo visticta bitia ppziā ifinitatē. az vnicti obm intēline infi<sup>m</sup>adeāt vnice opbēliāi. ā inte<sup>o</sup> oi nin<sup>o</sup> vnob<sup>o</sup> actib<sup>o</sup> opbēlinis itelligēt a.r.b.ā f illos biet liml<sup>o</sup> vnos act<sup>o</sup> qo ê îpossibile qu vnica ofbesso îsinita v Îsiniti adege vni itelleni îsinito.vl no fil' 7 ita fuccessio vl' muta° vl'nun qs. cũ vtrug sit isia intesine. za ro paci pal a coicabilita sic format .ois pfe cto simpli è coicabile.oè infi<sup>m</sup> itesine est pro simpli, è 2ë,nº aut prietas p sonal è coicabilis, qu è formal ro icoi cabili exndi. g nulla przietas psonal e ifinita itesine.bor e maistesla. qu nibil pot ee magi psen es opsitistis itesine pho ma,pe, que sa q colligif ex itento ne Ans.mon.is.pfco simple è que in dliba babète ipaz meli e ipaz bre en fi ipaz bre. Ilbec regula indiget oupliei exponeno n intelli fic meli eft ipa en fua negaº ¿dicto. qu fic quodis po fitinna effet pfectio fimplir. q2 quodla positinna est simplir meli? sna negatio ne odicto opposita. iz intelligit ibi n ipm p quocungs sibi incoposibili ett

positive.vt sit sensus psco simpli est i quolibz melioz quocungs fibi incom possibili.z. intelligit in quocungs no p quacung natura. Is p quocungs supposto no intelligedo et est talis ne vel talis sa absolute accepto vt est tie suppositu peindendo rõez në co è sup polituz. B pz qz auro fic ofiderato vt baby nāgauri vl' suppoito ofiderato vt subsisses in nāgauri no emeliono any of aux. qu'incopossibile ve inco possible no è alicui meli? xstruit.n.en titate ipi?.imo meli? fic eaup ce q qo cua incoposibile ne auri. Elt gin tellect? ponis ifte.pfco simplir etalis q in gennes supposito abso psidera to f rõez suppositi no actiando nazi qua vi co sit suppommelo chi spa si isab chi spounce icoposibile ins. Er B (cetur pom q napico simpli sit formali incoicabil, p. psic.q2 q6 eforma icoicabile e forma icoposii bile cuilz, alteri. əfiderā° ctiā illo fub rone suppoiti no include naz cuiº ē. illo phat qu qo repugnatalicui cum vt sibi repugt æstruat ipm vt sic no e meli? ipm & no tale, qo at è a le icoi cabile repugt cuil3 etia lub rone lup positi gi no est meli? illi et ve psideres sub rone suppositi gi no ipm. Idem? g istaz ma. p nulla psecto simpli è foz mali icoicabili, zº ar ex icoponibili tate fic.pfectio fimpli cuicung ppof fibili fibi in code finppoito necio e ca dez realr.fic intellige opin abstracto accipiendo boc rillud verii est occre Best illud . Sz re oziginis no è cuilz coposibili sibi in codem supposito sic eadez. g ze.bor e maifesta. qz ista no e va gnatio actina est spirato actia, aor phat inductine. 7 rone. inductine fic. nibl'est in viuinis qu'no sit idez eene vine.imo etiaz 7 cuilz essentiali.ita q aliderado virug in abstracto simpe peru est boc é boc.æ cen g 7 æ essen tialib?æ quib? coiter apparz p qolz sit insim formali p3 ma. p qolz cozu est ide cuis sibi ppossibil in code sup posito. pbať etiá eade ma. roe sic. qz infinitus no folus non est apom fz et oio incoponibile cuils alteri.oe.n. 200

nibile pot ce ps. 7 p ans ercedi.q2 to tu e mai? fua ptc. Infinitu aut nulloº pot ercedi. ge oio simplex vincoposi tu vincoponibile. Di aut aligd ppof fibile fibi in code sipposito no cet oio ide fibi trīc ips no eet oto icoponibile. qa te ibi eet aliq opoitio falte aliquo act' 7 potetie. Ibemus & pma pte ma. s. q infiniti est ide realir ei que fibi co posibile in code supposito.za ps ma. Lapsic sit idem q sit va pdicatio i ab stracto. veputa vicendo boc e b pbat que cu pdicatio affirmatia fit va rone idéptitati. ois illa erit va abitracti œ abstracto vbi p abstractõez no tollit ro ideptitati vbi at p abstractoz tolli" ro ideptitati no cit va. Exm. bec e va. albedo è coloz.q2 licz extrema fint ab stracta no tri fit abstractio nisi a subo alteri? në. 7 illud subz no fuit peisa ro ideptitatis eop extremop.manz g ro idéptitatis në ad nam illo subo exclu 10. Albedo aut 7 musica no brit idep titate nist paccis roe subi. 13 g bec sit va albuzest musicuz p tanto q idem subm anoiaf ab vtrogs accrite m ab ro idemptitatis cozuz bec est falfa al bedo è musica. p3 g q pdicatio in ab stracto va cst qui extremoz est tal' ide ptitas q p abstractoem no tollif rato idemptitati cop. 21 odo qui vnum ex tremû est infinituz per abstractione a supposito no tollit ro idempitati ad ipm. 7 boc cuiuscungs possibilis sibi in codes supposito. Et io ppter infini tatez vt iam argutuz est non pot esse possibilis in codes supposito nisi va 7 pfecta idemptitate reali. g abstracto ne facta a supposito quadin manz ro extremi infiniti fozmalir femp in qua cung abstractione manet ratio idem ptitat extremi ad extremuz. 7p oñs va predicatio in abstracto.boc è boc. Er ista ratõe patz gnäliter q quedaz pdicatões in vininis funt ve non folü i pereto fa etia in abstracto. q non sut oppoliti & oppoito.queda ve in ere to 15 no in abstracto.quo logniur & æ illif a neutro! funt vere. vbi.f.extre ma funt oppolita.quec pat elt filius

nec parnitas filiatio. Elbi ante extrea non funt oppositas possibilia inco des supposito ibi semp ad min' est pre dicatio va in ocreto. ficut pater est spi rans.pater eft ingeniron on aut in ab fracto.fic patnitas eft ipiratio. 7 tam bec est va citas est paternitas. citas est spiratio. boc non est nisi qu vinini tas est formalir infinita, non autè pa ternitas.nec spiratio. 7 io abstraben do a supposito ceitates cus semp ma neat in ipa rato infinirati femp manz ratio idemptitati simplirad prinitate rad spiratione. rideo manet rato ve ritatis affirmatine pdicatois in abstra cto. s paternitatem que no est forma lit infinita abstrabendo a supposito s manet rato idemptitatio ei ad fpira toem actinaz que etia no est infinita. qa neutra extremum fin ppaiaronem fui by infinitate. 7 io 13 15 fit vera pat fpirat. queide suppoito quenit virtique tri abstractõe ab illo suppoo fca. quia neuty eoy e ifim no e va pdica in ab ftracto printal eft spirato. Der oppm ofilie ro eft.queungs aliqo centiale p dicat ce aligeentiali. vl' pionale ce ef fentiali vi'centiale a pfonali vtpote B è vera sapia è patnitas. sapia è spira neo quabfirabendo a supposito adbuc manet alteru extremus infinitus .f. sapientia. 7 io remanet adbuc rato idemptitati. extremi ad extremii facta tali abstractioe. 7 p offero vitatis in édicatione affirmatia. Pats g gna lit ifta a or op nun op eft neganda pdis i vinif p ideptitate abstracti w abstra cto nisi qu nenty extremu efoumatr i finiti. sie bec est negada pinitas espirato. Circa ti ma. ista gre pdica ali qua in abstracto in oinis negat. out ab aligho of qels prinitas of piratio fint ides reali ni ornit ratoe. o boc fuf ficit ad ipediendum talez pdicatione. of ant phat of talis oria non inficit om ista est vera sapientia est bonitas. Bendet o ficattributi po'no eft attri buti fapie. Sic nec i posito. So Bi vi pbabile.qu attributu vt attributu vicit intentionem scoaz pl' rionem ali qua rationis circa illud a quo vicit.

Unde etias numerat. a verus cft oi cere q bonitas a sapietia sunt ono at tributa.g fm illud fm qo eft numera tio non est verū vicere bocest boc. qz illud est ratonis. 13 no apter boc nega tur ista sapientia est bonitas voi non includir illud ratonis qo numerat i eis. a simili non includendo nisi illo go rei eft fi oio idem effct in re paterni tas a spiratio:eset bec vera parnitas est spiratio. Iz non ista noto vel przie tas parnitatis e noto vel prietat fpi ratonis. Quecuq. n. funt cadez re fim plicit in œo ipa fignificata etia in ab ftracto a in noibus pine imponis fil fignificantib' rez pine intentonis pdi cant ce se innices in abstracto. Is non in noibus ze ipositionis sue accepta em aliqua noia ze intentiois. sie patz in creaturi. vnde licz ifta fit va fortes est bomo non tam rato soztis que est fingularitas est rato bois que est vli tas. Alif vicit alius a ronabili? vt vi det vad positum oppierates in ea des plona differut ex na rei pret cofideratione intellect?. quad boc sufficit dispatio 13 non sint opposite. 7 pter 15 pdicatio vninf a alia in abstracto no è vera. Et bocideo quia illa vissincto er natura rei eft pter non infinitates bui? villi?.qz fi boc vel illud effet infi nitti no effet talis vistinctio nec ipedi ret talis pdicatio.

Eirca tertius arti

contra predicta arguit quadruplicit pmo fic.qo non ett aprebenfibile nifi ab intellectu infinito eft formalit infinito.gnātio illa vt gnātio eft formalit infinito.gnātio illa vt gnātio eft formalit incoprebenfibil'nifi ab intellectu infinito grābor pobat p illud yf.5z.gene ratoem eins quis enarrabit. Qo exponens loier.ome^ pma fup matb.æ ge neratioe eterna filij qo inquit ipofibil e ppba oirit affatu 2c.f3 qo eft impofibile affatu eft incoprebenfibile ab itellectu finito. Confirmat etiā p illud Almbro. p orti,c.5. querēs a e quo putas ingt filium effe genitus. Tequi tur.mibi impofibile e gnātionis feire fecretum.mens oficit.yoz filet.ñ mea

tm f3 angelozum.7 fupza cherubin 7 ccrapbin. 7 supra oem fensuz est. 7 p bat ibi quia scriptum è, par voi que cunprat oèm sensus ad pbi. 4° Er B arguit Ambro ex quo par rpi eft su pra oèz sensuz quomo non supra oèz sensing est tanta generato. Preterea zo arguit fic.ois actio adequata prin cipio r termino infinito è fozmalit in finita.generatio in oininis è actio ade quata principio formali infinito 7 ter mino infunito.qz pncipiu e cficntia vi memoria infinita. 7 pri? termin? est fi lius qui est infinit?.terminus etiaz foz malis est esfentia coicata. fine noticia teclarata.quozny virungs est infinitu Et patz q ifta actio est vtriqs adequa ta.quia non potest esse nisi vnica bui? pzincipi ad bunc terminum & 22. Dzeterea zº rato fublificadi est ratio pfectissime estendi.relato oziginis pzi me plone est ratio subsistendi. g est ra tio perfectissime essendi. 7 per seques infinita.quia effe in oininis eft fozma lit infinită. Preterea intellectus oi ninus est formalit infinitus. Elliogn no opbeder; ifinita; centia vina ce q tactii è goe pa arti: p.q inte vt inte ca opbedit.no è aut ifinit nili que ide cen oinc q e p ifinita. 13 parnitas elt eadeillí. g přníras ppředde rocz é foz mali ifinira. Ad p<sup>30</sup> isov on alic'in tellet' è aliqo p<sup>30</sup> obz pmita<sup>e</sup> étutis p illo qolz alio obzitelli fiz ozdine que vnuqo qo obz bz ad illo pm. Tha pz ev roc illa q fea e inilla q arti.zo win tellectu 7 volutate Era qui alie? ite? aliqo pm obs punitate viun imedia ti' itell' vinte ci' illud qo e pe ide illi क illo qo ep accas ideilli, núc at intellecto vinicaio ideobs pm pinitate vtuti 7 adeatois sie tactuz e centia.f. sub roc cen nmg psonale e illi itelleni Bookin pmin. mingus meft pobo qu aliqó creatti p ato q e idez obo p. 7 ió ppinquio in entitate. 7 p oño i co gnoscibilitate. Eld fozmam argume ti.aor eva fic intelligedo. q fi obm est incoprebelibile ppria icopbelibilita eet ifim phaifmitate.fg ficbore fla.f. o gnatio illa vignato è icopbelibil;

izilla bor poffet babere veruz itellectu paccides vel fm aliquod acomitans vel adbuc 7 magis ad posituz sm il Ind quod est rato intelligedi ipazipa eniz nata est pmo intelligi p estentiam tança p pmum obiectu tam ab intelle ctu oinino qui beato. que effentia vt cen tia est pmn3 obiectu3 ta3 illinf qui isti? Ista aute rato intelligendi gnationes est incoprebensibilis. 7 ita generatio posset vici incoprebensibilis pcomită ter fine omm ad illud quod icludit. que generatio includit coicationez een tie que fit p essentiaz vel p natura pso ne ad psonam. Ista aut coicatio presuppositine includit infinitatez esfene. quipa non posset sie coicari pluribus suppositis nist este ifinita. video gene rato est icompbensibilis otus ad presupposituz.s.coicationez esentie q reg rit este infinituz. Sz otra istas repo fonce arguit qu semp restat vis a p pria ratone gnationis vt generatio è p quodennas pricipius intelligendi, i relligat. a quicquid perigir i intellige do a coicando femp ipa in para intel ligibilitate fua vider incoprebenfibil p ancrozitates adductas.7 cuinfcigs itelligibilitas maia est icompbeusibil' illud eft intelligibile infinitu. Bo pof fet vici q opbensibile itellectui finito est necessario finitu. vincopzebensibi le illi itellectni no est finitu. The peeditur bor q genera vt gnatio est incop bensibilis intellectui creato, 7 ita fin priam entitates 7 phensibilitate no eli finita. Is en boc no sequit op sit iste nita.ce quo tanget in rafione ad pri cipale argumē". Fz boc g a or b argu meti est negada. accipiedo incoprebe fibile negatiue, p no posibili opbedi, qa ad s q eet va opteret illo intelligë ozie, p bite optimet illo intelligë ozie, p bite optimet vitualez extede tez se vië oë opbesib l'oè opbesib et cedete, qo si optimet op ontitate.7 fic no est adequatio in po sito. Alio adequatio vicit non fm qs titates is fim postiones. a sic vicitur aliquid adequatus alteri qo est sime postionatum sibi. si bis sit adequato

vivote effectus adequatus cause q est moztionatus in ratone effectus. licet ille no fit simplicit sibi adequatus eq litate quatitatis. Doc modo illumina tio viceret adequata foli qua maioz effe non poffet.l3 lumen nunquam fit equale etiam fm perfectionem quati tans ipi foli.quia est effect' equinocuf Ad formam tuncaor est vera ce ade quatione pmo modo fi illa effet. 13 fie bor est falfa. 7 precise vera a adequa tione sedo modo. nº adbuc a adequa tione illo modo que f.elt fm intenfio-nez fz fm extenfionez qz.f. vnuz pzin cipius generandi non potest extendi ad aliaz generatoem quad istam. IAo est ergo bic adequatio astitutiua.nec è prie adequatio fm portiones quis ad intensiones tatuz atuz ad exten flones. 7 ita nullo includit infinitate ota eft in illo cui adequat. Adzm sicut tactuz est in pcedenti questione articulo 3º subsistere est equocus vno modo accipit p pe effe. Et fic loquit Aug! 7.00 tri.c.8.0is ref ad fe fublifit gto magis xo. Alioo p incoicabi lit po este siquidez coicabile intelligie no q sublistes, sq. inberns subliste ti 7.q.modu inberentie babens. pmo mo pcedo p subsistere formalit vicit pfectissime este and vicit nisi estentia on Hug zo fublistere psupponit per fecte esse sed non formalit includit. sed tantuz addit incoicabilitatez. S.pe ee pmo acceptuz, villud ficeft rato fub fistendi qo est rato incoicabilit pe cen di.7 tal' è rlo.ro aut cendi incoicabi" no est ratio pfectisime eendi. Eld vl timu ocedo q intellecto elt formali in finit' pria ifinitate q est mo' intrifec' fue aprie entitati sitellectualitati ve in tellectualitat. 7 th prinitas n fice ifini ta.cu b tame parnitas eft cadez realir centie aliquo mo sicut intellecto, 7 cuz addit q ifinitas intellect' è pr idep titatez ei' ad centia. R'pmii oio in binis vt tactu ch in pa qoc e cena vt centia. q fin Dam. e pelago "pr opbe fione oing pfconng vinap. ilia e ifin i ta no miteline in le 13 etias virtualr pape ptinens oia intrinscea. queings

25.

aut illud etinet p idemptitatez alia fz non pmo oia.queca le 13 virtute el fentica qua etia baby fuaz infinitatez Uidet g q essentia bab; infinitates 7 formalit. 1 priaz. 1 pmam. qr a fe. qr respectu oium vicit pelago, qr oem p fectiffime otinet entitatez intrinfecam rt possibile est eam otineri in vno foz malir. Ab bac autez pina ficut la log emanant oia ozdinate.pmo quidez in trinseca estentialia. que no vicunt respectus ad ertra.z. notonalia.z. 7 vl timo creata fine extrifeca.7 quodlibz emanans recipit illud pfectois ab ea cui'est capar si sibi non repugnat. 7 illius recepti caufa.q.effectina 7 pma ria est infinital essentic.causa aut fine rato formalis estipa entitas pria co libet emananti. effentiale g recipit ab ca infinitates formales. qu talis effentia sufficit in ratone preipij 7 sundamenti ad vanduz talez optitatez 7 ta lis quantas virtualifipi no repugnat ficut nec coicabilitas.ipi aut rieni per fonali ppetit p effentia effe ad alteruz nec copetit fibi infinitas intenfina p pria quipa non est capar talis quati tatl fient nec coicabilitatis. Etiaz i ge nere pricipy formal' elt frams. boc.n. accipit infinitate illud no qu boc est b 7 illnd est illnd. sic boc accipit coicabi litatez illud incoicabilitatez.qz boceft boc villud est illud.repugnatia.n.fo2 malis a no repugnantia pmo reduci tur formalit ad ronem ei' cui vicitur effe repugnatia. Zandez ab effentia creae recipiut entitates finitas qualif fola eis petit. Eld forma igit argum ti vico o fola ideptitas effentie no est fola rato bridi infinitatez fozmalit. fz est ro sufficies of ci cui formalit no re pugnat infinitas.fozmalt aut repuge rloi plonali vt pbami eft.7 mulli effen tiali. Etsi queras gre possibil'e infi nitas buic a no buic pot queri in op poituz grebuic repugt incoicabilitas abuieno. qo oes pcedut. a ceade re sponsio qui roe pincipy formal-qu.s. formalit boce boc villad eillad for malit.q2.aute in ratoe pncipy funda mental'ipa centia est vnuz pncipum

illimitati a quo multa funt ordinate nata pcedere a quodlibs in p inffari in quo.q.emanat vel procedit in effe. suaz babz entitatez.boc talez 7 illud talez. 7 buic fua entitas est rato repu gnaticalicomio tame illi no elt rato re pugnantie entitas fua. Ad arg" pu cipale ficut ceclarati fuit in pino arti culo ifinitas in entitate vicit totalita tez in entitate a p oppositum suo mo. finitas vicit ptialitates entitatis. ome enim finituz vt tale minuf est infinito vt tali. 6m enclide. 7 oclusione 44.018 numero minoz maiozis numeri pars est vel partes. Hoc non sic intelligend eft of ifte binarius fit pars illius ter nary, qu nibil eft fic in dininis . fed os tum ad portiones omes attendedal in quatitatibus ille binarins fe babet ad illum ternarius ficut pars vel par tes ad totuz.quia fimili modo excedi tur abillo ternario ficut excedit alius binario ab alio ternario cuio elt pars. Ita vico bic nullum creatuz ch pars ci cum cus sit simplimo sed omne fi nită cum fit minus illa entitate infini ta pfozmit pot vici pars.l3 non fit 63 aliqua portione eterminata que exce dit in infinitu. 7 boc mo alind ensab ente infinito of ens p pticipationan. que capit ptem illiº entitatis q est ibi to talit apfecte. Boc g volo babe q oe finitu cu fit min' infinito est pars. cui g repugnat effe pars pl'ercedi realit ab aliquo ei repugnat esse finituz.nuc aut prnitati buie repugnat effe pars vininitatis illo modo vi ercedia vini nitate, que pter infinitate vinitatis pa ternitas cu sit apossibil sibi in coden sinc dimplicit ides libia de sus realit excedi no pot nec ee pars ne ra tione pris bere no geft finita nec infi nita ficut pai? phatum e. qe ficut fini tũ by ronem ptis mô pdicto ita infi by ronem totius boc mo.f.er plenitu dine Gritarif vinalis fue mensuras oc alind or mains paccesium ad ipm 7 min' p recession. Is nec paternitas by ronez totalitatis qu mefura fm gdu queda pfectois star ad aliquod pinu i ozdine meluradi. qo e ellentia ablo"

Dico g brenit op patnitas nec forma lit eft finita nec formalit ifinita. Et cu arguis ex viuisione imediata entisin ista etia antego descendat in io.gna.co cedo bri q ista non vinidut ens vt iaz Scum eft ad aliqo gen?.imo quodis gen? Tens vt imediate indifferes ad io.gna.cft peife ens finitu. finitu tam r infiniti no vinidant ens nisi ens qu tum.q2 sic fm pBm p pBycox.finituz 7 infim Gritati ogrunnt. qo est ven ce finito 7 infinito prie 7 ostitate prie acceptis ita ctia extensine loquedo si nitu 7 infim vt fant passiones entl co neniunt pcise enti quo in se babeti que titates aliqua psectonales, talis autes ästitas non couenit entitati nisi q pot esse ptialis vel totalis int centias. qu titatez.n.pparataz ad aliaz statim oz excedere vel excedi rese ptiale vel to tale sicut bic logmur ce ptiali a totali. patnitas ant vt patnitas non pot ee int entitates totalis nec ptialif. Poffz etia vici o optitas vitualis no conenit nist entitati gdditatine.vt soistinguit ab entitate bypoltatica. 7 p oñs nec fi nitas nec infinitas. Ista aut entital [3 sit in se quodă gdditatiua ti vt est ta lis e tin bypostatica zo vici potest q ätitas virtualis non conuenit nisi en titati absolute. Sz ille one rissiones pl time cocedunt aliq oubia w entitate bypostatica rentitate relatina. q.s.ñ beant otitatem vitualem. Clifo ce rela tione oziginis in viuinis lequit qo æ rloib' coib' rest vnica.

Trumequa

litas in vininis fit relatio realis argnit of ficilla rlo est realis que bab; fundamètu; reale revtrema realu vistineta ista est bi?, g zë, pbō mi, bi est magnitudo real, lessente, r psone realis funt vistinete q vicunt ad inice; equales. Lostra vicinis ad inice; equales. Lostra ra passionet vi sup operationet suppose sup operationet sup operationet sup operationet suppose sup operationet suppose sup operationet suppose suppos

realis niñ fundata fup actõem 7 paffonem. talis autem ibi eft fola relatio oziginis.equalitas aŭt no eft relatio oziginis.equalitas aŭt no eft relatio ginis.qz eiufdem ronis in vtroqs extremo. Item eade eft magnitudo i tri bus pfonis ficut eadem effentia, ĝex trema non funt realit diffincta.nec poñs relato realis.lbic funt tria viden da.pmo fi equalitatis i dininis fit ali qd fundamenta reale.zº fi fit real' di flinctio extremo z.zº fi illa equalitas ex na rei infit extremis f3 fum.

1921mus articu. babet tria. p videnduz æ fundameto equalitat in coi.z. gd poffet affigna rifundamentu equalitati in dininis. 7 fi fint plura fundamenta q 7 quot 73° æ quocung cozu fi fit ibi reale. pinum videt accipi a pho of funda mentii equalitatis fit quicas. ait.n.i p dicametis q prium è quatitati f ea equale vi inequale vici. Ilto zm not fundametu illi rionis, ficipe loquir. c. aqualitate q prium fibi est q ali gd fm cam vicat file vel viffile. Ils victu a fundameto equalitati vi fili tudinis videt magis explicare s.mee e.æ ad aliqd.equale.file.idez bm vnu vicunt oia. equalia quon estitas ch vna. similia quozuz qualitas est una. ide quoz suba est vna. boc ipo videt o no fola quatitas ell fundamentum equalitatis is requirit vnitas quatitatis.7 tunc est qo gnalioz qone po fita oupler. vna an vnitas fit forma le in fundameto equalitati. 7 si paret P fic an imediation of ipa ditias co eft unitas, vel ego 2ª questio, an uni-tas fit po ptinens ad fundametum eq litatis iportet pe aliquid posi" vel so luz puatoem. vel negationez. offi oi ceret fola negatioem iportare a cum boc effe pe ce fundamento equalitati fine tang ro prima fine remota fegetur p gnaliter equalitas non effet rio realis. Istaz ocionem gnālem villas onas pmissas ex quib fequir no opz bic discute qua transcendunt gones, p posită, dedentes, n. equalitates et ali

bi relatõem realez adbuc negat spalr

26

e equalitate vinina. Esto igif q eq litas gnäliter fit relato realis vel pofi tina necessario sine non adbuc ingre tur si quatum est ex parte cox quere quirunt ad rlonez realem poffunt et eque saluari in equalitate vina sient i equalitate creata. De 2º in isto artiv culo.f.ce equalitate in vinis in specia li quid fit eins fundam. Illud videt Angl. affignare z. wfide ad extrum. vbi loques a tribus psonis vinis vi cit.nulla ingt alteraz peedit eternitae. aut excedit magnitudine, aut superat ptate.q2 nec filio pf anterioz aut aor è Et pot addi aut etia potentioz. Ilb victi Ang!. pbat er victis pbi. qz fi equalitas eft fm quantatez cum qua titas poinidat in otim 7 discretum i dinis non pot effe equalitas fm qua titate viscretaz. qz nulla est ibi nisi trivnitas. que no est nucro, vel si est plura litas bor parseft quodão maioria ita inequalis fibi. Quatitas aut otinua vinidit in pmanentez a fuccessma.in co non eft quatitas fucceffina. e tam aliqua que è fibi cozindens q est qua titas ourationis: villa prie vicit et nitas. Ostitas pmanens in creaturis vicit coiter magnitudo moli 7 ois fi bi cozzádens in vinis vicit magnitu do vintis. Sequif ger victo phi viz Augl q ad boc q equalitas fit in oi uinis aut eft om magnitudine. aut 63 eternitatem.z° victuz Augl. exponit. quemeer victis vi superfluere zmq6 addit fin ptātem. Sz eft rīfio op eg-litas aliquoz attendir ppie fin aliqd cis intrinfecti zad fe. ec pīti trī equa litas attendi pot in opatione ad ermi feca. Un er onti er boc q aliqua foz mas aliquas babetin equali gradu fe quit of fm eaz prit equalit agere i co paratoe ad extrinseca.equalitas a po testatis prie non est alia ab equalitae magnitudinis. 7 bocer equo vistin cta.fz eft.q.explicans quadaz equali tates magnitudinis. que.f.magnituo est forme active. ficut in creaturis que bit equalez magnitudinez calori ba bet potentiaz equalez calefaciendi.sie g funt tria onueran' equalitatez que

est in oparatione ad extrinseca cum equalitate q eft fm intrinseca. prie at rer equo funt tino ouo que funt ad fe 7 ad intra fm que attendit equalitas .f.fm magnitudinez a cternitate. Et forte apter ista Augl in replicando ta tumo ista ouo replicat. no potentiam cu ait no est pat filio anterioz aut ast. non vicit aut potentioz. Est et aliud oum circa isto victu Ang! quare no Pm plura attendit equalitas, funt.n. pat'a fili'equales fin sapiam. f boni tatez. 6m infticiaz ze. talia. 'R' non ft equales fm fapiam. nist vt babentes vnā magnitudinez. 7 io bm qscunqs pfectione effentiale funt equales: fp p xima rõ equalitatis è magnitudo illi9 pfectois. rio p folaz magnitudine in telligit iple quacunque pfectonez effen tiale.quatuz.f.ad illud qo eftfundam tu equalitat. qz nulla fundat nifi fub rone magnitudinis. Dezo in isto ar ticlo pa q ad illo video oz tria vide p an magnitu' fit ibi ex na rei. z' an eternitas. z. an ptas . De popoztet tria videre.p qualit magnitudo poni poffet in vinis.zfqt magnitudo eft ali comagnitudo.io ad boc q beamus magnitudine ex na rei oz p babe ali quid ex na rei cui fit magnitudo. Et zº an illa magnitudo einf sit ibi ex nã rei.vt sic pmu istop qo.s.est a magni tudine requirat tria ad būdum ople te mom. Dep phs.s.methae.c. & qui titate vicit. Sunt aut magnus 7 pui amaio amino afm fe and innices oi cta giti paffiones om fe.trafferunt et rad alia 15 noia. vit oice q magm ? punm sine accipiant absolute 7 63 se fine respectives mse quenint quitati p prie victe translatie ant alis. Et boc app3 fatis p ratonem q2 non negaret pbs equalitate3 ee individuo p eiufo fpei in quolz genere viequalitatez fpe cier. 7p ans cum fm ipiuz equale 7 inequale non vicant nist om quatita te atitas aliquo quenit omni enti c' cuch generl. Tp ofis la magnu a par nua sm cum fint passiones prie citi tatis tamen translatine accepta funt transcendetia a passiones'totio entis.

Angl. aut. 6. z tri. c. 7. istā magnitudi ne qua pis vicit translatine victa vi cit esse magnitudines no molis is bo nitatis a pfectonis. In bis ingt que non mole magna sunt ide emai? esse qo meli? et. Patz & q magnu pmo mo fm Ar prie victuz. r fm Aug. fpuali.f3 magnu traflative fm pbm 7 magnubonitate 7 virtute vl' pfectioe pot mi ibi. qu'illud est transcendens quenies suo omnienti. Quantum ad zm ne ce oubis afferat certuz.cer tuz e qo eft ibi effentia ex na rei. qo et oclarati est in pimo articlo pime que ftionis. Et ftatim ex boc infert zo.f. o iba effentia vt effentia bz ex na rei apriaz magnitudine a boc phat an ctozitate. 7 ratone ouplici. auctas eft Dam.c.9. vbi vnlt q estentia est pelas gus quodda fube infinituz vintermi natuz.effentia vt sepe victu e vicit ab eo pelag? qnoddaz.q.pozitatez 7 pzi maz prebesionem babes oium.7 vt fic fm ip3 eft infinita 7 infinata. fic & est infinital effentie vt effentia. Ex bis fic arguif .effentia è infinita ex na rei ve accipit ex ancte Dani.q2 ve eft pe lagus est infinita. 7 vt est oio pma ex na rei vicit pelagus.infinitas aut ef sentie vicit magnitudo eius pria. § baby pziaz magnitudinez ex na rei. ber otum ad aliquid fatis pz.qz ficut otitatina infinitas "pzic oicit magni tudine. imo extensine illimitatoem qs titatis prie ita infinitas intenfina 7 i pfectione vicitimas pfectões vel ma gnitudine pfectionis. Per rones ar guit fic. Infinital intenfina queit een tie er natura rei. illa est apria magni tudo essentie g zc.a° pbat.quia ficut ceclaratuz est in gone pcedente infini tas intenfina non vicit prietates vel passione eins cui' est sed modu; itrin fecuz eius circufcripta cuia quacunqu pletate. nulli & potelt queire nifi eni ex na rei intrinsece quenit. pbato mi. quia entitati gdditatis absolute q na ta est babere ronem mensure vel men fural' vel quenit finituz vel infinitum cui g' repugnat finituz ei quenit infini

tuz.talis eft effentia vinina. Poffet & argui ad pbanduz ma. p boc o relationi ratois non potest opetere infinitas intensina. quía tunc relato ratois effet pfectio simplir. g nec infinitas po test alieni ppetere ex relatoe ronissed tm ex narei. z' arguit fic p ratones modus obiecti beatifici vt obiectum beatifici eft:eft in re ver na rei. Infi nitas intenfina est talis modus in cen tia vinina geft ibi ex na rei. 7 per ons magnitudo.a°, pbat ex pfectione ali cuiº actus beatifici.qui vi meliº capia tur piftinguat ex puplici actu intellecms 7 boc loquendo a simplici app benfione fine intellectone obiecti fim plicis. vnus indriter poteft effe refix cm objecti exitif a non exitis. a indif ferent etia respectu obi non realit pze fentis ficut vreal'r pfitis. iftng actum frequeter expimur in nobis q2 vlia fi ne additates rex intelligim? eque fiu beant ex na rei effe ex in aliquo sup poito sine non. Et ita æ pitia rabien tia. Et et boc pbat a posteriozi qu'scie tia oclusionis vel intellect' pucipijeq in itellectu mang re exite a non exite pñte vel abîte. 7 eque pôt baberi act? sciendi ocionem 7 intelligendi principiñ. 3 eque pôt bêri inte extremi illa? a quo opendie illo intelligere oplevii ocionis vel pincipy. Iste actus intelli gendi q scientifico vici potest qu puins requisito ad intellige pacipi potest fatis prievici abstractiu'.q2 abstra bit obm ab exntia a non exntia.pntia 7 abitia. Aliuf act' intelligedi eft que th no ita certitudinalit expimur i no bis posibilis tame est talis.s.qui pcie sit obiecti pritis vt pritis.exritis vt ex istent boc pbat quois pfectio cogni tois absolute que potest ppetere potes cognitine sensitine pot eminent opere potentie cognitiue intellectine.nuc aut pfectois est in actu cognoscedi vt co gnito è pfecte attinge pmuz cognim. non aut pfecte attingit qui no in se at tingit sam" in aliqua oinuta vel ce rinata filitudine ab ipo. sensitina ante babet bac pfectoem in cognitione fua ga pot obmattingere in fe pt exis ?

priseft in exitia reali. 7 non tri oinu te attingendo ipm in quadaz pfectio ne vinuta. g'ista pfectio ppetit intelle etiue in cognoscendo. f3 non posf3 sibi ppetere nist cognosceret exis 7 vt in erntia pria pris est. vel in aliquo ob iecto intelligibili eminent iom otinen te ce quo no curam' ad pris. talez at actum cognitonis wexnte vt exns 7 pris elt baby angelus ce fe. non tri.n. intelligit michael fe co mo quo itellige ret gabzielez si gabziel adnichilaret. intellectioe.s.abstractivasiz itelligit se vt erntem 7 vt erntem ennde fibi. fic et intelligit suaz intellectõez si reflecta tur fup ea.no folum ofiderando intel lectoem sic quoddaz obm abstractuz ab erntia a non erna: qui cintelligit intellectões alteriangeli fi nulla inte ei? effet. s intelligit se itellige boc est in tellectonem sibi inevntem. g ista inteo possibili angelo è possibili asselo è possibili a simplir itel lectine nre.q2 pmittie nobis q erim? equales angelis. Ista inqua intellecto pot prie vici intuitia.quipa est intui tio rei vt exitis 7 pitis. Ex illa villin ctione ad pom. Actus bificus intel lect' no pot esse cognito abstractina. f3 necio intuitina. q2 abstractina e eq evittis 7 no evittis. 7 sie beatitudo pos set esse obo non exfite, qo est ipossibile abstractina etiā posset beri la obm no attingar in se sa in silitudine.btitudo aute nungs babet nist ipm obm btift cu imediate in se attingat .7 boc è qo aliq vocant 7 bñ ipam intuitõez vist onez faciale. 7 acci ab aplo pma ad corliz.videm'nep speculu in enigma te tuncaut facie ad faciem. Ex bis p3 aer q2 fi actus btificus è necio itui tiu' ipius obiecti. gelt ci' vt exntis 7 i extitia apria pritise gois aditio q e ob iccti pe brifici est cius ple ve in extitia reali.imo v vt in ipa reali exitia pitt. er quo bemoma, pbo.mi.p.s.ifmitas fit pe aditio obi brifici. null' intellect? nec etiam voluntas in aliquo obiecto pfecte quietat nisi sit in eo tota pleni tudo pmi obi cita.s.coposibilis est p obiecto.talis plenitudo pmi obiecti in tellecto vel voluntat. no pot esse nisi

infinitas, g nulla potentia btificabilis pot getari in aliquo nisi sit infinitum 7 p ons infinitas en poditio obiecti quietati. 7 ita brifici. a r poat p q2 cri po naliter inclinar ad pmum obm funz vbi aut non est plenitudo obiecti pmi iz ofect' plenitudis ibi non è ge tudo.imo potetia vlteri' inclinat vbi plterius est rato pmi obi. Probatio mi.cui no repugnat infinitas illud no by totalez plenitudinez fibi pombilez nisi sit infinitii.boc pz qz sola ifinitas est summa plenitudo cins cui è posti bilis.nunc aut pmo obiecto tam inte? qs voluntati infinitas no est incopos fibilis.qz fin fit ens fine vez vi'aliqo tale abstractum ab oibus sine pmum ens vel pmuz ven qo virtualit otinz alia pz q infinitas no repugnat fibi . gnon by totaley plenitudines sud mis beat infinitate. Sic g grunn ad istu articulu w magnitudie benns q ibi fit aligd ev nä rei cui? fit magnitu! vt effen , 7 q cius fit magnitudo ev nä rei.7 qual' magnitudo qz no pzie.63 pBm.13 transumptive.7 non mot. fm Augl. 13 pfectonis. Cont ista arguit fic. s. æ tri.c. z. Idem ingt Angl eilli effe 7 magnum effe.g magnitudo tra fit in centiam. 7 p ons non manet ibi magnitudo Pm priaz rönem magni tudinis.no aŭt fundat equalitate nisi sub ratone magnitudinis, non di mo lis fz vitutis. R' vico q oi priciate p impossibile vi possibile circuscripta ab estentia vinina ipa babs, pria ma gnitudine.f., priaz ifinitate.bz.n.gra dū intrinsecū. sie res sinita by "priam finitatė. imo magis sie si circuscribas ab boie oém prietatem adbuc babet priá finitate in ordine entiú. sie g co cedo q estide co este qo magni este. raliquo ficut la vicere magis intrin fece que co infin ce vi fapiente ee.qu fi ita vicit mag" prietate vel attributu fic infum vi fapies.transit g in ips p pter fumma idemptitate magnitudis ad effentia.cu infers g non manet fm aprias ronem magnitudinis negana eft ofia imo in creaturis fic trafit ma gnitudo pfectois q no est alind realir

ab eo cuio est. o tam mam sm ppziam rönem magnitudinis vt prium fundametuz equalitatis Eft.n. vna spes enting otuncuq ima lis alteri spei imali eglis vl' inequalif fm pfcoez.g manz i eam magnitudo f procen vi fundans istaz eglitatez.7 tri trafit ista magnitudo in centiam p ideptitates, quait Ming! 6.00 tri.c.7.00 ista magnitudine ide est mai? este qo meli effe . bonitas.n. centialis q vna spes e melioz alia no è resaddita cene Mon st & opposita in vinis imo no in creatuil transire amane:fi recte intel ligat traffre apter realez ideptitate.7 manere pter priam additates. nº fe quit manet g mans realit viftineti. 13 ficaligd manet qu ina apria gdditas non è cestructa sine p comptione sine p reductiones ad possibilitates, sine p ofusione.pmo° transit ignis in aqua of fip potentiaz vininaz refolueref i mam pmam 63 fe manentes . zoc fi ex co raqua generer mixtum neutrins actualitate manente. nullo iltoz mo dox transit aliquid in Dininis. 7 folo mo fic transire infert no manere. Ilo & sequit pter oppositus manet.boc è in "pria r pfecta r plena actualitate. g manet realif viftinctuz, qo ceclara ri posset si esset qo alietate reali. Sed er boc fequit alind oubium. q2 sic fe by magnitudo ad centiam fic fe vider bere equalitaf ad idemptitate.fi g ma gnitudo transit in escentiaz equalitas transibit in ideptitatez.7 ita non erüt tres relatones cões in vininis.f.equa litas.similitudo. 7 ideptitas. Ibic pot acedi q equalitas no eque vistingui tur ab ideptitate a similitudine sic ista ouo oistinguunt int fe. 13 q equalitas oicat modii prini vtriusq rlonis.ad boc.f.q tā idemptitas q filitudo fit p fecta. Si.n.p impossibile par beret oi uinitate maiozez 7 sili minozez estet quedaz ideptitas ibidem. fz q2 fun" non beret candez magnitudinez non effet ibi pfecta ideptitas qu non cum equalitate. Confilir ono brites sciam maiozez a minozez sunt aliquo! siles 13 no pfecte siles, qu no equales in scie

tia in qua'affimilant'.magnitudo igr eadez cuiuscuq fundamenti sine ide ptitat fine filitudis vat cuicungs ide ptitati 7 similitudini q ipsa sit pfecta equalitas. g vicit moduz fimilitudis. q ipa fit pfecta 7 moduz ideptitatis qz q ipfa fit pfecta ficut magnitudo eadem vicit moduz fundamenti.f.q ipm sit pfectuz. Ultimo in isto arti culo viso ce magnitudine videndû est que est vnitas que vi pus victuz e vi det requiri fine per se fine quocunqso in fundameto equalitatis. Et eft fcien du o fi vnitas magnitudinis alicubi fit realis a realif bic veriffime eft real' qu bec vnitas eft numeral' fine fingu laris magnitudinis in onob? in alijs non est vnitas numeralis la fin aligs forte fit vnitas aliqua vlis fine ronis ex quo no curo mo tamé certuz est que nulla vnitas verio est realis que vnitas núcralis. 7 q ista sit prie in xo alic? cois omnib? psonis vic Dass.ca.8°. In oibus inquit creatis bypottafibus qo vinerfum eft re pliderat . coicatio aut 7 copulatio 7 vnuz ratone seu co gnitione ofiderare.in fancta vor ico pzebefibili trinitate ep eft. illic.n.coe quidem 7 ynu re pliderat ynu qoqs eni bozu fe babet ad altez nibilmin क ad feipm. cognie vero est quid vini fum. Ad posituz est etia rato quia er.io metba vinuz umulta imediate vinidunt ens.gsi ex na rei in patre ? filio sit magnitudo essentie vt pbatu est illa magnitudo vel erit vna vi'plu res.non plures qu non alterins ronis pz. nec etiaz plures einsdez ratiois qz eadez effentia numero no est magna pluribus magnitudinibo eiusdez spei ol' ronis. g brenit bemus pelusiones pmabopmi articuli.f. q equalitati in vinis put vicit s magnitudine e fun damentuz reale rex na rei estum ad quodiz qo requirit ad fundametum equalitat .7 boc eq ficut in quolz fü damento cuiuflibz eglitatis fine ma gnitudinis. Restat nunc videre ce et nitate.pz quidez q ipa est alic' qo est ibi er na rei.q2 ipa elt exfitie vt exfitia exatia aut è ibi er na rei. aliogn nibil

effzibi erfs er na rei.bemus galigd ex na rei cui' est eternitas. S3 03 que rere an ex na rei pueniat sibi etnitas vt etnitas. videt q fic. q2 fic ifinitas intensina vicit modu intrinsecu essen vt eentie ita eternitas vt eternitas vic modu intrinsecu exitie vt exitie. 7 tč cum ibi sit exfitia ex na rei. pari rone mo intrinfec'illi 7 Ber na rei fic mo d'intrinsecus alteri?, p boc è vionys w.oi.no.c.s.pris ze. wus non quoda mo est exis. iz simplir z icircuscriptie totil ese accipit in seipo a pacccipit. p pter qo vicit rer feculon. 7 fequitur. ipe est eceratibus ripm ee exating.7 exis ante fecula. Ipe e.n. cuum enox qui e ante fecula. Confili mo videt fi bi attribuë enuz enop p qo intelligif eternitas sm qo ipeest exps simplicit 7 incircuscripte. Contra istud obijcit pillud Boetij s'e ofo. pfa.6. vbi vtt op eternitas est infinabilis vite tota fil a pfca posessio. Et silis snia betur ab Anf. mon. 27.7 fm istaz cozzigen da est snia Ricar. z.tri.9. Larere ingt ini cio Time 7 oi mutabilitate vat efnuz ee. sic supplenda 7 intelligeda est ista fnia fm æscriptdem pdictam in q po nit vita que accipit p erfitia actuali precta quo Jobis. Sicut par babz vitaz in semetipo sie cedit 22.bie g po nif tangs pnotatuz qu quasi subz vl fundamentuz eternitati. 7 illud certii est eè in œo ex na rei. sient exfitia pfe cta. salia tria.s.interminabil'qo ex cludit relitionem. 7 tota simul of ev cludit successionez.7 perfecta possessio qo ercludit apentiaz apticipatoem. illa.n.non vident vicere vitra vita ni firlonem positinaz vel negatina.nega tinaz quide negatione terminationis negatone successionis.7 negatone cer pendentie. Et rionem positinam poten tialez vel aptitudinale, qu infinabilis posse pe coeristere cuicunq ouratoni viexatie.tota simul: sine variatione a successive coexistere cuicungs. pfecta possessio a seipo existere a non apede in exido. Si g bec est priffima teferi ptio eternitatis qua inuenimo 7 bic è vnuy tin ex na rei.s.vita. zaut que co

plent ronem ei' non funt ibi ex na rei vt videt qz pe impoztant vel negatio nez alicuio impfectonis extrinsece vel relatione aliqua aptitudinalez vel po tentiale ad aliquid extrinsection nec fic nec fic est aliquod eox ibi ex na rei. 7 poñs nec efnitas vt eternitas erit ibi ex na rei. Dec pelusio a si peedit por test raderi ad illud quod arguit in co traring. q. s.eternitas sit prinsmo? exfitie vinine ficut infinitas effene vi nine.becest neganda.qz si p imposibi le effentia vinina raptiz transiret ad buc beret tam eentia es eviitia modu intrinsecus. Linfuntates intensiuas. Iz non beret illa exitia eternitate p qua intelligimo infinitatez ouratinaz. que vltra infinitate intensinam non addit nisi negationez vestciendi vel rlonem ratonis.potetialitati s.coexistendi cui cunqs posibili. que relato non est nisi rönis.boc patet boc mö q2 fl angelus änibilaret eras nö beret alinz modii intrinsecuz in na sua qua si maneat i et nng fleut manebit 7 fm aliquos fine fuccesione.qz illaz negant de eno. no est g possibile vltra infinitatez intensina centie vel exfitie que infinitas vici tur magnitudo fine fit bui' fine illins intelligere ibi aliqua astitatem que fit ibi ex na rei.que.f.fit ouratois ppetue 13 quicquid intelligit sup addituz ad dit rionem ratonis vel negatonis. Cleruz est igif q exntia babet moduz sibi intrinsecum sicut essentia . si illud non est nisi infinitas intensiua.eterni tas at vt efnitas fiù infinabil'ourato vt intmabil' oura n' eifmitas. Ad Dio.pce q ex na rei ve è exnitia icir cunscripta boc estinfinita intensine. ita o magnindo prie evitie et infinitas. 7 ita estet si piposibile ve? statis vesineret este. Sz quod addit vl terio q ipe eft enus enox boc eft et no vel eternitas ver quidez est boc.quia sua exitia babet repugnatiaz ad vest nere effe. 7 fundametuz illi repugna tie eft ibi er na rei.f.erntia.f3 fozmalis rato repugnantie ad vefinere ce fine fit negatio vesitionis fine necitas co exfidi cuicunqs coposibili. boc vltra

illud qo eft ex närei addit negatione ipfectois ad respectuz ad ex.nec vio. Dicit q ibi ex na rei eft enna enon fic est extis. sicut by Augl. vicim? wi este magm et sapiete bom 22. sie fregnt vi cit no tame apt boc 03 q illi er na rei pueniat boc vi' illud fine oi negatioe virioe ratonis. Quantuz gad iftu articulum bet cui? fit cinitas.f.cuntie De ista etnitate an infit ex na rei teat altera via ouap victav illa que vide tur inquirenti phabilioz. De vnita te eternitatis tança östitatis fundatis equalitatez 7 boc sub rone vni? non 03 bic aliter viscutere quo octuz e pzi? æ vnitate magnitudinis. Dez".f. ptate, ptas maxime importat relatoz ad possibile. q poss rionez ratois q2 sient alibi pbatuz è œus ad nibil alio a se pot referri realit. fi g ptas vt pote stas ponar fundamentuz quis ad il lud fundam non è ibi equalitas ex na rei. Si ant accipiat ptas pillo 63 qo ifte reo oicit a co quod forte est volu tas qi illud ë absolutuz qo est pucipi uz oium possibiliuz. si voluntas vt vo luntas ponat ibi ex na rei & quo ta cruz e aliquid in pma que : sequit op illud fundamentuz qo è reale è ibi ex nā rei. 13 trī illud non e fundamētu eq litatis sm ptātē vt absolute accipis. 13 vt accipit sub rone ptatis ad oba extrinseca. Hā 63 voluntatē absolute pat a filius no funt equales nifi f ma gnitudine intrinfeca voluntatif. 7 illo è pmum fm qo attendit equalitas. fi aut 3m. F & voluntate vt 3m funt equa les put voluntas e equale pricipium possibilis,ita p equalitas ptatis esem p equalitas pucipi ve principi. 7 per ons co mo quo Aug! intedit affigna re equalitate em ista za sp includir in fundameto equalitatis ze ptas vt po testas fine calitas activa.7 cum illa n sit nist ratonis nungs fundam quod affignat z" equalitati è ibi ex na rei. Sz obijcit qurlo non pot fundari i rlone.g necequalitas in ptate.pnum pbat quilic effet peeffus in infini

tuz.tu p Augl.7.ætri.2°.0ë quod rela tine vicif e aligd excepto relativo. \$

oz reduce ad aliquod absolutuz:703 rlonem fundari in aliq absoluto. Di ceret fozte q ans no è veru q2.5.geo metrie vissinit enclides poztoabilita tez sic. poztonabilitas eli silimdo sm poztonez. Similitudo ista vicit rela tione formalit ne portionabil n portionabil nt onon fundamentorus filium. poztio aut manifeste ipoztat rlonem. Sed quicquid fit a boc. Ad positus pot vici. prio ronis pot ba loquedo œ intentonibus scois gen? è spes.bec intentio gen? peipit sub inte tione vliozi q spès qo è vle. 7 ocipit ficut vifferes ipe ab bac intentioe ipef rab bac que è oria. rnon babes fub fe pe inferioza nist numero ozia. IAā bec intetio generl in coloze villa i aia li no vifferut nisi nuero solu. Sundat g bec intetio q e spes in bac intetione que è genus. 7 ro b' posibilitatis è in rlonibus ronis.qz ipa ro pot copari ad aliaz possus aut rionem ronis itel ligere reaz ad aliaz ppare, g illa scoa rlo fundat in rloe pma. rlo antequa litatis q fundat in prate eft tin relato ratonis ficut illud i fundamento e ta tuz rlo ratonis.

De lecudo arti. pncipali tria oico.p q eglitati in vini nis extrema funt realir oiffincta. zo q ipa etia regrit vistinctidez reale extre mon illon. z° q iba no qualit cunque regrit puta ocomitant. Is pecigit illaz vistinctoem. Primus ps.qr pfoe vicunt equales ista equalitate vna alte ri.non aut vicit effentia eqlis fibi vel plone vi'eo' plona aut a plona oiltin guir realr. zm pbar p auctez bil g oic z.æ rri.Similim' libi ipi no e. Si aut filitudo non regreret oiffinctoem extremoz posts aligd ide esse sibisite fice w ideptitate.ide.n.e fibiipi idez p eo q idéptitas no requirit extremoz oistinctiones. Doc autem phat aucte Angl.6. etri.c.9. vbi vult q in filio è oma equalitas. Si at equalitas no re greret vistinctonem extremox posset par effe equalis fibi. 7 p ons cu pr fit

. 29

por ozigine filia pma equalitas ect in pre. Munc aut p tanto victu Augl. e nas vistinctas. vio no eibi nifi geni to filio. In ipo g est pma equalitas 7 terminatie q.f.pr e equalif fibi. 7 pma equalitas.q. anoiatine vi'relatie. q.f. no ead tinuz aliquo subsequetem. 3" pbat f.q vistinctio perigit roni equalitati. 6 pbat rone fundata i an ctozitate accepta. Fo.5. prem finz vi-cebat œu equale fe faciendo œo Et in nuit talis cemonstrato rps vicebat 7 vissime prem sunz cen ee.g se faciebat Be le afferebat equalez co.coicato at pfcă năe non pot estesine coicatoe ei? in apria fua magnitudine. 7 p oñs ne fine equalitate int coicante villa cui coicat. Lt q ipa coicatio fine gnatio que importat in boc q preminaz oi / cebat œuz perigat ipi eqlitati pbat p boc qual ordo real'eet int alig fi il la effent viftincta realit. talis ozdo eft îter ea voist eadez solu vistincta roe Dec ro est supins sepe eclarata.nunc ant si cene magnitudo differret realir ab ipa centia centia por eet reali magnitudine. Tp ons coicatio centie coi catone fue magnitudinis. g qliscunqs distinctio sit int illa in posito tali mo coicatio centie erit por coicatone ma gnitudinis ap pris eglitate. qu no eft in altero extremo nist & magnitudine coicata. ze arguit ad ide qu pirali tas ciusdez ronis necio funita necio p exigit pluralitate alterio rois fm qua ipa octinet. Ista fuit ceclarata in folu tione ze gonis.mo ant equalitatis in psonis vinis pluralitas é ciusde rois nocio finita gipa perigit pluralitate alteri ronis p qua ipa certa pluralitate. Ista pluralitas alteri ri' rois peracta no pot poninisi in p prietate psonali.bor cetum ad pma p tez.s.p equalitati in psonis oininis è aliq pluralitas phat quelatic oppo fita necio funt vistineta ap pris plra 7 cuz riones in eis sint ratones oppo sitois ille eq vi'multomagi erunt op posite 7 vistincte. 7 si idez non pot este file fibi vt. s. victu est fm bilimlioma

gis equalitas in vno egli est vistincta ab equalitate in alio equali. Elia pf mi.f.q illa è einfde ronis fatis est enidens.qz fice in glibz eglitate.zapars mi.f.q enccio finita pz.q2 aliogn pof fent effe infinite eglitates in oinis 7 p offs necio cent. Et fi inftet of ma. p posito va è ce pluralitate reali a fi alia si at misse accipiat pluralitate eglitatu ce realez in vinis te petit pricipiu. Lont boc.ma.e va to quing plalita te siue rei siue rois.bor et phata è qua lifeungs fit.f. o necio è pluralitas qz no folu in rionibo realibo no pot este eaderlo realis i vtroge extremo 13 a 7 alia.imo boc vez e in rionibus fm rõez. guis.n.rloes ronis sint vinute entitati respecturionuz realium tri in sua entitate būt oppones 7 vistinctos coundente sue entitative pa in exo sa tis puenieni. rlo.n.ce ve vicie a avo est tiñ rõis. 7 tří ípa că îno oppoem 7 in coposibilitate tătam b3 ad cătum sic prnitas adfiliu. no.n.petit p'in mi. accipiendo in mi. q ista sit pluralitas real's tm accipit gnaliter q sit vistin ctio equalitati in relatino 7 suo cozze latino qo vez est sine rio sit real sine ronis a e platitas necio finita a einso ronis feqt of one notio perigat alique offinctorn alterioronis p qua crine tura non inuenit tal'alteriorois nec realis ne ronis nisi pluralitas prieta tu psonaling. Jux istud pz cozzelariu pter gd riones coes acludunt ap sonis in vininis priones oxiginis. sic victuz e in ze articulo pine qois q p prietates centiales ocludunt a plo nis britibus illas prietates pionales pt gd. vtpote p memozia pfcam pt ad ocludit ce piona brite talem me mozia a se o sibi queit vice vou psem 7 p volutate pseas peludit o bini ea a fe onenit spirare. queadmoduz oclu deret si memo differret a dice. 7 vo luntas a spirare.ita in poito ppado rioes psonales ad coes e silis peessus que si vifferrent real'r bre istaz nam ea dez p gnatione reffe ide pl' p gnatio nez bre magnitudinez eandem veffe equalia sicut p boc qo est.a. pduce.b

pfecte ipfea magnitudie comostraret editas a. a b. ita ubi è oria dilícus ratiois sp maneret idè ozdo pceptus divita ad noscibilitate. a p psis idem ozdo scibilitatis.

## Eõtra dicta i isto

arti.ob ouplir.pmo otra oclusionez. zº ptra illaz tertiaz phationez ce pze erigentia illa. Lont pmum sic.eqli tas aliquop non est nist relatio f ma gnitudines corndem omenfuratas in ter fe.non eft gequalitas cop nisi fm plures magnitudines adinnices ome furatas.g cum 63 magnitudine effene oicit este psonap equalitas cu bic no posit ce pluralitas rei s; un ronis op; o magnitudo bis accipiat fm inte ad boc of fundet equalitate.femel.f.vt in bacpsona riemel vt in illa.g non è vistinctio fundameti q requirit nisi tm p iterată acceptõez intellect? 7 ita ronis tm. Dzetereafozma ciuldem rois no vistinguit nist p vistinctoem më er iz metbe equalitas e forma tm reinfderois a vt accepti eft in argue do no est ibi mā aliā, g non e ibi alia 7 alia equalitas. no g est bic foluz no ossticto fundament p pmū ar m fz nec oistinctio rionuz oppositaz f istud ar gum. Preterca zo phat q nec est vi stinctio extremoz inquis sunt extrea que to regrif .na extrema no st extrea nist ingituz tinant rloem.no aut ter minant nist inquum bat fundam eq litatis.7 ingstu bat illud no oistiguu

4°7 vltimo. qo puenit plonis vinis findam no vistingnit in eis. nūc aūt f Mug s.æ trī. 7. querim? f3 quid při st equal'fili? no aŭt f boc qa da prèz vi fili? Restat g vt fillud qo ad se vi fit equal'fili? Bestat g vt fillud qo ad se vi fit equal'fili. betur g fi borasum pra. s.q. equalitas pueniat psonis fim subaz. Thay quatuoz ronus z² psir mat pmā. 7 4° scom 7 psit tangi p vistinctis roibus. Pzima ro videt eë sundam vni? opionis 7 io ptra illo qo accipit in ea p sundameto. s.q. eq litas realis requirit vistinctas magni tudines 7 pmentimatas.arguit pmo sic. Relationes que fundam in aliq

fundameto ve ipm ele vona non magis requirunt distinctoem eins quille que fundant in aliquo no ve vona. T boc loquendo bine inde equalit s. que tra ad illud que est est relatione realem sed relationes oziginis fundant i cen tia diuina non ve vona ita que vontas si est ratio prima fundandi relatioes coes p op<sup>m</sup> fundant in fundamento illo ve vona; est, que non maioze; distin coen requirunt in fundameto rioes coes ve sint reales que riones oziginis. Sa siste non requirunt poès, que elle

Deterea effentia f fe 7 non vt bis accepta fm inte" fundat villinctas relationes reales originis p tanto vt vi quipa vt fecunda in rone pucipi coicatini 7 termini coicabil'e infinita fozmalit. f3 ipa vt qua virtualit e infi nita fozmali.imo ipa est quitas infini ta.g pari roneipa vt fic osta pot fun dare riones coes oppositas reales. 7 no tin vt bis accepta p plideratonem inte. Pzeterea qo addit te quantitatibo oistinctis omensurar. Duero qd itelligir p illud qo ipe vicit equalitatez realez nonce nisi bz magnitudi nes fic omefuratas aut eni p boc qo efteffe omensuratas intelligit ro foz malis eqlitatis aut aliqua ro puia fu damentalifi pmo est manifesta peti tio.no est realis omensu. I non èrea lis equalitas. si zon no videt phabile op sit ro in fundameto psupposita equitati.imo omensus actual videt esse posterioz equalitate que vider ipoztare coextentõez 7 applicatõez aliquozuz equalin a modif talem extendedi fine bidi gritatem fm qua pit coexidi 7 applicariad boc q fint omenfurabia Unde cozpo ppi in enchariftia no è co mensurarii alicui briti optitates. Is nec omensurabile potentia ping sub como o bo ibi equalitate, non est g arm aliquo a pozi non est realis omensue g noneft realis equalitas. Ed arm igit. Bo of fi effent one magnitudies quay neutra alia excederet berent ti pltra ronem quatitatis fundantis eq litatem vnitatez 13 vinutam 7 fm gd qñ aute est in ouob' supposit cadem

magnitudo numero tune cum vistin ctone extremox est ibi vnitas simplr betur & simplicid extremox oistincto 7 simplicit vnitas forme fin qua refe runt. 7 ita veriº est ibi illud qo requi rif ad relationes coem qs fi non effet vnitas forme in extremis nisi fm gd nam relato cois boc babz gnale cuz alus o relatio requirit vistinctõez ex tremozna. s boc baba spale q regrit vnitatez fundamenti . negada e gilla po q equalitas no est realis nist fm plures magnitudines.imo illa que est plures magnitudines è 63 gd equa litas realis.qz e 63 vnitatez magnitu dinis f quid. g vbi è vna magnitudo fimplir pter equalitates fimplir 7 rea lem non op3 q illa vnitas sit bis acce pta vt ro fundadi, q2 iterata acceptio nibil adderet ad illud qo est ratio fu dandi. 15 magis viltraberet totti. imo lufficit ep ipa realit lit vna babita in extremis realit viltinctis. Ad z<sup>m</sup>. œ illa positione maiore victuz est in qone za a exposita è intentio pBi.izo metha quo accipit ma 7 boc modo equalitas babz mām.qz plralitas eq litail necio perigit pluralitate alteri rois f qua necio ceterminat ad certa pluralitate. et p3 in 3º ocione istio ar ticuli que est q equalitas perigit rela tões originis. Ad 3º cu3 oicit extremu ingstum extremu terminat potest oinersimode intelligi ista reduplicatio vel que reduplicat ret qo vicit oppo" vel courem, vel reduplicat ro formalis vitia.qua.f.vitimate forma eft rem pl'cozzelatinuz. vel q redupli cat rato formalis no vltima is fundamental'.q.pnia.pmo 7 scoo aor.e vera. p.f.extremuz inotuz extremum 03 realit viftingui ab extremo. 200 fal fa est. 7 folum illo mo.bor est vera. vñ phato que accipit q extremum inque tum est extremuz terminat. Adbuc ibili inquatum babz tantaz redupli catione otas po rolumo in zofensa, pbat, p boc o terminat inquantum babz in se fundamentuz. Ad 4<sup>m</sup> vico. p bec ppositio s. quado sit copa ratio ad pdicatu respections non sem

per notat finz cafnale effe ratonez foz male vltimata; inberentie pdicati:fed coins vel saltem coiter notation este ronem fundamentalez. vico.n.foz.fz albedinez effefimilez pla.cuz tameal bedo non sit rato fozmalis prima es fendi simile pla. 13 similitudo essendi similez sicut albedo cendi albi. Dzo tanto tri boc cocedit qualbedo est ro fundamentalis similitudinis.vico tūc of Angl. intelligit ibi of equalis est pa tri filius fm fubam quia patnitas a filiatio non funt prie rones fundam tales ipins equalitatis. f3 aliquid qo est coc eis raligd qo est ad se. quado g accipit in ma.illud qo vicit f fub stantiaz in psonis non numerat i cis ista est vera put li Pnot primaz roez fozmalez. Tic bor est falfa.nec ad inte tionez Anglistino intelligit put casnale bui' prositonis 63.nor este ratio fundametalis respectu relatois que p dicat. Let si obijciat gre g pater no oi cit pater fin subam cuz substantia sit ratio fundamental' respectu parnita tis 7 imediatins of respectu equalita tispte. Dicipot.q cu of bin lubaz ibi accipit luba put est vna.est autez fundamentu vtrinfa rionis vna qui de erns sz no vt vna.imo vt vna i tri bus eft fundameinz equalitati. ipa at que est vna inon vt vna in tribus: è fundamentuz parnitat, sine filiatiois imo vt fecunda in rone pricipy ? ter mini coicabilis.q. prio fundat. Alt pot vici logice q nibil vicie vere ppe tere alicui f.a.fi.a.fit ro transcendens 7 boc sine rato fozmal' sine fundame talis. vi bec è falsa soz. F colozez est al bus.bec auteft da foz.f albedinem eft albus, nunc aut effentia est ratio fun damentalis parnitatis: eft tam trafce dens. est auté equalitatis rato funda mentalis non transcendens sed ade quata. 7 ideo sm logica & Mugusti. p prie locutus eft. vt bec fit vera aliquo modo pater fm esfentiaz est equalis quo ifta non est vera om essentiaz est pater.imo ista est vera fin memoziaz eft pater. qu'ifta rato fundametal'eft adequata rioni. zo otradicit bis q

oca funt in zº articulo ce pexigentia. Dicit .n. q equalitas no est aliq real' relatio viftincta a pfonalibus. 13 i fuo intellectu includit illas reentic vnita tes 7 boc sic æducif. In vininis no è ofiderare nisi centiam a riones reales quibo fit vistinctio.ide aut ad se no re fert nec relatio refert ad alia rionem p aliqua rionem alia. Lum.n. vicit op prnitas opponit relatine filiatoni op positio no est relato media int filiatio ne a parnitatez.q2 isto relato mitipli caret in infim. Tio equalitas viruga iportat T. Splonax vistinctoem Teen tie vnitate. Que vocationt equales ga funt einsdez fine vnio magnitudinis. icludit g equalitas in suo intellectu 7 relatones distinguentes 7 centie vni tatez. Cont iftud.fi.n.intelligat ple ichdere a non mi malit fine perigen boc videt falfuz. p questentia arto n faciunt oceptus pe vinas nullus n.co cepto vinus eft ple ad fe a pe ad alteru equalitas aut videt babere oceptu p' vnu. Pzeterea. qó pe includut alfa alteri? ronis no eft pe ciusdez rois.eq litas at est pe vni rois in pre a fi g no includit perlones oziginis istaz p fonap. qu'ille riones ff alteri ronis. Dico g q equalitas fundametali im pottat centiam perigitine aut anotat rloes pfonales. 13 nec pe boc vi' illud ipoztat f3 pe impoztat rlonem aliqua etia alteri? ronis a rlonib? oziginis.o rlo by idez fundametti remotti quod alia rlo b3 funda" pinqui. 7 f bāc rlonez coez psone ostitute p rloes ozi ginis referunt. Et p boc ad ar^oce n.p fm equalitatem centia no refere ad fenega et fim equalitatem printas referr ad filiatõez. Iz non fequir g printas no é alía rlo ab equalitate. Imo om edlitate refert pater babens effen tiam 7 paternitatem ad filium.nec ap paret phabilitas in ista pria equalitas est relatio alia ab illis oziginis. § fm illam vel idem refert ad se vel re latio ad relationez oppositam.imo q plus est fm paternitatez nec refert ide ad fe nec relatio ad relationem opposi tam.sed relatiung ad cozzelatiun opm

r fic est in pposito.nisi q ibi relatiunz constituir pimo relatone qua referr . B aut un cenosar a rione qua referr gi aduenticia.

Betertio articu.

vico q ista relatio que inest extremis istis inest fm fundamentuz qo est in cis er natura rei. Et boc pbat oupli ci auctozitate enangelij. 7 ouplici au ctozitate Augl. 7 ouplici ratone.pma auctozitas elt Job.s.pzins allegata. prem faum vicebat effe cum equalez fe faciendo co. qua eniz necessitate ? realitate pater genuit filing eadem ge nuit fibi equalem. vicente Augusti.co tra maxim li.z.c.z.vel.z9. Si vicimus inquit op pateras" est filio. quia pater genuit filius non genuit.cito responde bo imo ideo pater maioz non est filio quia equalez genuit filiuz.7 boc iudei ceci intellexerunt. 63 q pertractat Eri for super Job.s. quia ros in vicendo fe filing patris vicebat fe ex boc ee eq lem patri. Et boc iteruz, pbat ex scoa anctozitate enangeli I scoa Angusti. illa enangelij et Bob. zo. 90 octit mi bi pater mains omnibe eft. 7 verbum Augusti. buic psonans est.is.ce tri.c. i4.pater iquit gennit filium pomnia equalem fibi.non.n.feipm integre per fecteq vixiffet fi aut minus aut am plius effet in verbo quin feipo. Exift format talis ratio. pfectifima coica tio non est nisi pfectissimi termini coi cabilis a impfectissima magnitudine fm quam omnino sit equalis produ ctus poucenti. Si ger natura rei coi catio illa in generatone viuina elt ne ceffario pfectiffima ficut terminus per fectiffimus comunicat in magnitudi ne perfectiffima qua vat filio quod è mains omnibus. sicut ipe vicit. sic ex natura rei vata est sibi equalitas ipsi patri babenti candem effentiam in ca dem magnitudine. Duic concordat teritia auctoritas scripture que est ad pbilisco non rapinam arbitratus è effe se equalem ceo. Et cum bac tertia auctoritate ecordat Aug. sup Job. ome", i6. sup illo equalez se facies ao

Sy non ipe se faciebat equalem sy ille illuz genuerat equalez. Si pmo fe fa ceret equalez co caderet in rapinaz. Mugi vult vice non se fecit equalem ceo rapiedo vi viurpando equalitate 13 faciebat.i.asserebat se equalem œo speer boc qo virit se natuz ex co.vi vicit ibidem rps equalis patri natus e. Unde fic illuz omedat apostol? qui cum in forma cei cet non rapinaz ar bitratus est ee equalen co. quid eno rapinaz arbitratus nisi q non vinr panit equalitatem cei. fz erat in illa in qua natus est. vnde pnisit añ. ccce in quit intelligunt indei qo non itelligüt arriani.qui œi filiu inequale patri oi cunt. nec indei intellexerut prem effe equalez filio. sz tam intelleverüt i ver bis qualis omendaret filins gequa lis cet patri. Ex omnibus istis verbis scripture a Ang! videt beri q ficut p nalem gnationem coicata est filio na eades amagnitudo sube sic requali tas. Ad ocionem istaro pma eista. fi effet alia magnitudo in patre 7 i fiº parrianos fili cet ber pre miozitate q eet rlo realis and un ratonis, rlones .n.æpmo° fundatesup quatuz no vt vnu funt reales. io magis vel eque si cade magnitu' coicat erit equalitas realis. zaro è que quali ofirmat illa quia non vider phabile q opm imp fectus fit in entibus ex na rei and pof sit ibi esse opm perfectum ex na rei. Munc aut equalitas e opm pfectum 7 iequalitas op" impfeñ fin Aug!. œ quatitate aie. vbi logtur ad viscipu luz sic.equalitate ingt iequalitati iur la aniponis nec quisque v testimo buma no fenfu pdiens cui illud no videaf Munc at in entib' è pfecta iequalitas quaiozitas aminozitas ex na rei a realis. g videt irronabile q in entib? no fit pfecta equalitas realis. vex na reinusquait è pfecta nisi i psonis oi uinis,qu nufq alibi e magnitudo pfe cta. Lonfili postet argui à idéptitate 7 dinersitate.q2 ideptitas est extremu fine op" pfectius. est autem fm mul tos aliqua vinerlitas perfecta in enti bus que sit relato realis. g aliqua ide

ptitas pfecta que sit relatio realis.nus quante est ita perfecta sient i personis vininis.illa eniz que est ciusdem sup-positi ad se: non est relatio realis. illa aute que est in creaturifalterins ad al terum non est pfecta, quia non est ibi nist vininuta vnitas. Ex bis tribus articulis concludit folutio questionis fi eniz fm coem finam relatio realis fi requirat nisi ista tria.bnum fundamē tus reale, quod.f.fit in re 7 ev na rei. zm. rextrema realia r realif vistincta 30 7 g ipfa ex natura rei infit extre mis.absqs.s.onni consideratione intel lectus vel abigs operatione potene ex trinsece, a ista tria coumiunt equalita ti in vininifeque ficut cuicungs equa litati in entibus. vel magis. vt patz œ fe in articulis pmiffis fequit q bec eq litas erit relatio realis. ficut alia que cunce realis. 7 magis ista de quecuces alia. Ad pmum argumem pneipa le patz ex pma sentetia q ponit ce ma gnitudine in pino artículo. quia non eft illa magnitudo mol' f3 pfectionis. 7 fic ceus est magnus fm Augi non fine quacungs magnitudine. queffet otradictionec p ons fine quantitate quacunqs. 13 eft magnus vno mo fin quantitate.alio modo non Adzm argum patz. p magnitudo non nume rat. riideo ad pzimaz obiectionem co tra dicta in scoo articulo. 3° argui tur sic. illa relatio non inest er na rei que eque ineffet fi ineffet ex fola confi deratione intellectus circunferipta ex istentia reali. s circunscripta per ipos fibile existentia reali vininarii psonaruz posita tamé sola consideratone in intellectu earum:adbuc intelligif eq litas quemadmodu nunc in entibus ronis intelligit que no excedunt fe \$3 fuas entitate. equalitas g plonan no necio requirit erntiaz realez pionaz fic qu fine ca posit intelligi este 18º q oio necio esequir aliquid siceris fine sm exittà pfegtur illud vt exis: ita vt intem plegt illo vt intem necio vt queadmodus ad boies reali exite plegt ipz ee rifibile exiter ita fi itelligatur bomo fiuc fit fine non fit necio

intelligit rifibile ansissim in intellectu nec tri sequit oprissibile non sit ei? pas sio realis, ita bic apter necessaria ascentiones equalitati ad supposita visti cta in na vinina sine illa existant edit tas quenit eis existent, sine illa intelli tas quenit eis existent, sine illa intelli tas quenit eis existent, sine illa intelli tas quenit eircunscribendo existiam vel ab trabendo ab existia in intellectu ascenti equit equalitas. Ad forma gargu menti vico quilla a requiaccipit relationes non eè reales que apteti extre mis babentibus vio essenti aptetet et bistibus esse rasonis. Sic ber è fal sa non num quenit istis ve babètiba esse rasonis se er cale a so reali.

Mo debison

uniunt to p pparatoem ad intra 7 spalliter to bis q ipotant respectium plone ad plonam restat videre to bis que que intra videre to bis que que intra to p pparationez ad extra sine que ipotant respectuz to ad extra sine que respectu potest este to ifficultas, vno o o tum ad extremum sine opposituz qo respecti. Derespectu ad extra o que ito que

potentes possit nasi ratione a necia co monstrari. Et boc in gnasi intelligeno non cercendedo ad aliqua psonas in spasi. Za qo est spasiter oparando ad vnas psonas. Utra verbus cei vi sili in vinis beat aliqua cansalitate, pria respectu creature. Ad sinus sir possit rone consolitati appearando ad vnas psonas. Utra verbus cei vi sili in vinis beat aliqua cansalitate, pria respectu creature. Ad sinus sir post si post si post repositi nasi rone cononstrari, qua nasi rone cononstrari cum esse infinite potentie si a omnipotentie, as post qua pso post. S. psycorum, cum esse infinite potentie en si qua monte repose infinito post pso psi am, infinita potentia non portesta da aliqua potentia excedi. nec in telligi excedi. qua tune aliqua posset es a rilla, rita illa non esse timinita, sed

omnis potentia que non est omnipo tentia potestintelligi excedi a potentia que est omnipotentia. Eld opposi tum fi potest amonstrari aum effe oi potetem.g a cum posse gnare filium ons falfum. queft mere credibile. 7 p ons non nali ratione cemonstrabile. onia phat p Hugl. otra maxim li.3° c.7. vbi argnit fic. fi pater no genuit fi ling fibi equalez aut qu no potnit aut quia no voluit. Et vlterius arguit fi non voluit eum inuiduz vivisti. si no potuit voi est oipotentia oci patris. Cult garguere si pater non potuit gi gnere filing fibi equalez non fuit oipo tens. g ex opposito si è omnipotes po test gignere filing sibi equalez. Tita si ans est vemonstrabile a ons. Die terea si sic poset vemonstrari ven pos fe creare ome creabile. ons eft falfum . quangelus est quodda creable quam non pot vemonstrari nali rone vt vi det q angelus sit ab co creabilis. ga phus fequens ronem nalem non por fuit itelligetias creatas a deo.imo cas nccio a se posuit.boc est non ab also ef fectine.iz.metbae.c.s. Clbi postas osten dit subam sepataz nullaz bere magni tudine p boc mediuz q2 b3 potetiam infinitam 7 infinita potetia non pot esse in magnitudine querit vtrum po nedum fit vnaz talez aut plures. z oe terminat op plures. Eft g non folum b ipm pma substantia imalis sz quecuz infinita a pari ratone est a se necessa

Hoic pmittende funt oue vistinctiões necessarie. Et 2º iucta membra vistin ctionis soluenda est questio. Prima vistinctio est no ex pmo posteriorum que est que cansaza alia qu. si pe este proposta is a vistinctio pronem, que este proposta is a vistincto pronem, que enceium vera no cuides ex terminis bois to previone necias remides ad alind vi posteriore necias remides ex sinis po test vera tras postes vera necias remides ex sinis po test vera succione necessario pue en cuides necias remides ex sinis po test vera succione necessariam ad aliquo de verum accepto a cansa rati quod ad vum accepto ab esfectu. no soluz, n. vitates ve cansis non pot esse

32.

sine quibusdam vis & effectibe sz nec ep" igit pot aliquod ven æberi p ali quod verif enidens acceptuz a caufa 7 tune apter quid vel p aliquod vex acceptuz ab effectu 7 tunc qz. Et vi bic fequi cozzelarium q pncipia ime diata fine enidentia exterminis non postunt amostrai amostratoe qz.q6 n veru est tune quedaz media vera in ter pma vera a conclusiones vitimas 7 loluz illa sunt cemostrabilia qu per vera vltima. qualit aut veru acceptu ab effectu possit effe enidens 7 tamen verus acceptus a causa no enides pa tere potest si aliquis ofiders modu illu acquiredt sciam pmo metha az po fleriozus p expientiam. qz p expientia est frequent notum ce effectu quest ex multis singularibo acceptis a fensu a mullo mó leif ppter quid ita est. quia illud non babet a sensu nisi median-te viterioze inquisitõe. zº distinctio est o omnipotentia. 7 illa psurpoit còfusum intellectuz bui' termini omni potentia.qui talis est.q omnipotentia non est passina sactina. non quecuz fed canfatina p boc babet q ipa è re spectualterius in esfentia cantabilis. que non est causalitas nist respectu oi uersi simplicit. g est potentia respectu posibilis non gnäliter vt opposit im possibili. nec etiaz vt opponit necessa rio omni mo a se nec put connertit cum paucibili, s respectu posibilis p ut possible idez est qo cansabile qu ter minus potentie canfatine.includit etia omnipotentia quadaz vninerfalitatez non quidem ipfi? potetie. non.n.oipo tentia est quecungs potentia formalit qu non est potentia aliqua creature. S3 ista vninersalitas eipsi? potentie non simplicit is respectu bui? quod è possibile fine creable.vt sit sensus oipo tentia est ipa potentia actina respectu eninschiq creabilis. Et boc potest in telligi ouplicit. vno o q fit eninfennqs creabilis imediate vi'mediate.alio q fit cuinfoungs creabilis 7 imediate fal tez imediatie cae.boc est nulla alia ca

De secudo arti. videndii est æ æmonstratone. 7 pmo æ æmöstratoe peter quid.zo æ æmo stratione quia. a amonstratone apter quid funt tres pelufiones. Pama è ista œuz esse omnipotentez vtrogs mõ accipiendo oipotentiaz elt verti cemo Arabile in se amonstratoc, pter quid. za po istud veruz est cemostrabile via tozi ftante simpli ftatu vie. 3ª och fio. istud ver non potest amonstrari viatozi ex noti sibi naturaliter a ce le ge coi. ce cemonstratione qu funt oue oclusiones. Dzima e ista a az ee oi potentes omnipotentia respiciente ime diate quodeunes possibile la sit vez si tamen est nobis cemostrabile cemon stratõe q2. z<sup>A</sup> 2º œu3 este oipotente3 oipotentia imediate vl mediate quod cunque possibile respiciente pot amon strari a viatoze cemonstratoe quic g funt.s.oclusiones ex quibointegratur soluto gonis. Prima 2º phat sicil lud est veruz camostrabile in se apter quid p alind verü pus gnäliter quod

quale à anti vert passant quos ex termis suis by quale posset emon. Arartale è sitò ver e e o omniporès ptrogo giz, aor p3, q2 tale ver è i se quale è ex roe e mor, vno illud è in se veri noti po qo ex ronibus e mor est penotii.ex boc fequit q tale vey i in tellectu pripiente fic finos fit pe notii bor phat qu ver illo qo er timis fuif e nedius a mediaen ex tinis etiabs q in se sit æmostrabile apt gd.tale verü est istud æ° est ospotés vtroge intelli gedo oipotentiaz, pbo. pz.n.p sit ve rū 7 necinz.nec i bic pbat.qz w boc no eft qo fa time ce mo gillud verum postit ondi sine innotescere. Quod ell fit vez necius mediată phat qualis est ordo real int aliq vistincta realir ta lise ordo cogscibilitati inteade qua licenos viftincta in ce cogicibili.nuc at fi eet viftic real int nas. item. volu tate. 7 poam ad ex cet tal' ozdo realis o qu na by tale intem a tale politate

io e fic potes respen talin ad ex. g qli

cũch é bic distictio sp é de do cognosci bilitatis talis q qua dina by talem

actina mediante.

intellectuz a talez voluntate: io babz talem potentiam que est oipotentia.p3 g op boc verum necessarius babs me ding.7 qo mediun . quia intellectum. vel voluntatem. vel virungs. Hoc ide .f.q illud verum sit mediatum. pba tur sic.qz oè verû necessariû vel è me diatuz vl'imediatuz. illo aut no eft i mediam 3 22. pbo mi.qz notoale ime diationi pueire cene quillud qo vicre spectuz ad extra, vt babet ex solone pme qonis. nunc ante notonale non ita imediate quenit essentie vinine sic aliquod eentiale. sicut phat in soluto ne eiusdez gonis. quoiccre couenit p boc medium quod è psecta memozia g multomagis omnipotetia que vicit respectuzadez.no couenit co siù cui cunqs pione vine oio imediate. Pai ma phato istay ouay posset babe qs daz ceclaratoem annexaz. que.f. pote tia sit formali oipotentia. vel magi p prie loquendo imediatu fundametu respectu ospotentie, an, s.intellectus in to an voluntas. s bis explas non est ad positus simplir necessaria.quia ex vtroqs membro eque betur intetum. zao fic intelligit. q viatoz nibil bis qo repugnet fatui vie nec fimplir nec etiaz ad temp' pmanens cuiusmodi ponif raptus pauli pot babere istam notitiaz p mediuz speer quid ce è oi potens.intelligedo ce veraqs omnipo tentia.bec 2° pbat sic. In quocunquintellectu pot beri aceptus simplex v tualiter includes vitatem imediata 7 vlteriº mediataz:in illo intellectu beri potest notitia prer quid veritatis me diate. s stante simpli statu vie citra. s. oem notitias pmanente vi transcun te. g. f. repugnat statui vie pot beri tal' oceptus simpler vittali includes ifta wus est omnipotens. Tetiaz virtuali ter includens suaz imediataz peeden tem g 22.bor ifta quatuz ad boc q ali quis coceptus simpler vitualiter ich dit istam mediate aliqua alia imedia. ta patz er boc q in phatione pme co clusionis oftenm est istam este media taz. Sed restat boc probare of talis concept' in intellectu viatozis possit

baberi fante simplicit statu vie. boc est citra cognitione non tantii btificaz factiar roginatione nontanta diatras factiar raptus. Doc auté pbar pro-exemplo. 2º rõe. Exemplo ficaliquid intelligit p accides ficut intelligitur bomo intelligendo albua vi rifibile. viterius aliquid intelligit pfe fed i vii vt intelligir bomo intelligendo aial. zi intelligit aliquid pe etia in pticula ri.led adduc quodamo ofule. sicut in teo boiem antegs intelligam viffinitio ne. 7 quoteunes gradus ponant q2 la pinns gradus posset vistingui per absolutu a respectin vltimus tam gra dus cognoscendi aliquod incopleruz cognitione scientifica sine finia scie est cognitio diffinitina. quipa eft cognito pe in pticulari diffinctifima. excedes etiā illaz ofusam cognitonem æ qua loquit pho p phycozuz, suftinent aut bec anoia ad ronem 20. Saltez i bac cognitone diffinitina babet peeptus enident a virtualit includens omnes veritates necias ce tali obiecto. Er f arguit. Cognitio distinctissima fuia actui scietie sine aceptus maxime eni dent includens vitates pucipiozu ? oclusionus pot beri citra visione cla ram fine cognitiones intuitiam eius obiecti. Sed quecunqs cognitio a ao que sit citra visionez claraz vel cogni tionez intuitinaz est simplicit posibil fatui vie. g talis coceptus poteft fim plicif baberi œ oeo stante simpli sta tu vie qui sufficiat ad cognoscendum veruz complexuz.lbuiº fylli.a°r appa ret exemplo iam posito.7 cum boc ex quadas vissinctione inter intellecto nez abstractinaz a intuitina que post ta est gone. 6. articulo pmo. Et bzeni ter bic repetit. quafi cognito abstra ctina possit este no exitis eque sicut ? exitis tamen intuitina non est nistex istentis vi erns eft. Lognitio aute bo minis abstractina 7 viffinitina potest effe non exfitis 7 exfitis.patz ex victle ibi.7 patz ex fe.quia ita babetur fi res no existat:sicut si existat.ergo illa coanitio diffinitina est citra cognitionez intuitiuam obiecti viffiniti vniuerfa lis, ber etiam patet ex victis ibidez qz

fola cognitio intuitina vinine effentie est illa que ponit boiem extra statum vic.si simpli simplicit. si ad tempo ad tempus. Quod pbam est exemplo p bat etiaz ratoe fic. ce quocunquobie cto scie potest baberi cognitio simplir distinctissima abstraction objecti citra intuitina.cens auté est pe objectus ali cuiº scic. À œ ipo pot baberi talis noti tia vistinctissima citra intuitivam. 7 p one positum.quilla non poneret ali quez extra statum vie. 7 tamé virtua lit renident est includens omes veri tates necessarias w wo. pbo ma. ois scia est wre non pcie vt exis est. quod intelligo fic. pipa extitia a fi fit ratio i tellecta in obo vel circa obm tame no necessario requirit ve actuali queni ens obo ingtum objectum est scibile. Istud phat ex itentiõe phi.7.metha c.izº Demonstratio inquit est necessa riox 7 diffinitio scientifica. 7 non co tingit sient nec sciam quadoq sciam quadogs ignozantia effe ita nec cemo firatione nec diffinitione. supple qua dogs pringit effe talez qu'z non effe ta lez. Er boc ocludit.palaz aut ipozum f.fingularing cozuptibiling negs fcia negs diffinitio. negs.n.funt manifesta cozznyta sciaz babetibus cuz a lensu abcesferint a faluatis in aia ratioibus eisdez no erit amonstratio negs visti nitio. Intelligo sic ratonez pbi.q si œ otingenti fin a cozzuptibili vt tale cet diffinitio vel cemostratio cus illud ta le possit quiques esse quique non: saluata th ratone in aia sequit q esset quiqs scien tia ve illo obiecto quiquignozantia 7 quiq vemonstrato 7 quiq non quod est impossibile. Ex boc g babeo istaz apolitone q cuz rato in ala pollit ma nere non manente exitia actuali obi se quit o exitia non est per rato obiecti pt scibile est. q2 rato scientifica non po test manere eadem in aia non manen te eodez quod est pfescibil' vt scibile è. fine antes scibile possit existere in re siù non faltem ratio cius vt scibile est po test manere cadem in anima non ma nente exitia. Abstrabit g scientia ab exficia ita op non includit eam in rato

ne scibil. Inxta istam oclusionem ba beri potelt cozzelariuz quo theo pot effe scientia in intellectu viatozis stan te simpli statu vie.qz intellectus potes babere conceptuz virtuali includen tem omnes veritates de ipfo necessa rias ozdinatas imediatins.f.7 media tius potest de illo obiecto babere scien tiam completam. Sic aute potelt intel lectus viatozis babere ve veo g zc. bor patz qu villinctissim' conceptus subiccti theo qo est veus potest babei citra cognitiones intuitinas. 7 ille con ceptus a vitualit a enident otinet oes veritates necessarias de subiecto. Co tingentes aut non potelt includere. qz ille non funt nate includi in ratioe ali cui' subiccti. Quecunq n. veritas in cludit sufficient in aliquo simplici co ceptu est necessaria. In de contingen tibus funt quedaz vitates necessarie non quides de actu cozum f3 de poffi bilitate. 7 ille etiam modo pdicto sciri possunt. ytpote veus est potens crea re.potens refuscitare.potens btificare a fic de alus articulis fidei respicienti bus atingentiaz.nec vltra iftud verū necessarin de eo qo est deum paste est aliquid pprie scientifice cognoscibile ostum ad tale ppositum. Effet g via toz pfecte scietifice theologus, qui per conceptnz vistinctissimum vininitats possibilez baberi citra cognitionez in tuitinaz cognosceret ozdinate verita tes omnes necessarias. fine illas que funt de intrinsecis que neccsario inst fiu illas que fint de possibili apando ad extricca. Ex boc sequit q si po neret theologia effe, ppzie sciam i quo dam lumie citra lumen glozie 7 supza lumen fidei 7 illud lumen poneret ta lis cognitio sine conceptus obiecti va effet opinio. Sed sic non vider intelle risse qui posuit lumen. quia vider po fuite lumen in quo cognosceret obie ctuz.non auté quod effet formalis ra tio sine formalis cognitio ipsius obie cti ficut bic est positum. Za oclusio est ista. q bomo viatoz ex puris natu ralib' ni possit vemostratie ppt gd co gnoscë ista ve' e oipotes.h phat sic.

quia positio mediata non potest co gnosci apter quid nisi p apziamime diataz. ne illa potest simplicit cogno fci nifi exterminis. Aspecialif, nifi ex ratione termini subiecti, quod. ssubie ctum includit predicatus 7 prer boc includit veritatez. fine notitiam illins imediate. Coordinatio & scie pter gd no est possibil' itellectni nisi babeti co ceptuz & subiecto virtualit reniden ter includetem totă illam coozdinato nez.fz talis peeptus a ao no est posi bilis viatozi er puris nālibus p statu isto. pbato bui quia non est sibi pol fibilis er nālibus nisi concept'qui po tell caufari vente intellectus agenti 7 fantafmatuz. nibil.n.aliud eft näliter mouens intellecti viatoris œ lege coi Istozum aut virtute.l.fantasmatuz 7 intellect' agentis non peteft cari i no bis oceptus vistinctus a aro qui vir tualit renident includit veritates 02 dinatas vice ad istaz œus e omnipo tens verogimo. 2 ni phatio apendz er folutione gonis illins. quomo a est cognoscibilis a viatoze. Sz ne bze uit poteft fic oftendi. viatoz babes co ceptuz simplice a psectisimi ad que attingit bomo er natibus no transce dit cognitione pfectissima simplice ce co coffibiles methaphyco. Lognitio eni fidei non tribuit oceptii fimplices ce co.f3 tins inclinat ad esfentiedus q bufdam opleris que non babent eni dentiaz ex terminis fimpliciba appre benfis.ap ons p fide non baber co ceptio simplex transcendens oem oce ptus simplices apud methapBycum. Poc et p3.92 metbapByens infidelis ralins fidelis eunde peeptu3 babent Lum istelic affirmans œ œo. ille vo negans non tamm Sdicunt fibi inui cez ad nomê îz etiaz ad intellectum. Hunc aut sceptus fimplex pfectint mus ad quez attingit metbapbycus ce co non includit enident veritates ordinatas ad istaz crus est omnipotes verogs mo. qz pBy multi attingentes ve supponit ad sceptus pfectistimos possibles viatorier nalibus te ceo.ad noticias buiº veritatis attingere no po tnerunt. qo ti fuiffet eis possibile si ta lem coceptum simplicem babuiffent. imo fuisset eis.q.necessarium.quia er virtute illins vidissent illam veritatez q.imediataz.7 vlterius applicando p illaz ex ista necessaria aduccióe scinis fent veritatez illaz mediataz. Pzoba tur boc alif.quia pmum pncipius ad quod attingit metbapbycus 7 boc,p pzing ce co non e fibi notum nist un queffet aute nomm fibi per quid fi posset baberi pceptio a ao virtualit 7 enident includetem veritates ordia tas œ œo. g zc. Prima positio q me thaphycus non attingit ad principiti prium a ao magis notum quia. pbat.qz pmissa media ad peludedū quodeuna prinz a co el aliqua p politio pticularis affirmans cente p ticularit aliquod predim qo petit en ti creato. 7 ex talí pmissa ocludit me thaphycus a ente pticularit pdicati ppiù a co, vtpote fi arguit aliquod ens est catuz, galiquod ens est cano câta, vi'aliquod ens eft finită, galiqo ens eft infi". vi'aliquod ens eft post bile, galiqo est necessaria. Des iste o phant p boc o coditio impfecta no inest alicui enti nisi alicui enti nisi alicui enti insit co ditio pfectioz.cum impfectuz apende at a pfecto . Des ifte onie non phant aliquid nist q2. sicut manifestuz est. Cont illud obijcit. qz cum voluntas fit meding ad ocludenduz oipotentia te to 7.boc temostratione apter gd. ficut victuz est in pma phatone pme oclusionis. 7 intellect' viatoris potest cognoscere ibi eè voluntate. imo ce p mam 7 pfectifimā volutatez.g p boc mediti pot cognoscere apter qd oipo tentiaz in co esse. Item ois positio vera inccia ce extremis babetibo co cept's simplir simplices est pe nota. tal est illa que affirmat œ œo passione ali qua g'ze. Preterea paffiones note ce ente nali ochdunt aliquas pfectioes æ æo.q? impfectio i mobili peludit æ p mouente prectões, pibye g pot attin gere ad cognitione babendas oc oco. qz.p effect nales.ñ g videt q cogni methapbyci posit transcende pbyca

si metbapbycus posit in babere co positionem quip tales esecus. Busio nes ad ista quere alibi.

Pas confequeter videndu est ce cemonstratioe qz. pmo videndum est æ omnipotentia imedia ta respectu ois possibilis. vbi pmo in tellectus illi imediatiois exponet.zº positio phozum videbif.73° quid sit tenenduz. De pmo sicut mediato ce respectu effectus potest intelligi ouplir vel.f.qz cat p cam'mediam. vel qz cat mediante aliquo effectu. Hon.n.ois effectus medius ad aling effectus e fp ca illi' effecto, ita pot intelligi imedia cause actine. vel excludendo cam acti naz mediaz vel ercludedo effectu me ding pozem illo effectu. De vtrags i mediatione fimul. vico q non folum pBi sz etiaz theologi negarent ou este oipotentem imediate, qu non pceditur wi posse care relationem nisi pus vel ouratone vl' na cando fundametum rita non pot in quecunqueffectu ime diate.fic o nullo effectu.q.medio pus nă căto. Est g vificultas w imedia-tone vt excludit folummo cam efficie tem mediaz. intelligedo effectina generalit fine illa ca me in cando attin gat effectuz pricipalem fine tim alique effectuz puiuz vel visponentez ad illu. zm.f.æ positione pBon. circa boc pBi vident sentire non solnz op non sit æ/ monstrabile œum esse oipotentes ime diate sz etiá o boc sit impossibile. Et videt omum eozuz in ista positione stare.pncipius necessariu 7000 perfe ctuz ad nibil imediate otingent febz bec phat quia nulla nonitas fen co tingentia pot affignari in pricipiato i mediate a tali pncipio. non.n.q2 illud pncipium alit se babet.cum sit simplir nccium.nec quia illo vnifozmit se ba bente aliquid alind requirit vel impe dit.q2 non est pncipius impfectus.7 p ofis nec ipedibile.nec insufficiens.sine alind requirens. Si isla ppositio iaz pbata vera effet.f.q nibil potest eë im mediate a pringent a pricipio necessa rio a sufficiente. Statim sequit q'no po

test creare ome creable imediate. Ista offia phat omo in spali a motu.quia sequit of aus non potest imediate cre are motuz, sine spaliter motuz localez sine spalissime circularez celi. Et boc videt fm intentoem phoznz pbari.p gnäliter. qu's posset omnes effecti ime diate causare sine causa scoa sic posset facere op nulla causa za baberet actio nez priam. Sz fm omentatorez.9°. metha fup illud.igit posibile. Lu.n entia non beant actoes prias no ba bebunt effentias prias. Danifeltuz est mapud pom incoueniens est cutz posse essentias oium alion astrucre. Mus fm ips aliqua alia a co fint for malit necia. Lofir . qu fi pret ordi nez carum in vniuerlo positi quecuqs effectuz causare. gordo cansalitatis i cais non effet simplir nedius. g ne cen tialis, quod è incoueniens apò phos z' spaliter videt boc ostèdi a motu qu sm pBm.8.pBycozum potentia ifi nita non pot imediate monë cozp'in tepoze.qz si sic aliqua potenafinita pos fet mouere cozpoin equali tempe. ficut ipe ceducit ibi.eo q angmentata vente motia minuit tempo in quo monet Betur gex intentone Arl. q conon potest imediate care motum prie oc3 92 cum sit successin' necio erit in tem poze. Si vicat q potelt rem mot' can fare is fine inccessione. quia p mutato nez subitaz ad illud ad quod finitum monens moueret in tepoze. Contra boc non folnit.q2 was no peteftime diate causare motum circulare celi q2 non in tempoze vt cocedif.nº in insta ti quia in illo instanti totuz celum esta in eodez loco quelibz pars fui in eo dez loco in quo pus. gin isto instanti celum non mutat. zo boc videtur ostendi ce quocnos effectu mali. quia per transmutationes mae vt videt bz pduci. Uidet n. Arl. 7.metbae stra pla. pbare q feparatuz a materia no posit imediate transinutare materiaz Et amentatoz ibidem iposibile est q forme separate transmutet materiam nibil.n.tranfmutat mam nift qo eft i mā. 7 boc conuenit vicentibo mūduz

gnāri or transmutans ipm sit aligo i dividuoz vel individuoz ve cozpo p ticulare bec por. Clitimo videt istas phationes posse psirmari rec intentione pBi. 8. pBycozuz. vbi videt velle q quicquid œus pot imediate care ? boc totalit necio cat. quia no videt poste poni etingentia ad candum an candum nisi pter aliqua mutabilita tez in agente. 7 boc queffectus totali 7 pcife ependet ab agente. Hunc aut fi ous posset imediate in quodlib3 ca bile quodlib3 rependet totalit'a pcife ab co. 7p oñs necio quodliba caret. 7 tunc sequit magis q cacscoc puen tur actonibus fuis quod tangit pina rato. 7 q ous imediate caret onnem motnz.quod tangit scoa ro.7 q aus imediate causaret omne effectus mate rialez. 98 tangit za rato. Dezo te nenduzelt & coem miam theologon œum sic ee omnipotentez q sine quo cunqualio agente positicare quodiz cansabile, nectame istud pot amon ftrari amonstratioe quia. Primuz phat anctoritate. In pricipio creanit cens celu 7 terraz. Adducir etia ad 18 rato. q2 virtus actina cuiuscunce cae scoeeminenti? est in pma causa vin p agente qui in ipa caula scoa.babes aut eminentio virtutem actinaz videt pol se in effectu absquillo qo viminute bz virtutez illaz. Mon.n.ad pductioen effectus requirit impfecto vintis acti ne, qu nulla impfectio est rato agendi. faelt magis ipedimentuz actonis. Confirmat quia videmus cas equi uocas ita pfectos effectus poucere.si cut vninocas. qo non effet nisi babe rent virtute actinam co mo quo suffic ad causandus pfecte.non aut babent virtutes vniuocas fs tin eminentes & 22. Alta rato licz videat phabilis non tam effet piso cemonitrato.nega ret eni3 istam positoem quicquid in se eminent vel virtuali babet vitutem activam cause prime ipm potestime diate effectuz illio cause care. Diceret eniz q eminetiozi modo babes talem virtutez pot quidem in suo ozdine in effectuz talis virtuti. fz ozdo fuus est

of fit ca superioz Tremotioz. Lugad ducit q impfectio non regrit ad can dum. vicerz o cum vico imediate ca rez vico.f.cationem: 7 ille requirit p fectione.7 moduz sine imediationem cândi ville requirit impfectione ane xaz. gad imediate candu requirit i pfectio non sièro causandis sicut co ditio necia in agente. Ubi.n.est ordo effentialis ibi non pot aliquid effe p rimnzipfectiffimo nisi ipm sit aliqua lit impfectum.qz fi pfectu effet prim ipfectifimo effet eque imediatuz cuili bet alij a fe. 7 tunc ista no berent ozdi nez centialem. ficut no effet ozdo cen tialis in spebus numerox si quelibet eq imediate prederet ab vnitate. Ex quo p3 q istaz positõez negaret pBs pfectioz ca imediatins causat intelli gendo p imediatius exclusione cause pinque actine.imo vicet q ficut pfe ctioz est causa superioz ita p pires cas medias causat.nec iste cause medie re quirunt vt addat pfecto calitatis q tota pfectifimeest in sola pma iz ma gis requirunt vt beatur ordinata per fectio rescendens ad vltimuz impfem ozdinata aut pfectio no betur fine oi minutõe pfectõis 7 cum impfectõne annera. zm.f.q illud veruz non põt amonstrari amonstratone quia.pzo bat.pauctozitate.qz pbi ad noticiam taliū verop.f.poffibim amonstrari a mostratioe quia cuenire potnerut.no aut ad noticiaz bo vi.imo cius opm te nucrunt, quod no est visimile ce aliq cemonstrabili cemostratone quia. 2 boc pbat ratone. quia ozdo causali tatis non peludit of supioz possit sine inferiozi in effectii in quez potest cum inferiozi. ficut fol non pot perfe gnare bomines fine patre ficut cus patre. & pari ratone ozdo iste non cochidit q pma că postit sin scoa in effectu istuz i quez pot că scoa. Doc etia manifesti? eft in alys generib' canfaruz. Si.n. 53 aliquos eet ordo centialis in materys puta o pma materia aie intellectie p pinqua fit corpus organicus. The vt terius vigs ad materia simplicit pma que sit pria materia respectu forme

. 35.

pme subalis. non 03 q ma simpli pa possit esse ma imediata respectu cuius cunqu forme cui potest effe alia ma za boc etia pz in formis. non.n.oz q pa forma possit esse imediata forma cuiº cunquinformabil' cui' potest esse ime diate alia forma za. 7 boe fine prima forma 7 za accipiant ordine gnatio nis fine pfectionis. Ista que victa ft æ cå måli v formali babent maiorem enidentia si vera sit opio ce pluralitae forman.ce quo modo non è questio. S3 ad position sufficit of si in causis malibo a formalibo eet ordo non op teret q pmuz effet causa imediata c' cunque causabilis, modo voi talis 02/ do est puta in causis efficientibo non opoztet q pina possit eè causa imedia ta cuinflibz. Noc etiaz pz in causis ef ficientibo respectu cognitonis na pzin cipia ponunt cause respectu cognitois pelusionis, ve babet zo piveozum. Iz pmum pncipius beat vitatem enide tissimas vetias otineat eminent vir tualit veritates oium posteriozus:non tam oz op possit eë imediate causa co gnoscendi quodeunqs posterius. imo 03 p media ordinate pcedere ad B vt acquirat cognitio pclusionis remote Noc tandez pz in ozdine cārum fina linz, accipiendo.n. vltimnz in aliqua coordinatone fining non opg q illud possit esse causa finalis imediata respe ctu cuinsciigs. qualiquod remoti no ordinat ad ipm nisi mediante fine p pinquioze. ficut ozgana exterioza oz dinata ad potonem vi incisionenon ozdinant ad sanitate nisi mediantib? istis finibus prijs. S3 13 bec 3° non sit cemonstrabilis. que tamé cum pera fit op" cemonstrari non pôt io ad ra tiones adductas popinione phozum rndendum eft. Ad pmaz.theologus bene ocederet q canfa pina poteff ista causata non soluz puare suis actibus 13 étias pris entitatibus.quea potest anibilare. Mec acordat cum pho in ista positone q omne sempiternuz e formalie necium. 7 boc vocando oè eniternuz sempiternu.qz eniternu sim pli pot non enc. licz non tali potentia

passina intrinseca qualis è in cozzup tibilib. Alic' la wo puet entia za acto nibo suis pueniendo calitate cozua a cando effect' quos illa possent causa re non 03 q puet illa suis entitatibus manent.n.7 no cant suos effectus ga alia că îmediate cât illos, possent tam illos causare. sicut manet iste ignis 7 th non catignez in boc ligno fi alind agens fortins pueniat in igniedo.pof fet th care que forma q è pricipiu ignie di bz. r ita potest itelligi ocz ometato. cu ait. Cu entia no but actoes prias non bebunt centias prias. qo i ante neget bre actonez priaz obz intelligi no tin actualit qu tune argueret a restructõe posteriori ad restructiones pozis rect falla ontis, quia plurib alys modis potest poni astructio isti? posteriozis puta p fozti agens pueni ens vl'p otrarius ipediens. S5 03 in telligi in ante n bnt actoes, pzias.nec actuali.nec aptitudinali.nec nirtuali ter. 7 bñ fegtur q non bebunt prias ečntias. 92 göliba actifi p pp. 183 foz-mā v vitutea ba vituali fina actorem etiaa grī non actualif pducit. Et ista expositio arītis pot bri et illo voo comentatozis qo pmittit. quenit istis vt nullu ens beat actoem priam nalem a subdit. Lum entia non bebunt acto nes prias suple naliter vl'aptitudia lit sm priam nam non bebunt een tias prias. Illi ant otra quos arguit ibi.f.moderni ponut vnuz ages oia entia fine medio. s non ficut rpiani. q2 fm Aug 7.00 ci.c.z. Sic orus res quas odidit administrat vt eas agere prios motus finat . 13.11. poffet agere oia Tsic agendo entitates quidem re rugnon celtrucret izeas.q.ociofas 7 vanas relinqueret maluit th eis ficut entitate sic a virtute actinaz a priaz tribuere actoen.no.n. viter psectoez reb' fubstraxit c' funt-capaces. Ad scoam.fozmā mālez, no negat theolo gus imediate induci in materia a co. imo inferio in qone ce bona fortia vi cet quid Arl sensit ce aia intellectia. ce intentione ei?.7.methae. vbi addur 20 7 videt vice q nullu imale posit

transmutaremam imediate. Et fi intel ligat ce co ficut videt spaliter p illud vbum vicentibo mundu gnarinega ret euz theologus. 7 eande fniaz vicit ometo zo postillud. qo monet maz ne ceffario est corpo bis qualitate actiaz aut potentia q agit p cospo bas quali tate actina. 7 iponit Arl. q idez sentit Sz melinf videt op qñ ira Ari potelt bre fanuz intellectu z ira zmelanum intem bre pot: q vicat Huer.no bre intentõem Ali. 7 faluet ei? intentõ. p bic ctiā videt poste steri. Ham œ ß ad piis bzeuit traseudo vici potest. p Arl. ibi arguit atra pla. pbando opidee non funt necie ad gnatocz. quia sufficit bocaliquid ad gnandum boc aligd. 13 nec idee put gnare boc aligd. qu'i gnans non è bocaliquid nec ge nitti erit boc aligd. Utraq onia fatl tenet otra idea pla.nec th extendeda e ad positus nim.s. co.q2 si idea ge neraret cet gnans vniuocuz queiufde spei.non est aut aliqua ca vniuoca ne ceffaria nist oposita a malie sicut geni ti elt poitus male. Loc poma pre ronis. Lo idee non funt necie. Pro za pte.f.q idee non pnt gnare facillo qo il gnans vninocuz non fit bocali gd politus a male:ne genitum erit B aligd. œus aut 7 pot effe ca gnatiois requirit ad gnationez.non sient ca vninoca sa equinoca. a boc suprema in cui<sup>2</sup> virinte agit ois alia că taz vni noca q equiuoca. Ad z<sup>m</sup>.ablolute ocedenduz est tam Aristo. q Auerr. cenn posse imediate monere cozpo ne gaffe . Et in boc by theologus vtrugs negare. Poluerunt tam ong mouere celuz mediate.f.mediante intelligentia que è pria motrie celi. a boc ampli? tanget rüdendo ad zm arm pzincipa le ad qönem. Ed 4 m qo cöfirmat istas tres ppönes vici pöt. p non è ce intentoc En. p cus absolute neces sario caet quicad imediate causat. Be fine ca media agente. ficut vicet infe, rius œ aia intellectina in gone æ boa foruma. 13 f ipm was necio agit quie quid pot age imediate. boc est fine oi medio fine agente ad ipm. fine ad ali

qo pning vifponens adillud. 7 fine oi medio cato fine puio ad illo illo g qo fin oi me cato puio fine cante puio pt agere boc necessario agit. Et ro buius estapuden grerquo istud a solo xo imediate oio tependet ipfio nonitas in effendo fine otia non reduceret f ip3 vltimate nisi in aliqua nonitatez i ao Et sic intendit ipe arguere. 8. pBycozu qu'illa nouitas motus in vli fine oio pmi motus fine etiaz oio pmi caufati quodeunqs illud effet.effet imediate a ceo fine of ca me agente vel vifponen te 7 fine omni canfato medio. De illo ant qo pot ous imediate care : fine.f. că më agente attingente illud oum ti sitaliqua ca vispoinua ad illud vi' sal tez aliqo catum puiuz requisitum ad illud non viceret Ari. q ous necessa fimplicit illud caret.f3 tantus necessas necessate ineuitabilitatis.7 boc poito illo pmo vi puio quod requirit. In nentro aut istozum cocozdat cum co theologus. quia ponit q aus y volutatem libere a otingent se babs ad qo cung cansabile ext. 7 boc exclusa ne cessitate non solum imntabilitatis sed etiaz inenitabilitatis. Concedo g op Ari. Im fua pricipia negaret auz mi ta coffe imediate care, puta oia illa in quozus pouctione est simplicit ptin gentia ablos vtraos necessitate pdicta fzin boc theologus atradicit fibi. siè victuzest. Est give amonstratone que principalis a in ordine 4ª sta. s.p. ceum babere omnipotentiam imedia te respectu cuinscungs cansabilis licz sit veruz non tam nobis cemonstrabi le æmonstratione qz. Quinta pelo pncipalis est ista q amonstrabile est viatozi vemonstratone qu venz ee oi potentez mediate vi' imediate.boc è q postit care quodcung causabile vi i mediate vel p aliquod medin qo fub sit călitati cius. Dec 2° phat p boc op necesse est status essein căis esticien tib? aboc pbat zo metbas a pbato Arl. bzenit nunc tangedo ftat in boc. tota vninersitas catozuz cam babet. non aut aligd illi' vninerstatt .q2 tuc idem effet ca fui. g aliquid ext totam

vninerlitatem illam. Si g in cais non ascendat in infim non foluz quelibet ê câta îz tota multitudo erit câta. 7 p ofis ab aliquo extra totaz illa multitudine. g in illo erit flatus tangs i fim pir p cante. Dot aut illi? oclusionis adduci alia poato talis. La effectina cisto supioz tanto pfeccioz i calitate. E rioz in cândo illa erit in ifinituz pfcoz in călitate. 1 p oñs bebit călitatem in finite pfectă. călitas aut căta vel cepedens in cando non è infinite pfca.qa e impfca respectu illi'a quo apedet. gfi i infinitu ascedar i cais aliq crit oio in cata nec epèdens in cando. 7 poñs in illa erit flatus. fic q ipa erit effectia non cata nec rependens i can do. rabipa est ois calitas cause inferi ozis.vel faltez in vinte eins cat. Ex boc ad positum sequit q in qociqs cătum pot aliqua caufa inferioz me, diate vel imediate:in illud idez pot ia causa supioz.7 boc saltez mediante că prima. rp ons pma causa baby oi potentiam sm intellecti ptinentem ad istuz articulü. Ista rato videt ouplr poste impediri. Pzimo q2 viceret q in ozdine carum efficienting licz stat? fit ad vnum pzimum efficiens tri illud non è cens. sa aliqua intelligentia mo uens omum celum, nec rato nalis a ducit q vitra tale monens: ons ime diate moneat nist rone cause finalis. Sicut videt pous illum moduz mo nendi appropriare ipi co.izo.methae. vbi ait q mouet ficut amatum 7 cesi. deram; zo viceret q efficiens omu quodeungs sit non phat bre potentias respectuois cansabilis qualifeus .f.imediate vel mediate f3 tm respectu oium canfabiliú in sna coozdinatone opteret & phare of pter illa non eent alia possibilia cări extra illaz coozdia tion em. Ila ono ercludut p boc q non e nist vnicum ens a se sine no ab alio. Er boc.n. sequitur q non est niss vnicuz agens non opendens in age do.qo.n. cepedet in effendo fiagat ce pendet in agendo.

Adargumetapzi cipalia. Ad pmum. p. videnduz est ce ante 7 postea ce 2 nia. De ante vicunt gdam q Ar! non intellerit pmu ens este infinite potètie intesine sine vigori. fatifi extensine fine ouratone.rato.n. fua non plus peludit.f. q ipm mouet motn infinito.q2 motus ille non eft i finims nist ouratioe. Et ad B vr fuffi ce vit'ifinita i ourace. Cont.ouplir p otra illud qo imponit Arl. zo otra ratonez que ad boc adducit. De p Arl. er boc q reus est infinite potetie ocludit o non pot effe in magnitudi ne nec bere magnitudinez qu nec infi nitaz cum nulla talis fit:nec finitaz qz quacungs potentia in magnitudie fir nita posset aliq ese aor.intelligit gi an tecedente tale infinitate potentie cuz q F intentoem eius non posset stare opm antis.f.babere magnitudine vel ee in magnitudine. q2 boc effet oicere q fa ceret ofiam que fintentoem eins no teneret. fi opm offtis posset stare cu an tecedete. Hunc aut cum poten infini ta fm ouratones pot stare opm oficis Seffe in magnitudine f intentoem ei? cum manifeltus sit cem babere magni tudinez.7 th smipm baby potentiam infinite ouratois, imo fifm.9.metbe 7 pmo ce.7 mun. 7 multis alijs locis Desempiternuz est. fozmalit nceium rita si est actinuz babz potetiam acti naz infinita fm ouratione.gin ante n tin intelligit ille æ potentia infinita on ratone sa ce aliqua alia que repugnat magnitudini. illa aut non est infinitas intenfina. Loncedo g cum ista pelusi one of Art. fine fufficient phanerit in tentuz sinuz sine non intellerit ce infinitate potentie intenfina. Si tereftat zm.f. z pbatione.qualr.f.cius pbato pcedat. De boc vico q tanta pfecto pot pcludi a potentia er b q lufficiet pot in talez actuz que cat osta pot co cludi er boc p exit in talez actum. Et fi g añs Arl. La cus mouet motu in

finito fallum fit f theologos: tri multi

eop acedunt o pot mouere motu in

finito etiaz a pte añ. sic oes o cedut qu

a pte post . th oisterunta pho in boc . qu phis ponit istaz potentia necio più ctaz acmi.qzint extrema fz fe imuta bilia est bitudo oio necia. talia fm cu funt aus 7 cem. gint ista è bitudo ne cessaria necitate imutabilitati ad qua fequit moti q catur ab boc i illo effe nccium.no illa nccitate q repugt mo tui.f3 nccitate inenitabilitati.no pot g ceffare. Thec ocordat fecti theologus i pma poneint extrema ze.nec in zac celo, quar no opoznit monë necio co petere co actualit, potnit m posse infinito tpe monere. Ex isto posse sicut er ipo monere peludi pot infinitas po tentie. Sz nungd intensine. Dico op fic.nulla.n. vtus pot p infinitum tep? mouere nisi vl'a se vl' vtute alterius 7 tande opz stare ad aliqua pmaz que mouet ex seipa. Arl. g arguit ex poten tia pmi mouentis q non monet virtu te alterio fa a fe. Et ex boc pot inferre q ipa sit infinita intensina. qo aut bz a se potentiam actinam babz a se enti tatem, qo aut babz a se aliquid babz illud in tota plenitudine. que sibi pot copetere, nibil.n.babet limitate in ali quo nifi beatur ab aliquo agente cet minante illud ad certum graduz.q2 fi vnuz ens babeat a se plenitudine enti tatis a alind ens non beret a se talem plenitudines is entitatem limitatam: oio nulla effet rato quare illud pl' ba beret plenitudinez entitatis quifud.fz videt effe casus.q non pot eein bis q funt a fe. Ex bocigit q pmu mouens mouet a fer poñse a fe cum tota ple nitudo potetie actine 7 entitatis: non posit este sine infinitate intenfina:feq tur q ipfuz fit infinite potentie intenfi Lontra boc quod accipit in an teccdète q monet motu infinito. quia eque babet fin te positum si mouet motu finito fa fe. Locedo q vis pzi cipalis in boc stat q e monere a se. sed aliquaz enidentia babz rato ce motu infunito. qu'em Art. motus pmus eft pmo infinit?. 7 ita ille eft magl prius pmo mouenti. pmitas aut motonis è medius ,prium ad ,positus si intelligat in ante mouet moun infinito pma

ifmitate.que.f.non est ab infinitae mo tus alterius fa a fola virtute illius mo uentis. De ofia la infinita potentia actina sit vere omnipotentia:non tam sequit si rone nali potest cocludi boc babere infinitaz potentia gr omnipo tentiaz.quon est notuz rone nali in finitaz potentia effe omnipotetiam. 7 boc totti intelligendo ce omnipotentia imediata respectu cuiuscung possibil' Lu phat q infinita potentia sit oipo tentia quinfinita potentia non pot ex cedi nec intelligi ercedi.quecunqs aut potentia q non est omnipotetia potest intelligi excedi. Benderet pous o po tentia supma non è omnipotentia siè intelligimus omnipotentia. 7 tam eft infinita potentia.no & pot intelligi ex cedi fm intenfioem.q2 fic infinita e.f3 la possit intelligi excedi aliqno fin ex extensione.q2 non est omnipotetia no tame prie boc intelligi pot. qu non fi ne contradictone. quia viceret pBus omnipotetia imediata respectu cui? libz in aliquo codez effe includeret co tradictione.qz ceftrueret ordinez een tialez carum. Cleri eft g q supma po tentia actina sine potentia infinita est omnipotentia. 13 non est notum p ra-tione nalem q suprema potentia pos fibilis etiaz intensine infinita sit omni potentia prie victa. que.f.potest i qo cunq possibile imediate. Ad pmi ar" in otrariñ.quod.s.est a generato ne filij. B. o potentia actina pot i telligi prie oz p potentia caufatia cui cozziidet posibile.i.cabile. Ellio modo pot intelligi magis extensine p poten tia pouctina cui cozzadet possibile.i. obm pducibile vita omnipotetia pot intelligi oupliciter. Primo: potentia catina ois cansabilis. zoc potentia p ductiva ois pducibilis. Si zoo intelli geret folus pater effet oipotens. quia folus par babet fontalez fecuditatem ad poucendum ome poucibile. Sci vo non fic loquunt œ oipotentia.fed tm pmo? pr.s.ipoztat potentia cătiua ois cabilis.i.posibilis. quo nec filius est posibilis nec.s.s.lz sit pducibilis. gr non è caufabilis, nec in alietate në

pducibilis. F & o sci loquunt a oipo tentia.f. p potentia cătina ois căbilis que est cois tribus psonif absolute co cedendum è q oipotentia non respicit actuz notionale intrifecum. Ali g pof fet æmöstrari æn esse oipotentem. no tame potentez in tales actus notoales Szotra boc eft vifficitas in auchib? Aug 7 Ricar.adductis. Ad aucto ritate Aug que allegata fuit pus in etrarius vici pot. pilta enia si pater non potest gnäre filium vel non equa lez filing non est ofpotens non est foz malico modo quo arguif a celtructio ne ptis in astitate ad cestructõez toti?. 13 est a cestructione posteriozis necio pitis ad restructionez pozis.qz fi non poffet gnare filing aut filing equalem : aut boc effet qu non ppetit ei? pfectoi essentiali:aut qz non opetit eius, pzie tati pfonali.no zooqzilla pfona eft a fe vio non repugnat aprietati sue aligd actine poucere. Si pmoo.g non bet nam pfectam cui possit in aliquo sup posito opetere potentia pductina ois pducibilis. The negato actus notio nalis non infert fozmalir negatonem oipotentie:tame gra mae tenet onia ce ista psona cui non repugnat ratone prietatis sue actus talis notoalis. tentia videt prie respicere ceum vel psonam oininaz pobiecto. Inrta illo Ricar.iz.te tri. pbi arguit of fi ono ef sent omnipotètes vnus faceret alium nullipotètem.quod non sequeret nist respectu omnipotetie in vno obiectuz effet alter omnipotens. Eld boc potelt Dici sic vicuz est ad arm Augl.q non tenet illa onia tangs a toto in quatita te.est omnipotes: g est potes circa alin œu fine circa alimm oipotentem. quia alio cens si poneret non cet obiectum omnipotetie prie victe . 13 nccio effet a fe. Sz oñia fic tenet p locuz extrinfe cus. vno q2 vnus omnipotens poset sidings rolliding position of the rolliding position lia pduce. Alio vero omnipotens pof set sua voluntate eadez possibilia impe dire, gille faceret eum nullipotentem . non agendo aliquid circa ip3 f3 circa

obiectuz potentieipius. Si vicas illuz cum isto in obis volitis vitter concoz dare. Contra. @ illud videat effe pura fictio œillis respectu quon viqs voluntas më otingent reque indepe dent fe babz.tam ex boc fequit q ille faciat istuz nullipotentez. qz non pof funt effe oue canfe totales cantes idez câtum.quia vel illud bis acciperet ee nel uon vtrags vt vistincta ab alia eet ca completa. Iste antez qui p te ponitur cocordare cuz illo in volitis p sua apriam voluntates pot effe causa to talis 7 opleta volitozuz, gille non po test eë că totalis vistincta respectu co rundez. Et ficut ex ouobus ita woi bus. g p voluntatez illins ex pte obie ctox pot ille fieri nullipotens. boc est non potens aligd ponere in actuz vo luntate illius pueniente ve oistincta a totalif cante idem. Szotra rissones istas vatas ad auctozitates Augl. 7 Ricar.arguit p boc of formalit fequi tur fi filius eft omnisciens: gelt sciens gnationem patris. 7 plimilit fi eft oi uolens est volens istam generatoem. ga simili æ omnipotetia sequit in pa vera 7 fozmali: est omnipotens. g est potens in generatoem illaz.7 non tin gratia më ficut vicit rifio. Dic potest Dici q in omnib istis nominib oipo tens.omniscies.omninolens.est vistri bntio non actus 13 obiecti ipsius act? g formalit inferri pot a obiecto boc 7 illo.7 ita æ quibuscuz obiectis act? talis. Hunc autez scie 7 voluntati di nine in quacung psona vinina obm simplicit est actus notonalis. non sic est obiectuz potentie.igif fozmalit oi fciens 7 omninoles inferut fcire 7 vel le actuz notoalem.non sic omnipotes posse actum notoalem. Rato illio oif ferentie è quactus notonalis est quid scibile a volibile.non aut simplir posti bile put possibile intelligit causabile. quia afi beatronem boni a veri non tam ronem causabil' 7 causati. Ad alindar" a creatone angelozuz. oce do q ficut ifta amonstrar q ans po test in ome cabile mediate vel imedia te.ita pot æmonstrari in pticulari qo

possit in boc.qs bor incliante qua infert talis 2° est enidens yl' comostra ta. aliter no. qu fm pbm pmo pozum Contingit scire ce omni mula esse steri lem 7 ignozare ce bac mula. fi bec bet est ignota.f.banc esse mulaz. IAuuc at ber respectu boochusionis œus potest caufare angeluz eft ifta angelus eft ca bilis. Deifta minoze vicit q mi cft credita ano comonstrabilis aideo co clusio segnens est tantu credita.lz aor vninerfalis fit amonstrata. Dicit ze q ifta aor neganda effet 63 pbm vita Posnit.n pous vt vicunt isti oem intelligentias effe a fe.quia posnit oès intelligentiaz effe simplicie necessaria ficut patz.iz.metba. Laufatum aute ab alio est ex se non ens 7 & se possibi le. qo autez est simplicit necesse esse nl' to mo est possibile.non g posit Arist. ista ptradictozia.f.intelligentiam ese necessarias quod plane posit rtame cam effe catam ab alio. Dicit etiam a quibusdaz q Aristo.posuit intellige tiaz este infinitaz. rex boc seguit etia φ ipfa fit a fe. quia quod est ab alio è finitum.antecedes pbat .qz.iz.metbe c.4.repetit ostèsia este φ non couenit prum mouens babere magnitudine quia babz potentiaz infinitam. 7 fini tii non babz potentia infinitaz. Post illud statim in pncipio.s.c querit vez ponendu sit vna talez substatiam aut plures a exterminat q plures sm nu mex laronuz intento g sua est opara do oclusionem peedentem ad oclusio nez sequente op plures sint substantie sine magnitudine qu'infinite potentie Item.c.5.post pincipius palam ingt est qe tot substantias neceste est este na fempitnas a imobiles 63 fe a fine ma gnitudine, ppter pdictaz causaz i.e.4. s. babere potentia infinitaz. 92 illa no potell effe in magnitudine ne finita ne infinita quia nulla est. \$3 quia nul li auctori imponenda est sententia fal sa vel multuzabsurda nisi babeat ex presse ex victis eins vel sequat enide ter ex victis eins. Et cum iftud ange luz effe ensa fe fit non tin falfuz ficut pz.sed etiaz valde absurdu quia opm

eius potest æmonstrari et patebit.nec iftud legar expresse ex littera Elrl. no videt bocsibiratonabilit iponi. Di co g æ ista minoze angelns est cabilif ouo opposita pdictis. pmum q illa è comonstrabilis. zm q illud fust ab Aristo peessum. Primuz poo sic n possunt esse one nae intellectuales sim plicit infinite. 13 quecunque na intelle ctualis si est a se sine incausata ipa est fimplicit infinita. g no pat effe plures nature intellectuales simplicit incate pma est incausata alioquin non esset pma.g quelibz alia eft causata. Pzi ma molitio istius aductionis phat diffusin gone & vnitate ai.nunc tango vnaz "pbatonez.qz vtraqs illa ruz intelligeret alteraz pfectiffime tm. f.quatum ipa est intelligibilis.7 com pzebefibilif. 7 fimili vna viligeret alia deum ipa est viligibilis. The est viqs seibaz compbedit 7 viligit.7 ita veqs tam fm intellectuz qs f voluntate bea tificat tam in feipla qui in alia.eandez ante potentias simul pprebedere ono obiecta adequata infinita est imposse bile.qm virung obiectuz toti virtuti potetie totalit adequat. imo nec vna poten potest babere ono obiecta eque oma.effentia ant istius effet omum ob iectum fui intellectus. non g effentia illins erit omum obiectuz istius. fz nec obiectum scoarium. qu non est entita te posterius & sit esfentia illius cuz sit infinita ficut ista. nec p ons est poste rins ea intelligibilitate.potetiam etiaz ita pfecte opbendere effentiaz alteriuf ficut pzia est imposible pcipue qua do na pzia non includit eminent na turaz alteri?.nec cependet effentia" ab illa altera.nec est eiusdez spèi cum illa que oia funt pera in positio a co.s.r intelligentia. za positio buins adu ctonis.s.o na que est a se est infinita. patz ex illo qo victu eft. s. qualit pis pbat pmum mouens effe infinite po tentic quest a se potens. 7 io babet ple nitudine potentie. zm.f.q Aristo.co cessit istaz minozez. pbo. 7 pmo ex in tentione eius. iz.metbae. pcedit.n.ibi oia babere ordinez effentialez int fe 7

38

magis ordinez effentiale ad vnnz pri muz. Thunc aut infinitu intensine no potest este subordinatuz estentialit ali cui alteri.nec ficut ad finez. q2 bonuz ifinitu no e ppter altez bom.bonu aut totins vninersi vtrogs mo se babet. 7 s.in ozdine entiù inf se 7 in ozdine eo/ ruz ad opm sepani. nec infinitu potest effe subozdiatuz alteri vt pncipaliozi. qz babz virtutez actinaz infinitaz. Et et sm ism in fine.iz. Entia non volut male visponi vnº g pnceps. Respon det q ordinez pressit in entibus sepa ratis qu za canfa æpendet apmalicz non sit caliter ab ea. sicut est in spebus numerox a figuraruz. Lontra boc. nibil eft apendens ab aliquo in effen do a quo non baby in aliquo genere cae effe. a similit œ pmanentia. a non obstat illud & numeris.q2 numer bor potentialir seu mäliter acceptus est ps maiozis.ps aut baby ratoem materie vt babet s.metbapbysic partes ingt totins vter quo caufe funter idem ibi dez.bop auté bec quidez.q.subiectuz pt partes.numero vero bor actualit 7 formalit acceptus non est pars maio ris.nec ab ipo fic accepto epedet aor in effendo . Preterea in eodez.iz.c. 4°. womo mouente vicit o mouet fi ent appetibile 7 intelligibile, bi? autez mouent non mota. Sic aut cens mo uet intelligentiaz fibi primaz. g cau fat intelligere if ins intelligentie. 13 illo intelligere vt isti vicunt on Arist. est idem qo substantia intelligentie. Si vicat q illud monë est methaphozi cus mon pricaliquid causare. Lo tra ois intellectio que non est cade ob iecto cansat ab obiecto a videt q ef fectine fin omen. ibi vicete. q balnen in mente mouet vt efficiens. 7 vt extra mouet vt finis. pbat ide3 z° 6m inte tionez Aristo. 8. pBy. quia ibi pbat q monens infinite potentie non pot ime diate mouere celum. mouet igit ime diate ab aliquo mouente potentiefi, nite. illud autes est intelligentia apzia motric.vult goilla fit finita 7p off non a fe. bec onia elt superio oftensa. Dreterea ex codem 8, arguitur fic

phus vult ibi q monens infinite po tentie moneat celum motu infinito. 7 non imediate vt victum eft. ergo me diate.s.mediante intelligentia. Et bac eè eins intentõez.s.monens finită mo nere celu imediate a monens infinitu mediate.vicit por.iz.metbe.ometo.4i funt igit respectu celi ouo monetia oz dinata. Zuc arguo sic.qucunq sunt agen' effentiali ordinata.aut zm ac, cipit e a pmo exeplum ex celo 7 igne, aut z<sup>m</sup> 13 no accipiat ce a p ti accipit aligi ifluctia ex " . Bacul? motu accipit a mau vt posit vlteri9 moue pila. aut zoo ambo attingut eunde effectu f5 ordine quoda.pmum.f.pncipali?.7 zm min' pncipali. m ipz eunde effem attingit. Exmæ pre a mre reipen gna tois plis. 6 opionez ponetez mrez ce actina. Quero g quo iston triu mon se babet ista ono agetia in monedo ce lū.no 300 qu flatim fegt op in eqli tpe imo in eode tpe moueat vius finita 7 ifinita. q2 vtraq3 attingit moti imedi ate tācā ppziū effciñ. Si cet z m cum nibil fin Att recipiat ab itelligentia alind ab ciº centia betur po". Si w tur pmuz pz p boc est ppo". Pz s p Etri. sic intellexit ista age ee ozdinata q zm eeta p.7 mc pmuz mouet medi te que pat esse que te que primo moneti que pre pat illud ce quirtutem ideo est ca pretuitatis in motu.finitas aute vintis q non calinda na angelie ca fuccessionis motus quia illi viuti pot ce aliq resistetia i mobili q si posset ce vituti infinite. 3° pbat si ide ex sten tõe Aucr.q ex interõe Art.logus i tra ctatu ce suba ozb.c. z. vie sic. £ 02° cele ste no indiga un vinte monete i loco is et vinte largiète ce a subas sua a p manetia etna 22.7 post. vixerut qdaş ips. s. Arl. no vice caş agete cem iş un cas mouete. 7 illo fuit valde abfdus. Ita aut poinit Arl. cem ee formaliter nccium fic itelligetias.q2 vir oeg fub statia sempitna vivit formar ee necia vt p3.9.metbae.c.7.e ant potena nibil sempirnuz 22.7.iz.metbae.satis br in tentio eius œ boc.c.s.gita staret cum intentõe eiº q ceº eet ca ee v suba ipsiº itelligetie fic & Auer.fuit inteleio a cce

Dzeterea.bec est intentio Anicen . expste.9.metbas.c.4.p omnis intelli-gentia cansata est a pmo. 7 forte in B non foluz non ptradicit Arl. fz expli cat illud æmodo 7 ozdine poluctiois quod Art. non explicanit. Et si vicat Arl. posuisse omnez intelligetiam a p imediate pouctam:tunc Auic. gtum ad ozdinez que ponit ptradicit ei. fed ad positum q intelligentia ste pdu-cta babet cocozdia. De mo illio can satonis satis paberi pot ex intentione Anic.quo ad boc.f.q non posuit eaz p motum vel mutatiõez vel cum aliq nouitate. fz op totum effe intelligene fp effet a pmo. 7 in vinersitate effentie fi ent nos ponimo q filins est a patre fp in eadem effentia 7 fm Arl. sempiter nuz est lumen in illis cozpozibo perspi cuis que nunqua cadunt i vmbra ali cui<sup>2</sup> cozpozis.f.cozpozū cantium vm beam in vninerfo.7 tame illud lumen ppernum in cosposibo illuminati poneret a sole effective. IAon.n.lumen il lud viceret a se fozmalit. quia tuc no effet einsdem ratiois cum lumine i illa parte que aliquado non illuminatur. nam illud lumen cum sit nouuz certă è q câm ea fole . qo ante câtuz est no est einsdez ratonis cum co qo est a fe.

Duādo g phat fm intentoem Art.

angeluz non esse câtum q2 fm ipz est formalit necium. Dico q ipe no po suit ista int se repugnare catum r formalit necium, cuz o icat zº meto sem piterno; pnecipia semp est vissuma ne ceste est, q2 sunt alijs ca veritatis. Se piterna g que ipe posuit formali neces faria peessit pnecipia bère. Itè, smet. c. ve necio nibil phibet necio; quoza da esse alteras cas. Doc ettà p3 in veritatis? pnecipii r pelusonis. It si pnecipii; sit ca cocusio in essento veria pii; sit ca cocusio in essento veria pii; sit ca cocusio in essento veria pii; sit ca cocusio in essento veria veri

Lu arguit câtum est wse non ens sz possibile ce, prie vo esset quon est wse se ens. vi magis non est a seens. ita que câto non 03 que petat aliqua no entitas sz negatio modi esnai q esta se est rista negatio est copossibilis necio. Iz negatio entitatis non sit copossibilis necio. Iz negatio entitatis non sit copossibilis es. Do está vicit que causatum est w se

possibile si intelligif ce potena que est ozia entis oppoita actui: talis potetia no neco inuenit in cato nisi qo catur cum nouitate.no aut neciuz fuit apo Arl. anexio cationis a nonitatis. sic nec apò illos theologos qui vicut xui posse, pduxisse aliqd ab eterno. è tasi ome camm possibile boc est obiectum potentie catine. 13 ista possibilitas licz repugnet necitati a fe n th f Er repu gnar necessitati fozmali. Ad alind cum iponit Ari. œ infinitate intellige tie opin est ven. retia in se cemonstra bile. 7 onfinn eft pus op fit œ ei' inten tione. Ad illas ganctoritates eins p boc adductas. Ad pmaz 2º vlia. 4 c.no est illa q bmu e sine magnitudie qu'infie potentic. [3 po illam fegt alia 20.q. recitata vt pus ofila. f. q est ipas fibilis vinalterabil. oes.n.aly motus funt posteriozes illo quiest f locum. 15 ille. Tho eaut illa suba mobil'sm loci quod phari pot ex prebitis ibi. 7 tuc ocludit g non est mobilis aliquo po fteriozi motu 7 ita in alterabilis.7 tuc fequit pnm.5.c.vtp aute vna tale 22. ita q talitas illa refert ad ce inaltera bile & gimediate pcessit fmo. Ilo at refere ad et potette infinie ce quo fuit fmo in peedente pagrapho.que.n.co tinuato effet fmonis q effe tale refera tur ad coditones pus babitas media te. 7 non ad illam que pus imediate babet vel posset vici q si tale referat ad illaz oditõem mediate posită refe renda est ad illud quod fuit in coclu fione.f.non babere magnitudinem. 7 cocedo op pires funt tales fine magni tudine sient plures sunt inalterabiles 7 impassibiles. Eld alia auctozitatez vico q negatio pot per tot me apter quid raliquo peludi qo possunt esse in ipo canse repugnaticad affirmatio nez oppoitaz. A si aliquid vnuz sit ca adequata repugnantie illud erit meno adequatum ad oftendendű talem ne gatõez.infinitas intensina est vna cā repugnatie ad bre magnitudine 13 ñ adegta.bre at itellectualitate fin ma è rato adequata. Ila aut ouo op3 co/ iungi.f.intellectualitates a imalitates

ad babendu meding sufficiens, qu sic non sufficit intellenalitas fola fm me tez Arl. fic pz in boie fic nec imalitas ficut patzin celo Ad istaz gauctozi tatez vico q non bre magnitudinem pot ocludi er ifinitate potene. 7 fic co eludit ibi.c. 4. pelusione pent. 7 etiaz peludif.8.pbycozuz. Potest etiaz co cludi ex alio.f.imalitate cu intellectua litate.puru.n.intellectuale non potest babere magnitudine. q2 fozma intelle ctualis no est exteribilis. Is fi aliquod intellectuale fit gtus babet mam que pficit a forma intellectuali. rune reci pit estitates non rone intellectualita tis iz rone malitatis qua pficit fozma intellectual'sic est in boie lbec g est va nā babes infinitā potentiaz no babet magnitudine. 75.na intellectual' non babens māz.non babz magnitudinē Ibig vinsfinez. 4.c. pbat non bere magnitudines p bere potentias infini taz,fz illud non est mediu adequatuz respectu pdicati.ibi aŭt.c.zo.post pnci pium babet œ substatijs imobilibus q opz eas effe fine ma. fempitnas.n. eas effe opoztet Et fi aliquid eft actu fempithu g actu fin ma. 7 postea i pzi cipio.4°.c. babet quo ifte substantie mouentes funt nae intellectualis . Ex istis br zm memad remouedu magni tudinez quod è esse intellectuale sine mā, riftud eft mediuz adequatuz re spectu pdicati. qñ g vicif.c.4. q op3 tot subas effe fine magnitudine apter causas pdictas boc abs intelligi a i causa adequata que s.est intellectuali tas sine ma que victa est in principio z.c. 7 in pacipio. 4.c. non autem ab3 referri ad illaz poem que tacta est in fine ce infinitate potetie.nec boc vide tur ceftruere iniam lie cuz intellectua litas imālis sit pzia caimo adequa ta respectu pdicati, boc aut qo est babere infinitaz potentiaz vl'non est ei? causa vel no est adequata. qu pdicatu omni intelligentie puenit. mediu ante pueit foli ao. cui bonozeft aglozia i Trus filins

pl'obu vininu beat calitates apria respectu creae.ar op fic.quars vic respectii calitati ad ar tificiatus videa ad ideatu. is vbo oi nino opetit priceffe arte 7 bere infe ideas oius fcibilium g 22.bor pats pr Angl.6. ce tri.c.9.1.27. vbuz ingt pfe ctuz cui non ceftaligd eft ars gdem oipotentis a fapietis ci.boc p pina p te minorl. 7 sequir .plena oium ronuz vinentiuz icomutabilii.7 boc p scoa pte minor! q2 p rones illas intelligit ideas vt pz er intentõe ei?.83.q.q.46 7 sequit ibi nouit æ? oia q fecit p ipm boc p vtrag pte minor! intelligedo fic. nouit tangs in arte in qua relucet roes artificiatop. Ad opin Augl. z. c tri.c.8.lognés ce filio icarnato.mit ti ingt a pre sin. f.f. potuit' 7 se pauch intpoit. Soztaffe aligf cogitat vt oi camo etia a seipo missus ce filius. qui marie oce' a ptus opato trinitati è q cante oia cânt . Et illa ocloem ocedit iplicite cui radet ad obiectõez q posset fieri ptra eam vicens, quo ingt pater filing misit si ipe semisit cui pmo respo deo ze. Ite ibidez intelligit ista incar natoem vna eadeqs opatione patri 7 fili insepabilit ec factaz no vtiq inde sepato. f.f. Item idez li.4.c.9.vl.zo. plane fident viceris prem 7 filiu 7.f.f vni? einfdegs fube venz creatoze.trini tate ofpotentez insepabilit opari. Do ista gnäliter posita intelligi pot a q cunque calitate que veo quenit respen creature. 13 argua magl tangut ve ca litate effectia. De ista calitate p ingre funt tria videnda, p vt. aliq rato foz mal'candi sit ppia vbo.z' vt. aliqs mo' vl'ozdo i calitate seu cando sit p pu' sibi. 3° viru aligs re' calitati vel aligs ali' re' ad creatura includar pe in el' prietate offitutia,

Depullo pici pot que no qua ro formalis agendi ad extra. Et boc pot tripli ostendi pino auctorita te. scoo ratione sumpta a posteriori. Trandem ratione sumpta a priori.

Auctas e Augl. s.tri.i7.1.74.vbi vic fic.ad creatura pat 7 fili? 7.1.1.ff vnu priciping ficut vno creator a vno aus Er boc videt of ficut ein eis vna foz malis witas p qua vicut vnus wus: fic est vna fozmalífrato candi v pnci piadi p qua vicunt vnº crea r vm pzincipin. Doc ide vult Dio. woi.no. vices coia toti? vinitatis funt cabilia oia. Roa posteriozi suit ab actu can di œ q actu ait falnatoz. Job. 5. qcuqs ille.f.pr fecerit bec 7 fili? filir facit.p B o ait quecuno pa o no fe bat pat'a filius in agendo ficut ca vlis a pticla ris.ficut fol a pat in gnatione aialis. Er boc quith, pg q non funt ce va rie respectu alion caton . 13 eozundem ex b q ait facit.p3 q non se bnt ficut agens 7 ro agendi.ro appe agendi ñ pricagit. Ex eo q ait simili. pz q no babent scin agedo sic ca supioz z iferi oz. q non agit vinte pria f3 vinte alte riº. puta apedent ripfecte respen ei? nec et agunt sic one cae ptiales otine tes vnaz călitatem copletam. sine sint einsdez ronis vt ono trabentes nane fine fint alterius ratiois.vt inte ages 7 fanma fm aliquos in mouendo in tellectuz posibilez. qz in talibus neut cansa potest vici coplete facere. s am be faciunt coplete 7 totalit. vtraqs at pe non nisi diminute a ptialic. vnde magis prie vici potest vtraca alti co agere qui facere effectum. similit tales one cause non oio similir cant effectuz His g vifferetijs a impfectonibus ex clusis intellevit xps q pi filius 7 pari ratone tota trinitas quecunq causa ta finul cant. 7 boc eque pfecte 7 co plete. Ex boc sequit q vbo non è p pria aliqua ro formalis agendi pila ista phat nullu suppositum formalic agit.nisi sit actu p illud qo est sibi foz malit ro agendi vinte fic.vl q beat illud tangs fozmā ifozmātē vtest i cre aturis. pter qo Arla ca aia ocludit aiaz effe actum a forma corpis. qu ch priciping q queniunt ei opões corpis aiati vel fic op illud qo eft pincim age di sit oto idez suppoito agenti.sicut est in forma simplici subsistente que se to

ta ftati è illud qo è er.8. metba. 7 ita se tota agit. Hunc aute illud quod est alterius psone nec pmoe nec 200 ficut vult Augl. 7.0 tri.c. 4. vel.i9. vbi vlt op pater non potest este sapiens sapien tia genita fequit offi illud quod eft ra tio formalis agendi in aliqua actone lit mzinm vni plone q alia plona no agit formalit illa actioe. Si vicat ad illud fm vnaz opinionez q tresplo ne in sno intellectu coi 7 essentiali bas bent vnum verbuz quod eft fozmale pncipium caudi.q. pxim refientia.q remotum.13 pater bab3 illud vbum a fe.q.vicendo ipfuz.filius.7.f.f.babent ipfuz a folo patre, qui vice oium vnivenz vibuz vicit ad pficiendu intellectu effentiale. Et filr vicit ce.f.f.respectu voluntat. Lotra. certuz è q par no babz vbuz vt acti fui fozmalez alto pdictou mou. gtantii babet ipm vt cozzem vel ofnbale. vistincti tame in fuppoito.f3 nent mod? bildi fuffic ad B vesic bis vicat formali agere ista actonerespen coillo qo sie beture p pziū fozmale onm. qz neuť mo badi faluat B pnmfozmale britangs fozma vel actum bitis.qo ti requirif ad b o bas posset vici age tali actioe. Isto pz ce creaturi no tim ce cozzelatis fz q buscucts vistinctl bypostatice opatis ad cande actoes. 3° arguit ad positu a posi p p mem priu sic. somaliro candi i wo a pria e inte l' volutas t alige acto inter vi volutati. is triu p fonan čídě inte? v cadě voltitas. vp lendi videz obm fine pmarium fine fe cudarin. g readez rato fozmalis cau fandi et prima e cois tribus pionis Dancronez tangit Mugl.z.tri.8.quo inquit pater enm.f.filium fcificauit fi ibe feifm feificanit . vtrugs.n.ipe ons ait fient phat ibi.7 post.quo prei tra didit si ipese tradidit.vriiz.n.vicap ficutipe phat ibi. Et fibelit riffenem credo rifeco fi phe sapis. qu una vo lutas est pris a filij a insepabil opato gfi vicat bi" veri q pater agit a filius filr agit ca eft pter candem ratonem

agedi.qz vna volūtas e patris 7 fili. rec boc fequit inseparabil' operatio Boceriaz ofirmat pillud.z.tri.6.vo luntas bei pma est a summa ca oium i.fozmalis rato candi. Diceret ad B q la voluntas vel intellecto fit formal ro candi non tam in qualibz piona. 13 aliqua prie babet potetias vt e pri ciping fozinale vel primum candi. Lone boc.fi est eades potentia.7 bis enndez actum 7 circa idez obiectum ipa in quocunq suppoito sit semp ba bebit eandem roem calitatis respectu obi causabilis p ipam potetiam.nam supposituz non tribuit aliquaz ronez cansalitatis ipi roni fozmali agendi p ipm babet ronem cause agent, peise p boc or babet ronem formalez agendi. quecunqs & psona babet eandez po tentiaz babebit candez bitudinez ad obm causabile. Elind meding prin accipit ad positum ipm selle ominu ver boc medio arguir sic.ee vininum coc est tribus, qz ipa estentia cois e tri bus.ee aut vinimiz est pring pricipiu causandi. pbo.esse reruz pzie ch esse catum 703 q caetur a suo simili. g pe catur ab effe vinino. Lontra boc.el fentia vt esfentia non est pncipin agen di nisi p moduz në veus aut ad extra nibil agit boc modo. Ultimo potest ostendi positum p mediuz coca pozi 7 boclic.oe catum ple oependet a ca pma sicut ipfem a possibile a pfco a simpli necio. gillo quod el formalis rato candi est formalis ro tiandi ista Dependentiaz cati. a p pas formal ro eendi pfem a neciti. Es necitaf a pfeio eadeest cois tribo plonis. garo tian di dependentia catierit cois. 7 p ons formal' ro agendi erit cois. Lontra ista pot argni.notian amoz in oinis f off peedentes ft roes f qs crea p20 ducit. 7 15 f3 gen? ce formal line gb? inte? 7 volutas centiales no inflicient disponeret ad ipas creaturas pouce das. ¡Huc at non' pcedes voum e. 7 amoz pcedes siste. g voo est aliq ro

formal' candi pria.7 fili.f.f. aor ofte

dit adrupli. Primo fic. sapia vi ecl

sentialis no est nist speculatia. s vt est

psonalis est practica respectu opade\* ptines in feideas q funt pna opatiui. Hunc aut no sufficit ad opandu aliq notia tang rato prima nifi fit practi ca g zc. zondit p exepluz ve artifi ce creato. Artifer.n.in fapia artis ou plicez babet noticiam de artificiato. vnaz simplicis notie in arte vli.qua i tuet opanda purespeculatine. 7 aliaz baby noticiay oispositiuam ad opus q in arte pticulari ocepta de arte vii: intuct ordinez poluctonis sue in op? Tè cog practica, sine qua ipossibile è artificez pecdere in op? Similit ocus in notia simplici centiali nonit singla simplicit a absolute tangs i maifesta tone quadaz. In notia vo pducta no uit eade intrinseca r extriseca tangs i quodă reclatio ripăr nouit feibilia i eo taqs i oda vispoitio eon ad op? sic g non' artis viis non sufficit sine no ticia artis particlaris q est oispositia 7 practica ita in oco non fufficit notia essentialis sine noticia producta. oftendir ifta a?" p quoddam fimile in nalibus qui ficut forma nalis non eft pricipius actonis fm q est pfectio ei? in quo est : sed solummo fin q babet rem ad effectu. similit sapientia vl'aoz folummo fm q babet rem ad effectuz est pricipium opandissapientia autem disponent amor affectans que respi ciunt effectu non fint nist sapientia 7 amor pecdentes. 4° oftendir ear de avrer ordine pouctiois intrinsce ad extrinseca a boc sic. vbi in vininis terminat ozdo ronis in estentialibus: ibi icipit ordo originis i psonis. g pa rirone vbi finat ozdo oziginis i pio nis ibi icipit ee ordo origis creaturan no pot g pr creatura ponce nisi pus pductis vbo 7.f.f. Si aut pr beret in fe formalit omne roem causandi crea turaz ita q in vbo no cet aliqua pzo pzia rato candi videt op posset pr ca relicz non pouceret filing. Cofirma tur ind p Hugl.is. De trini.c.iz. L. z8.pt cẻ ingt vòu nữ 3 ợ ñ legt op? op? aut cẻ nổ pốt niất pcedat vòu. liể vòu đơi ez potuit na exite creaa.creaa aute na ce pot nist p ip3 p que facta sunt oia.

Ad ista.aor ome ratonis neganda è qu vt victuz eft pzi' notia ramoz fm que cens est ca creature funt coes foz malif tribus pfonis. Ad pzima pba tionez istius ma.noticia i memozia 7 noticia voi no differut in nobis vt fix culatia a practica, que no vifferut nist ficut babitnal'noticia ractnaliq one niunt fp in rone speculati a practici. Si g noticia centialis in patre fe by fi cut notia in memozia respectu noticie que est in vbo no erit illa in patre fpe culatia valia practica. s vel vtracs p ctica vi vtracs speculatina. Do addi tur ibi ce ptinentia idearuz foluet ref pondendo ad argum pncipale. Eld zm.notitia in patre & creatura non se babz sicut notia artis vlis respen no ticie einsdez in vbo. pz boc er pdictis que le babet sic notia memo q intellige tie.713 pma fit q.bitnal.724.q.actna lis:m verags eft eque vlis vel pticula ris. Illud etia qo vicif warte vli op ipa fit specularia. Tars priculari peti ca no videt vez.qz fm oiffinitonem artis. 6.ctbi. Ars è babitus cuz recta rône factiuni, pa d op ois ars é babit? pactic?. qa ois babit? factiuns é pacticus. Il poc etiá arguit ex eo od vicit artez pticularez ocipi a arte vli.quia pelusiones practice resoluunf in pna pzactica falte vt in pncipia pria.imo videt q non possint resolui aliquo i on fpeculatina.nifi practica fit fubal ternata speculatie.q2 ois coctrina co clusiones prias resoluit in prina pro pzia nisi sit subalternata alicui supio ri co oclusiones by p pincipis. Si que do g inueniar occui ab aliq aucto re quars vlis especulatia 7 pticular practica, Hoc idiget expoe apot fici telligi. qito aliqo medin recedit magl ab vno extremo tato no foluz accedit ad altex is of bre roem alteri? fic ps ex.s.phy.q rubenz respectu albi or ni gru. Huc aut cog më ipeculatia eft i q nullo est virectia i op?. Logni vo mere practica est illa que imediate est virectina in op? quecunqs & cognito media p quo magi recedit ab vno ex tremox tanto magis pot vici otineri fub altero. Hunc autez cognitio artis vlis non è imediate virectia in opere. ga opatones funt circa fingularia p methae. Moticia aut artis pticular ! imediate virectina, p tanto igit noti cia artis vlis pot vici speculatina p quato no est imediate virectina i op ficut eft pricularis.ne tam e simplir fpe culatina.f3 virectina.l5 mediate.quia pticular virtute ei' cft imediate dire ctina. Q addit igit o i verbo tancis in oispolitino nonit wo feibilia qd itel ligit p noticiaz vispositinaz in co.In nobis video vnaz noticia w agibili w terminate gd fit agenduz.7 banc feg tur actus voluntats qua recte volo sic agere sientrato victat agendum estel. Istaz volitione sequit quedaz cogni tio q scio me sic velle. Et si scirez volu tatez mea esse imutabilez r non ipedi bile scirez me aliqui sic factur este. In co aut n possum' bre vistinctos act' res giroe. Aut g p noticia vispositi ua intelligis i co noticia.q.pcedetem oez actu volutati. fine illuz q vit fefic factuz ee.7 tunc lequit of fi tal' notia in to disposition off in yna psona Ti alia.qz ois noticia i zo.que.q.pcedit oem actum voluntatis babet in intel lectu viuino vitnte pmi obiecti monen tis.illo at mouet necio intem oininuz ad quacuqs noticia peedete actu vo lutatl. qui tota illa motoe n inenit pn cipiù motin nisi p modifine. 7 p oñs nccio. Ant p noticia vilpolitiaz itelli gis illā ā fegt ætinatoz volūtati. a tē fegt op cū āls po nouit ætinatocz vo lūtati in ācidos po fic in feipa: op ālibs b3 eq noticia vispositia3 v q13 opabi li. Thee v3 vicē q 13 p notitislam sie visposē v opabili sā s seipa3.q2 sie ar gutii ead octone pricipale iftio articli vniº volutati vna e dispo. 7 ita fi vna pa disponat a B opabili p pris ralia que babet eandem voluntatem codeo imo codem actu vilponit. 7 pais re flectendo se p actum intellectus super actu uolutati. sic vna scit se sic vispo nere ce l'opabili fic 7 a . 7 fic noticia vispositia isto itelica è cois trib pso nis. Ad tertia phatoez que ex foz4

21

nali actina. Ro. 13 forma nalis actina babeat respectuz quedam ad pductu qui respectus signi p nome pricipi vl' potentie tam illud quod vicit este pn cipinz vel potentia tangs substratum buic respectni est aliqua fozma absolu ta.qo pbat .qz non min' fozmale on ciping actonis vi' motus est aliquod absoluti qui terminus. Et pripue fi ista posito cit vera illud è fozmale pncim agendi in quo agens 7 poductuz affi milant nuc aut tinus formalis actio nis vel moto non foluz pot effe forma absoluta.s necessario videt er.s.psy cozuz q è fozma absoluta non inclu dens aliqua relatõez. & vel est necessa riuz vel faltez possibile quillud qo est pnciping formale agendi fit forma ab foluta 7 vt forma abfoluta.boc oclarat in exemplo.qz licz caloz fit potentia calefaciendi. 7 boc qo oico poten tia importat rem in pereto:tam ille re? pe non includit in rone pripigacti. sient loquimur a pncipio actino.acci pie p illo quod imediate anoiatur ab illo respectu. Hoc patz in alio exe plo magis remoto boc qo est obiccti impoztat ex signi nois rem. Si tam querat quid sit pmuz obiectuz visus no rndet p aliquod relatiuni. q2 tunc effet facile affignare oia obiecta poten tiay puta op punuz obiectuz vifus est visibile. randit' andibile. Tic a alis f3 op3 affignare p pmo obo aliquod abfolutus substratus illi relatioi q im portar p boc qo est obiectii.cui abso luti forma sit pse motina talis potene. ficut lux pl'color respectu visus. 760 nus respectu andie The a dis. B et go vicit Ari. 2º a dia c'ingt è visus B est visibile Tegtur. visibile est coloz b aut efz se visibile. F seipm aut no ra toe. s qui in seipo by cam esse visibile ois.n.zc.vult vice q si coloz é pmum obm vifus ipm fm fect vifibileno pe pmoo. 7 bocest q vie no rone.bec e. boc pdim quod è visibile non cadit i rone subi. s pe zoe qz in subo est ca podicati. v boc intedit cuz subdit. s qm. in seipo by cam. Lonsimilir e in multi. alys.7 spaliter in posito q2 cum que

rimº pncipium actiung respectu alico actonis no intelligim? ce respectu qui ipoztař in pereto p boc qo est pneim actions.mnc.n.facile eet oftendere re spectu ois actois sui prinm. que prinm actinuz respectu calefactonis est cale factim. 7 illuiationis illuiatinum. 7 fic æ fingulis. Sz intelligim? æ illo qo e primum fundametuz illi re?. illo at est forma absoluta.7 boc no includeº aliquez rem, que respectus ille no posts alicui effe pzioz na termino re?. fozma aut actina eft poz na termino actonis saltem in actonibus equocis. Applica do gad politus. li notia que chi rato fozmal' pducendi creaturaz no plus includat ronem re? ad eaz quato re? includif in forma in roe pucipy acti nalis vibi no includit is tin plequit videt feg q in roe non vie formale prin pdneëdi creatură no iclu re adeă. Alir breuffime pot vici q in noti pducta îi e aliga re ad creabi gā lit in notia coi tribo plonis. lic po phatii č. Ad 4 m phatones ma, ls ista ogruča o poutate pouctois itrifece ad extrifeca posts mlti ipediri:tn 2ce" 2° q va č.í.q př fi postet pducě creaturas nist po pduct sto 1.6.7 ro bo č.q q q ab codě v simpli nečio, p ducit a alió otigent no pot pduce il lud ad qo otiget fe bo niñ po pducto is ad qo necio bo, amars que cade est necitas pducti a pduceil, pducti ex trinsecti etigent pdur. Intrisecti vo nceo sic q ips encein ead necitae q 7 pdnees. Ho pot g ichoari ozdo pdn ctop ex nisi po cinato ozdie pdnetop int. Alia ro e.q. pducto pozi coicat calitas respen posterior sin repugnet pzie roi illi pducti.na er ozdie pdu ctor na repugi fibi calitas cu ipm fit po polucti. Lu g pa polucta ve tacti e i roe poze fit polucta po gcu p crea tura a cu n repugt fibi ex roe polució nis cálinas respeu crea se per e por crea tura n m po poluca di spania a ut polu ctia ipi? Et l'ouple ro pozitati pt bii er vbis Auglibi adduct paroib q ait vbu œi ce pomit n'exnte crea". n' at co? za in b q subdit p que oia fcast.

Mectame ex istis onabus ratonibus necer ista auctozitate. sequit q vbo fit aliqua ,pzia rato formalis candi. ga abiquitali prietate ratonis candi potest stare tam pozitas psone ad crea portras tangs policti ad polictim: qs portras tangs pricipi polictim ad p ductus.no.n.o.3 q. polictim imedia tius policcii yl polictoni i etia poli ctiuuz tertii beat priaz ronem pdu-cendi illud tertiuz, iz sufficit q babeat ronem coem eandez cuz pmo pduce te.fic op necio fibi illam coicat antegs vltimi pductuz pducať.7 fic est i p posito.p boc apparet quare pat filio 7 ipui sco non pouctis non posset crea re.qz non pducto illo ad qo pducës nccio se babz no pot pduci illud alio ad quod ptingent se babz.non pdu-cto ctia illo qo natuz est babere eadez calitatem respectu terty cum poucete non potest pouci illud zm. g illa po assumpta si voum non beret priam ronem candi pater a si non poncers rbu tri poffet creare falfa eft. pter ou plices rönem pdictas. Si arguit co tra boc.qz Pm auctem Hugi. allegatā creatura necio perigit voum in rone cae, vnde ait creatura nulla effe poffit nisi p ipm p quez oia facta sunt.s.ver buz.non aut neccio perigeret in rone cae fi totalis 7 ppleta calitas eff i pa tre. Be o obum necio perigar in roe cae ad pouctoem crea potest on plicit intelligi. pl' tanque calitatem perfi ciens. vel tangs in cadez calitate cum pmo peracto queniens. Pzimoo no requirit filius qu non pficit calitatem patris fa pr in fe 7 a fe baba calitates pfectă.7 eaz coicat filio.7 io filiobabz qu pat babz. z.º requirit filius.qu.n. pus of creatura poucat coicat fibi eades na cum patre. 7 p pris eades t tus actina respectu cuiuscunq posteri ozis.sequit q fili? tanq pueniens i ea des calitate cum patre perigat ad p ductos creature. Alif pot oici redit in idez op effem perigere aliquid i roe cae potest este ouplicit. Uno ex parte ipius effectus simplir quum est & fe. ita.l. q effectus non beret a quo fuffi

cient posset pauci niss illo esset causa Alio ex parte necie peoitan in cá. p mo filius non perigir in rone cáe. Rad peo que andem prectoem totalem cán di baberet par sip ipossobile solus eet. si non petel in actum illius calitatis evire nist pus silio cocurrar secum vel coicat secus in cadem prectone a sim cas eccat in cande acti.

De lecudo arti. pncipali vico op filius negat a fe and tes pmariaz candi. 306.5.non pot fi? a fe facere quicos pcedit aut subaucte in cando.cum fubdit. nisi qo viderit prem facientez. 7 infra ibidez opera o adit mibi par vt pficiaz ca ipa opera que ego facio & zc. Dedit mibi pater ecce subauctozitas ego facio ecce cali tas. Consimili respectu. s.s. babz fili? auctem in agendo. Et ro vtriusque q2 a quo aligd baby pncipius agendi ab eo baby Tagere. Tp offs virtute illi? agit.non vinte cius tangs cae superio ris qu non by virtutes oiftinctam ab to f5 vittle illi tangs pncipy coicant. fibi calitates. Tio babetis auctem in ista calitate in qua recipies baby sub auctem. Sz bic obycit qu si pat p'? ozigine cat ca fili? g fili? non cat illud catum.qz qo pzi' catum e:posteri' ca ri non pot.nifi ide bis caret .quod eft ipofibile. Similie pot argui e ozdine ozigints ficut a ozdine călitatis. qz fi pr facita le r filius non a le. g pat cat pus ozigine. 7 tune vt pus non poterit cări a filio.q.in zº signo oziginis. ga idem no pot bis cari. Eld ista radeo op ozdo in causando pot intelligi vel rtactio respicit policens, vel vt respi cit policens. Si pmo mo est ozdo an ctozitati Asubanetis in aposito, qz i est inter supposita agentia in babendo pncipius formale agendi p ato.f.pm illoz babet illud ab altero.zoo non est bicozdo que non pus ponif creatura i effe p actoem patris 7 poftea fequitur actio filis, s virtus candi ordinate \$3 ordine originis babet in vtrogspus na ci terminus pducat. Et ista virtute babita a tribo in codem signo nac

opleto tam'toto ordine originis poni tur effectus oio simul a tribus. Do g Dicit q pus carum non pot pofteri? cari. ocedat referedo pus 7 posteri? ad ipm cari r sic pbat posito iz no pter boc est negandum an pus bas vituez candi a posterio ozigine babes candez prit p ipam simul na babitaz in vtrogs simul effectum care. Aliter posset vici spaliter ad zm. p pus ozigi ne care est causare a se posterius ozigi ne care est causare ab alio. sicut autez ab alio babz vintez candi vel a fe: fic 7 causare.nec est veru q sic pus cau fatu ab aliquo no possit posterius car ri ab alio.q2 b? intellect? est iste q aliquid non posit cari ab vno a fe: 7 ab alio no a le, qui intellect? falfus è vbi eadem vius actina est in poucente 7 pducto.

Detertio articu.

pncipali oico q nullus read creatu raz pot pse includi in costitutiuo pso ne verbitum qu'quicqd in cà includi tur pe est reale. vistinguendo reale pt ens ronis.qt oftimmy eft fic reale. 7 p mo reale. Hunc aut quicuqs respect? in vininis ad creaturaz est mo ens ra tonis. g zc. tum qz quicuqs respectus ci ad creatura babz p fundamento primo aliquid coe tribus. non vico fic primo o er na fundamenti ozia tur relato illa.qu tune cet relatio realis 13 fic primo o illud fit prima ratio pandi p actum intellecto oinini pfo nas dininal ad creatura. Sic et tactu est in pmo articulo re intellectu 7 vo luntate sic posset phari & quocigs 63 qo cens p actuz intellectus elt apabi lis ad creamram. Di aut fundameni primi est coetribus respect' non po teft effe ppains vni.no grespectus ad creatura includit pe in ppaictate alice pe.qa quicqd includit sicest ppaidilli plone. Tun zo qui iurta pmam viam poffet argui qu quicad elt in plona oi nina est necesse esse a se. a boc exclude do plia se alind in ratone cae.non at in ratone pheipy. quequegd eft ibi eft

incătum.lz aliquid ibi posset poni pncipiatuz. Hunc aut respectus ad crea turaz etia in quocunque este reali pl'co gnito non pot effenceius a feboc mo que nec termin' respect pot esse neces farius fic.qz in quocungs effe creatu ra est vi possibilis vi saltez no necia a fe.g nullus respectus ad creaturam in quocungs effe pot pe includi in per fona oinina. Sz ista rato la forte pce dat er vis mapparent poff multipli cif improbari ripediri. 7 non eniden ter solui nisi cuz plivitate tanta ditaz bic aggredi non intendo. Szobijcie otra istud qu verbuz ipoutat pe sprie tates ze pione.7 cum boc pe importat rem ad creaturas g 22. Dzima, post tio pz ex pripio cuangeli 30. In pu cipio erat verbuz. vbi enangelista p B qo est verbuz intendit expmere prie scoam psonam in vininis. Et Aug 7 tri.c. 4.co verbuz quo filius. za po pbat pillud.83.q.q.63.vbi exponit illud. In pricipio erat vbuz. Augl. 98 grece ingt logos vicit latine vbum 7 rönem fignificat bic tam verbu meli? interptat.vt fignificet non folum ad patrez respectus sa etia ad illa que p v bum facta sunt opatina potetia. Unit g or cum vicit voum ipotet respect? ad creatură. Ite otra ronem factam obijcit.qz si vez sit boc qo accipitur in illa rone q creatura in quocuqs ee non est necia a fe. nec poñs quicum respecto ad creaturas est sie necisos, to sequir opnecrespecto od vt intelligen tis ad creatură intellectaz.nec respect? cins vt creatini ad creaturas vt creabiles sit necius a se. sa cus nibi est foz malit anccionifi illud fit necium a fe g sequeret o aus non necio est intel ligeris creaturaz nec cătiuus creature quon verung eft fallum. Eld ifta ad pinum posset ce oupler visicultas vna ex realia ex significato bonois v buz. Quantuz ad pmuz vico q i p prietate scoe psone no includit alige refrectus pe prins ad creatură prer rones ad boc postas. Quantă ad z<sup>m</sup> osco op respect realis 7 respect ronis non faciunt aligd pe vnu. viò fi tles

ono respectus importent p boc nome vbnz sequit q illud nome non preci se significat vnuz pe oceptuz qu respe ctus ad patrem vi vicentem eft realis respectus ad creaturam ve victam vel catam est ratonis tantuz. g si boc no men verbug ple importat mi vnuz co ceptum fequit q alternz illozuz figni ficabit 7 altern onotabit tantumodo qo fi veruz est phabilit vici potest q ficut idem fignificat filius 7 filiatio 13 alio modo fignificandi fic idem figni ficat voum vt eft.q.cocretum veins abstractus fils fingere.quod.f.eft ver batio qo fignificat idez 13 alio modo verbari.n. eft idem qo vici fine intelle cinalit expini. 7 p oño verbuz impoz tat in pereto boc qo est intellectualit exfilim. atunc anotabit relationem ad illud quod vicif p verbuz, p tanto q anotat noticiaz pfectam. que noti cia bab3 respectum ronis ad cognita p eam. fin boc igit otuz ad significa tum bui vocis verbuz eset iste ozdo opimo a pfe fignificat respectus oziv ginis serpfio intellectualis paffina. 15 modo pereto. 2º pnotar noticia q. terminus formalis coicatus p istam erpffionem. 7 illa eft cois tribus tam appropriata vbo.zº vero p boc q ista noticia babs remad noscibilia anota ret in noie verbitalis respectus. 6m b neganda esset scoa positio assumpta in argumeto. 7 cum phat p etug 82 q.q.62. vici põt q p tanto melioz est translatio bui? qv est logos in boc q est verbum q in boc q est ratio quia boc nome rato nec respectuz oziginis pzium nec illum ontem appropriatu qui eft ad creatura ita ipoztat. ficut B nomen vbum.quare vbum vt vbum potest pparari p intellectus ad quod cunqua pons babere priam relationes ratonis. Do vero ait vi fignifica tur ad patrez respect? boc tibet intelli gí a co qo pmo a pricipalit fignifica tur. qo aut addit ad ea que facta funt ibi cebet intelligi fignificare ponota re. A dzm potelt vici q neciumale abiqs omni repngnantia qstum eft ex pte ini:pot effe fine effe reali cuinfeuqs

non necestarya fe.qz non est otradi ctio quim est ex pre pozis absoluti: q ipm fit fine posteriozi tam illud nečiuz non potest este sine este cognito cuinf cuncy alteri?:q2 effe eins necio requi-rit cognitione alterius,7 p ons alteru in effe cognito. 7 pfimili eft & ee poffi bili. Hon igit pione vinine copetere aliquid reale potest: nisi illud sit neces farin a fe. boc est incaufatu . quicquid ante includit in prietate pione ppe tit pione vt aliquod reale. pot tamen pione vinine petere aliquod cogno feere vel aliquid posse: 13 illud non sit nccium a fe.ficut nec termin?. Ellit po teft vici o aus eft fic necio intelliges creatură 7 cătiuns creature: q vtriiz istozum fozmalit vicit aliquid ncciu a fe. put a se excludit cam. fa non ne cessarius in esserali fa in aliquo ce vi minuto.quicad aute includit in prie tate plone fic eft necum a fe : q eft in effe reali. Munc aut nedium a fe non nccio coexigit aliquid aliud in eè rea li 13 corrigat aliquid aliud in effe co-gnito vi effe vinuto. 3°° posset vici q alio° est nezium illud qo nezio requi rit a boc fine perigat fine coerigat ad effe necessary. Ello modo est neces farinz illud quod ad effe necessary ne cessario cosequir. Ex victis & causali tate effectina p3 soluto qonis a causa litate exemplari 7 finali.qz cuz caufa eremplaris sit aliqua ratone fozmali exemplas: 7 causa finalis sit aliqua ratoe tinans: fine finies fic ca efficies aliq roe formali efficies: fequif ex co fimili ratone o nulla istaruz causali tatuz potest esse apzia nisi rato fozma lis causandi sit apzia. non potest ali cui psone esse pria rano exemplandi sine finendi. sicut nec formalis ratio agendi. Doc poster pbari bic sicut po phattim cft œ ca effectina. 13 œ pha tionib pus positis cuidentioz ad po situs vider illa vltima quia ratio soz malis terminandi ependentia causa tí ad cam in quocunque genere cae ce quo est bicsermo: est aliqua pfectio.7 loquendo æ ca pzima in quocunq il lor gener elt aliqua pfecto simplicit, Si g quecungs pfecto fumpli eadez eft in trib?: fequit of quecungs causa litas in one cungs generallor sit cois

litas in quocunque gener illor fit coif Eld arm in opmoico ad minozem vico o quelibet plona ficut è creatrix fice arnfer. 7 cum fit simpler i qua n viffert babes villud qo betur. quelz eft ars. 7 ars eque pticular 7 eq actu alis. sient p3 radendo ab obiectiões in pmo articulo.tñ appropriate vbuz vicit ars ficut fapia fine noticia. p ta to quer mo fue pressionis spetit sibi offit noticia actualis pcedens ce me mozia prna oclarans oè intelligible qo in memozia illa ptinet. Iboc pz p Ang 7.tri.c.4.ita dicit fili' fapia pa tris queadmodu vicit lumen pris, 7 qualit boc fit: ftatim subdit.i.quead modu lume ce luie a virungs idez lu men.fic itelligit fapia a fapia a vigs vna fapia. ofilir vico ars warte aviz vna ars. Ed illo quod addit in mio re œ ideis pz pus in rifione ad pmaz obiectoem in pino artículo.q2 idee sit cões cuilibz pione.lz approprient ver bo pter modus prins emanatonis ei? q pcedit vt noticia actualis ocla ratina ois obi quod.q. babitualit co. tinet'i memozia paterna.

Onfequen!

C

ter querit œ oipotentia in apatoe ad obiectum qo re spicit. I sunt tres ques. pma que a oi potetia ve respic subamimalem rest ifta. Uty ons posit facere angeli in formare maz.za qo est ce oipotetia vt respicit fozmā accitale 13 bite ce mo supnāli. vē ista. Uty co posit spēs in eucharistia quertere in aligd pecis. 3ª est ce of potentia put respic formas accitalem bitez ee mo nali reft bec. Uty cens posit facere q manente coz roze 7 loco: cozpo no beat vbi fine ee in loco. Adoma qonez arguit offic œ pot facere formaz malem effe fine ma.g 7 fozma imalem ee in ma 7 per ons angem effe in ma. vifozmarema teria. añs fic. quensfacit accus male fine subiccto in sacrameto altaris, 24

phat. quenon magis videt repugna re fozme imali ce in ma. qs fozme ma li ce sine mã. Contra si angel infoz maret mam:aut varet ei actuz simplr fine fubalez:ant actuz f quid fine ac cidetalez. no pmo°.q2 cuz sit pe subsiaut subalis fac ple vmi cu illo qo ifoz mat.n° z° qz f Erl. pmo pbycop.qo verce:nulli accidit.angeloeft id quod vere ē. g.z. bic stria vidēda. pin tellect' gonis exponat. z' foluto cius put posible fuerit ceclaraf. z'aliqua onbia viffoluant . Dep breuit Bi querit fi angelus beat mam ptes fui. qu tuc angelono informaret mam. f3 fozma q eft altera pseio infozmarz ea ficignis no informat maz fz forma q est altea psei?.nec querit vtp angel? possit informare mam boc è effectine trasmitare mam ad fozma. 7 boc vir tute œi la forte vitute sui non possit, vt fic ceus faciat angelu effectie informa re maz.fic fm aligs facit coap' effecti neage i fpus. Sz querit ce infozma toe formali.an.f. ceus possit facere any gelü ee fozma infozmante. De z° 2° negatina eft teneda. 7 ad 6 poffent po ni oue roncs. quay pma fumit er me dio coi.zaer medio magl. prio. Eld dent postmom rões inquiredo te eis fi ochudāt. Paima ro eft ista ili o qo e fimplir pe subsistes: no pot esse foama mē, angel? est bi? g zē, aer œclae. Ens pe potest intelligi triplir vno; intelligi ens ple folitarie. pnt accipit p posteri ozuz in zoo pe. 7 boc mo acche pot ee ens pe qui no est in subo. zoo vicit ens pe put distinguit otra ens in alio. 2 pe ens est idez qo no inberes actualie nec aptitudinalie. a boc mo quecuqs fuba no tiñ ppo fa etiaz mā a forma čens pfe.qz forma fubalis la infit mē informando.no ti inberet: qz inbere vicit no ple infozmare. qu'inberes nec est act simpli 13 act f qd. nec cu illo cui inberet facit pe vnu opp oneniut ei qo pfe informat. 30° ens pfe vicir il lud quod baby actualitate vitimam. ita q non est pse ozdinabile ad alique actus simplicit vltra istuz que babet.

qui quidem actus plterioz posit esse actus eiº ple.7 boc vl'pmo vl'pticipa tine. qo boc mo est pse ens coiter vicit suppositus vin na intellectuali or pso na.boc modo intelligit aor a ente pfe Aftud foluz vicit prie subsistens. sic phus loquit ze waia vicens. q mae potentia bocaligd. spes aut f qua ali gd or haligd. zin q eer isis qo sim plicit e boc aligd. spsc iubsistes babz actualitate vltima no ozdinabilez ple ad alique actuz vlterioze, aor sic itelle cta phat que forma subalis pse ordia. tur ad effe toti? Illud aut ce eff actus simpli. positi quides p.s forme pti cipatine que ps of et plep accis boc eft pe pricipatie, totti aut pmo. qo igit eft pfe fubfiftens nec pot ordinari ad aligo effe pfe: illnd no pot effe pe foza pbato mi.ange' est pfect' in spe psea imo psectioze of sit aliq spes sube ma lis.ozdo.n.spēņē ve ozdo numeroņ. 8.metbas. nunc aŭt alig suba mālis ē ita in actu vitio q no è pse ozdinabil' ad alique actu vlterioze. aliogn posset effe peeffus in infinitum in fubitatis malibus.vt quels posset ce ps alterius s multomagis ange' è pse subsistens om intellectus odictus. Dec ro peedit er medio coi que meding illud qo eft p fe sinbsisses eq ecludit pom wigne si cut wangelo. imo w quocus qo est eplete in aliq spe sube. Dine pz q no embile non e ozia ossingues angels ab aia.qzeft coe angelo rigni.lbic et pz gre ala sepata no est psona.lz.n.ñ fit nata inberere: 7 io fit ens ple z dicto.lz etiam poffet effe ens ple pmoo i.folitarie:non un p virtutez cae extri fece sie pot accus vi forma malis:sed vitute në sue sibi ærelicte. 7 boc qu no nccio ependet a ma in aprio ino effe ti non pot effeens ple zo pdicto. To inmiliud quod effic ple ens occitur supposituzin nā aut intelligibili or p fona, ric est psona incoicabilis quia fibi repugnat coicari no mi vt vle fin gularib<sup>9</sup>:13 vt fozma më actuande per ipam. z<sup>a</sup>rato ad pposituz est bec.gc gd pot esse fozma subalis boc sibi co petit imediate p essentiam suaz.s.posse

varcactuz simplicit ipi materie. quia 8.metbe p3. quon est alia rato quare boc posts facere ple vnus cus ma: ni si qe boc est pse actus 7 illud pse pote tia. 7 bui non est aliqua rato viterioz nisi pria ratio bui villi? g cui repu gnat effe actum me boc peile repugt fibi p ronem "priam. ofiia ifta pbat que maiori prectioni attestat qualicui rpugnat effe fozma më: क क fibi que niat. fi g'non totell boc libi couenire nisi p sua prià ronez:sequit q cui re pugnat maxime repugnabit p prias ronem formalez ipius. Si igit rato, p pzia quidditatiua angeli cet nota: per illam apter quid posset ostendi. p sibi repugnat informare mam. Ifta ro la oftendat qo meding effet ppzing ad pelnsione si ipa estet vera: th non ofte dit ochusiones elle veras. vnde negas eam viceret o non repugnat buic in formare.nec effentia fua apria est rato pfe repugnantia. Ideo viterius ofir mat rato sic, cuilib3 actui simplicit p ronem priam vel couenit aprituo ad pe informandi vel repugt informare œ effentia angeli non est vare pmum. g zm. r tunc vitra vt argutum est: ipa essentia est apria rato repugnantie, p batio mi.aptitudo non est sine actuali tate qu sit impfectio aliqua. zarato posts poni talis.ozdo prectionis in foz mis videt effe p receffum cap a ma.fi cut actus pfectioz plus recedit a pote4 f3 aia intellectia tantu recedit a ma op në sue relicta pot babe esse sung aprin fine ea. gangelus qui è pfcoz quacus aia intellectia plus recedit a ma 13 no videt of plus possit recede nisi sibi re pugnet in este më.ista rato non videt multi phare quantiplex dat excel lentia actus ad actuz alia quifta fic re cederea mã.imo aia intellectina 13 pof fit effe fine mä:tamen ita pfecte poteft vniri materie ficut aliqua fozma infe rioz,ita viceret quangelus potest qui dez este fine materia etiam perfectiozi modo quanima intellectina . fed tam potest este in materia. quia licz cepen dere a materia fit impfectionis: no tri è cuidens & posse coicare actualitate

sud me sit impfectonis, apcipue qua do talis coicatio potest esfesine cepen dentia.sicut poneret in posito. 4 ratio videt sumism aliquos ex ope ratione angeli que est intelligere. 713 fic.intelligere est operato imalis.g in tellectus est potentia imalis. a plteriuf g'naintellectualis est na imalis. Pria ania phat per boc. o operatio inest opanti fm potentiaz priaz vt f roez prima operandi. 7 p oñs si potentia sit malis illa operatio non est imalis. za ofia phat que ptentia non erce dit substantiam a videt ista ofia pci pue tenere ce natura illa que est me / re intellectualis cuinsmoi est natura angelica.non sic manifeste tenet ce na tura que est viminute intellectualis. 7 cum boc sensitina quanti ad aliqua potentia. ficut est aia nostra. qu'illa ce pendet a mã in operando saltem alioqua operatone. sa nã mere intellectua tis nullo mo expendet a ma in operar do.necp pris in effendo. Uidet etiaz oñia a pino ad vltimuz cofirmari per comencum positionis penultime a causis vbi babet. Imposibile naqselt ve sie res cuius substatia cadat sub tempore. reius actio fub eternitate.fic enizeins actio melioz effet ipins sub stantia bocest imposibile. Primum ans phatur ex obiecto. quab obiecto actus quilib3 recipit spem a prectio nez. nunc aut obiectuz intellectus in qstum buiulmõi a materia abstrabit qs forme in mä sunt individuales qs non apprebendit 63 q buiusmoi. Si buieratoni inster qu simili ratioe pof set concludi p operatonem a vlterins p potentiaz op ala intellectina eet ima lis. 7 tame of eft falfa. boceft q non e pfectio materie. licz fm aliquos vera sit ce imateriali bocest non coposita er materia a forma. Diceret q bit potentia intellectina est immaterialis 7 etiaz anima boe modo est imateria lis quia non est imersa materie nec a materia totaliter apprebensa. 7 boc æ clarat quia quato forma est nobilioz tanto magis ofiatur materie cozpoza liaminus ei coinngit amagis cam

sua virtute excedit. anima autem nra vltima est in nobilitate fozmarum. vñ in tin sua virtute excedit mam corpor ralem: q babz aliquaz operationes 7 virtutez in qua nullo modo coicat cu materia cozpozali. 7 bec virtus vicit intellectus. Contraistnd.bomo no est bomo fm animaz sine p animam nisi bm q anima infozmat mām.ergo nec operat operatione pria bominis bm animamnisi ytanima informat materiaz. g vel non intelligit fm aiaz vt fin formaz quesit pincipinz buins operatonis. vel intelligit fin cam vt in format materiaz. Prima politio p bat. quia copositum non est illud qo estinisse partibus. 7 bocnon vt oini fis:f3 vt vnitis.vt pat3 ex.7.metbe refpectu buius fyllabe ab.wa.7 b. 7 ita vninerfaliter w partib? 7 toto. nec for lum est boc veruz & partibo materia/ libus quas vocat ibi elementa. sed et ce partibus effentialib? que sunt mas teria a fozma.copolitum enim ex boc vnuz est: quia boc est potentia villud actus.ficut vlt.8.metbae.boc est quia vna pars que est potentialis informa tur. valia que est actus informat ipaz

Item ze contra idez. Anima fm fu premuz graduz pfectonis sue esfentia lis informat materiaz. sed intelligere non potest opetere sibi 63 aliques gra duz superiozez & sit supremus:non & apetit fibi vt excedit materiam intelli gendo p excedere no informare. pma p3 q2 alioquin bomo non effet fupze mny ens corporalence p ons primi angelo in ozdine spez quia non esset actu fozmaliter p illud quod est supze muz in anima intellectiva que est pri ma fozma angelo. Deifta 4ª ratio ne videduz est pmo æ ante. Illud an tecedens.f.p intellectio est operatio i materialis.potest intelligi tripliciter. Uno mo p oppositum ad operatones fenfitinas.que vicunt organice.quia exercent p ozgana oterminata. The materiales quia requirunt otermina taz partez cozport ceterminate cople rionata3.7 p opm intellectio est opera tio non ozganica.non.n.p aliqua pte

corporis exterminatas exercet in boc modo intellectus vicit effe nullio par tis cozpozis acms. intelligendo fic vt in qua parte vel p qua partem prie exerceat operationes fuas ficut poten tie sensitine. Sz ex isto intellectu ante cedentis no vider fequi imaterialitas forme. forma.n.pure materialis onm tam fit vnifozmifin toto 7 in qualibz partenon vicit operari pozganum. ficut ignis non vicit opari pozganu 7 mentatoz.7.metbe. fuper illud & fi cut victuz est. Clirentes iste assimilant intellectui in boc q non agunt per 02ganum.7 loquit & virtutibus que ft in seminibus. 7 paulopost. virtutes q funt in corporibus animaling agunt p instrumeta eterminata 7 membra pzia. virtus ante formatia non agit p membenz , prium. 7 rato buius est: quia fola fozma vicit pzicipiuz operă di ozganice.que.f.quodâmo illimita ta in agendo: potest esse pnciping oif forming actionus que tamé non poffunt clici nisi mediantibus partibo oif fimilibo. rideo requirit o perfectibile a tali forma babeat partes oisimiles p quas operatones ille organice ever-cent. a talis forma el apriciola aía a mter ini prectionez vltra fozmas infe riozes potest esse pincipiuz pluriu ope rationuz pipam connenientiuz suo to ti. 7 ideo requirit p suo psectibili ade quato cozpus babens partes maior) distimilitudinis que coneniunt pluri bus operationibo distimilibus quaz potest esse pncipiuz. Immo ex isto intellectu antis vider pose argui q itel lectio est operatio eque materialis sic villo. quia villo potelt exerceri p partez materialez octerminataz, intellecto autenon p aliqua partez fz eft totius pmo. non.n.manº intelligit f3 bomo fa si aia non ve pficiens totum posit effe priciping intelligendieg ipa vt per ficiens quacunqs partez eque posset este pricipium intelligendi sicut ipa vt pficiens totuz.7 tunc vici posset ita vi gitus intelligere sicut bomo. quia ita effer in actu p formam vt elt pncipiu intelligendi. Si g totum eft eque ma

teriale ficut pars vel magis fequit op ista operatio que non petit forme ni fi vteft in toto fit eque malis fient illa que fibi copetit vt cft in parte. Bo ad boc.operato que copetit forme vt est quodamo illimitata pfectio si coi cet materie vel toti: coicatur ei quod eft in actu p formam fic illimitatam? tale est totus anon aliqua pars eiore spectu aie intellectine cui ve sie illimita ta est copetit intellectio. Alio mo pos fet intelligi afis q intellectio est imalis terminatine.boc est tendit in obiectnz abstractuz a mā. 7 in boc intellectu vi det ans phatum fuiffe p imalitatem obiecti. sed ista phatio non concludit îmālitatez simplicit criaz terminatine fine objectine: q2 fm omes quidditas rei malis potest esse pse obiectus intelle ctus nostri. s tanti si requirit in ob iecto imalitas:boc est abstracto a ma teria indiniduali. Ter boc sequitur o operatio fit imaterialis terminatine.B est indries ad obiecta singularia materialia.7 tune ad babendum pelufio nes intentă owiters, phare o operas, que respicit vniuersale, pobiecto non posset aliquo modo coicari materie. Zertino intellectus astis est iste intel lectio non est pmo alicnio material' ta que primi receptini. fa eins receptinus primus 7 prium eft forma non illa totius que eft gdditas ficut eft buma nitas.f3 illa que è simplex raltera ps compositi.quelibz ant operatio sensiti na cft pmo compoiti er materia 7 foz ma sient prij receptini. sient patz in pncipio ce lensu a sensato no nipa aia est imediate receptina visionis:led ipz ozganuz quod est coposituz er aia 7 oterminata parte corporis est prima rato recipiendi visionez necestaia ne aliquid aie nec illa fozma mixtionis que est i determinata pte corporis sed forma totinforgani eo modo quo bu manitas eft forma totins bominis eft prima ratio recipiendi visione. Ex boe patz q si ozganum vicat illa ps totius animalis in qua tang in pro rimo receptino recipit fensatio: 02ga/ nus vicer aliquid compositus ex aia

vt est praiping talis operationis: rex parte cozpozis sicmixta. 7 tunc patz quare oculus cecuf non est oculus ni fi fm quid.quia non est nisi altera ps compositi quod natum effet vici ocu lus carens alia parte qua coplete ocu lus est oculus. Ex boc etiaz patere po telt of fi potentia vicaf illud quod eft ratio prima recipiendi actum:poten tia visiua no erit aliquid peise anime fed vel erit forma totalis ipfins orga nievel aliquid ofequens illam fozmā Patet etiam quare ata separata non potest fentire: quia non babet receptiunz sensationis quod est organum.n' fozmalem ratonem recipiendi que est forma totalis ipfins organi. Per op positum est œ intellectone quia recep tinuz eins primum a prima ro foz-malis recipiendi eaz: eft aia vel aligd er parte anime pcife non includendo aliquaz materiaz appter boc possunt ipa copetere anime separate. quia ibi manet primum eins receptions. Se cundû etiam istuz tertiuz intellectum qui plus cotinet veritatis intellige eft operatio imaterialis, quia priming re ceptiunz babet non includens mam. faltem cozpozalez. 7 ideo fine tali ma teria potest ipa operatio baberi. nunc antez potens babere operationez fine materia potest babere et fine materia. g natura illa cnius est ista operatio p pzia potest babere este sine materia. Ex boc & medio.f.operatione potest concludifius nature talis imateriali tas boc efta materia in effendo fepa rabilitas, non aut illa imalitas viteri oz que est impossibilitas infozmandi materiaz.7 bocest ratonabile q er in tellectione que est medius omune aie 7 angelo possit concludi imaterialitas omunis vtrig. De tertio pncipali obijciť ptra pmam ronem.quia ex.7 metha forma est magis ens que copo situm g illa non ordinat ad esse toti? tangs ad aliquid perfectins. Prete rea spaliter canima videt q ipa fit ple subsistens. quia ipa ple operat. ope tatio.n.qua ppolituz operat ple non apetit foli fozme, anime ante leparate

45. petit intelligere. Preterea effe aic eft effe compositi g non ordinaturad illudeffe. Elns phat . pter boc enim anima bumana remanet in fuo effe.to tins effe cestructo.non aut alie forme quia boc ides esse quod est totins: est ipfius aienon fic in alis. Deterea bec aqua potelt effe pars elicui? toti? aque ita est ordinabilis a esse perfe ctius quod fit cius participatine 7p ons bec aqua nune non eft pfefubfi ftens. Picterea ides non repugnat eidem nist p eandez ratonem repugn tie.fi g angeo repugnet infozmare ma terias:boc est p aliqua vnaz ratones in angelo pter qua fit ifta repugna". non g funt ouerones. vna omunis fi cut pecfit pma ro: ralia pria ficut peefit za rato. Preterea em phos celi vident effe animati, non aut pot poni ibi aia intellectina, quintellecria inferioz angelo non potest pficere coz pus nist pficiat fm pfectioem vegita tine rienfitine quas includit. vel nifi ille fi fint vistincte: fimul pficiant . Preierea angelus quas fumit fibi cor pus p quod exercet actus vite.g cum agere psupponit esse vabit illi cozpozi

effe viunz. 7 p one informabit illud. Ad ista quings. Ad pmum non intelligit pus amagis empfectiones 13 Pm pricipalitates a independentia quia effe pucipy pucipaliozis est inde pendens respectu pacipiati a respectu pncipii minus principalis. Ad zu ginis ista ponae rato fundamentalis pelufione ifta q aia intellectina eft p odufione ma qua mente ve fublifices. tam odufio non vider ve fublifices. tam odufio non vider ve mo ra loquedo prie o lublistente.co mo quo prins victum est q ens ple terrio modo ibi accipiendo vicir inbiiltens fed nec anima intellectiva vnita est p fe subsistens.i.solitarie ficut accidens in altari vicitur perfe ens. quia tune vnita non informarct corpus. fepara ta enim quia fic est pfe ens non infoz mat . fi g vnita effet fie perfe ens eun dem modum effendi baberet infoz mans 7 non informans. Ad roes gilla intellecto que è opatio imanes i opantepôt vici pete ple alicui oup

Uno modo sicut primo susceptino. Elliomo ficut remoto exempluz pmo mo superficiel vicir alba.2° modo no sibene vicir bomo est albus. sic asa vicit ple intelligere tangs primuz re ceptinny intellectonis.fed non pmum qido est vnita.quia quado est vnita è ratio fm quaz intellectio conenit boi tangs ton p formam. bomo aut vicit ple intelligere tangs receptions remotu.quia non recepit intellectones nisi p boc quaia que eins forma primi? recipit eas, qu' s' accipit in ma, qo pe operat est pse inbsistens: veru est ce p operante, quod. Est operat qu' non è viterius alicui rato operandi illa ope ratone. Si ant non effet subsistens is fozma infozmans non posset operari gn vlterins effet rato operandifino to ti.f3 ifto mo bor eft falfa q aia pfein telligit. boc.n.non est veru nisi como quo operatio couenit forme sicut pro rimo susceptino. Exista patz quo intellectio est imaterialis.f.non q non fit ipius ale vnite put informat mam f3 quia ipa est folio anime vt primi fu fceptini.toti? aut copoliti tanqs remo ti susceptini a tantu fin ptem fozmale Ald alind, babens cio idez effe non videt simplicit impfectuz p boc o non coicat alteri illudeffe, fig aie effet idem effe quod 7 toti?:quare aia separata effet impfecta in effendo cuz tunc nibil fibi tollat nist of funm effe non coicat alteri.quare etiaz idez effe babent aia effet iperfecta in effendo 7 totus bas ides effe eet pfectus in effen do.quomo etiaz manet effe totio nifi maneat tom; babens illud effe. Dico g q effe anime manet idem dum aia manet ens illo effe. 7 boc fine fit coin cta fine separata, 7 cosimilif videf op effe totins non manet idem nisi dum totuz manet idem illo effe.quia nulli? effe acmale vider manere idez: nisi il lo actualit babente illud effe. Uidet ergo ista neganda q esse anime è idez qò eè totius, quia babens esse videt pars babentis effe. cosimilit videt eë se babere ad este. Et illa phatio que adducitur ad positum,s.q anuma re manet in fuo effe non fic alie forme n concludit positum.imo oppositum. ideo.n.remanct in fuo effe: quia eè ei? est oio incozzuptibile. 7 psec 7 paccis videret autez cozzuptibile si esset idez cuz ese compositi.composituz.n.vere cozumpit ficut enim generatio vide tur terminari ad effe generati : ita effe cozzupti videtur effe terminus a quo comptonis. 7 per ons non manere. Ellie aute forme materiales non mas nent in fuo effe cozzupto toto.no quia effe earuz fuit alind ab effe compositi cozzupti. sed quia ipe cozzumpuntur p accidens.boc anteest vel quia ages cozumpens per pacipiuz fium activius cotrarius illis attingat illas vt co traria:vel faltem attingit compositus cozzüpendo ipluz 7 fozme tales funt i separabiles a composito in essendo. neutra aute istorus verus est ce aia in tellectina. Si ctiaz ut ifti vicunt aia in tellectina sit incozzuptibilis quia esse ple conenit forme que est actus. quod aut fin le couenit alieni inseparabile è ab illo.ficut gimpoffible eft q fozma sepet a seipa: sic impossibile est of foz ma lubliftens celinat effe. Si ing ifta fit ratio incozzuptibilitatis anime in tellectine: fequitur q non est incozzu ptibilis, pter boc q idem est este eius r totius.est eniz separabilis a toto ma nens tamen inseparabilis a scipa. Dotest tamen ad clarius videndum responsiones ad ono argumeta predi cta viftingui ce effe. vno modo effe po test intelligi illud quo pmo formaliter aliquid recedit a non effe pmo autem recedit a non effe: per illud per quod aliquid est extra intellectuz 7 potetia fue cause.boc modo cuiuslibz entl ex tra intellectus a cam eft prium effe. Alio modo vicit effe vitimus actus cui.f.non adnenit aliquis alius vans este simplicit. 7 ipsuz dicit simpliciter babere este cui pmo conuenit este sic victu, pmo inqua:fic.q non fit alieni alteri rato estendi illo ce . Isto modo copositum psectuz in spe vicit ce 7 so li illo psaut cio or ee p acciftino vi magis prie pticipatine ilto effe toti?.

cipiendo ese zo modo. Mia aute intel lectina non vicit subsistens nisi ipzoprie 7 fz quid la vicat ens 7 ple ens p modo accipiendo esse. 7 boc p responsive ad pruum argim. Der candez ossisinctonem p3 ad zii. 9a pmo ac cipiendo effe forme 7 totius non è idè effe oio. 200 est idem effe. sed illud non est verinsque codem mo. stateins pmo 7 pris participatie. Ex boc patz quo aia separata vicit impfecta in effen. quia eo modo, q ipa est vnita pot oi ci pfecta in esfendo.non esfentialit 7 p marie fa pricipatine. suo quidez praio effe est eque pfecta separata a piuncta 13 piuncta pfecta est esse totius pticipa tiue 13 non pmarie, 7 cetum ad bocise parata est impfecta. quia carz ipo esse totius. 7 post vici q ista impfectio est impfectio simplicit. quia caret illo esse quod est psectio simplicis. licz non p pzia imo ipa est a perfecto que este ci pzopzium. quia includens illud este. Mon igit vicit fozma impfecta ex B folo q non coicat finam prectiones al teri.ficut nec ipa pficit in boc qo co municat.sed vicit impfecta ex carena pfectionis effe totins. que carentia co comitat illud non coicare. Eld 4" illud quod potest esse pars integralis omogea totius a si participet esse eius quado est in toto: 7 non participet qs do est extra totuz.tam separatuz non Dicit impfectum, qu baby effe eque p fectum cum illo esse qo potest partici pare, vnde non oscit przie ozdinable ad esse totius sicut illud quod natum eft effe pars effentialis ple ozdinabilif ad effe illins cuio natum eft effe aligd nec potest effe in se aliquid einsdez ra tonis cum illo. Ad alind vico q in co des possunt plura includi quozus cui

lib3 fin priam ratonem etia3 alio cir cunscripto repugnat aliquid idem. T tune quodenno illop potest este rato

repugnantie illins includentis ad ali

ud. Exempluz bomini p ratonem lub stantie repugnat of sit albedo etl quo

cunq alio circunfcripto.item p rocm

ratonalis.illa & positio est neganda

ficigit folum positum eft pfe ens ac

o vnu vni non repugnat nisi p vna ronem repugnantie. f3 fi addat non nisi p vnicam ratonem pzimaz oistin gui potest. quia ratio repugnantie vni extremo competit illi cui elt rato repu gnandi. alteri repngnat. vel g pmi tasista refere ad istam couenientiam r tuncilla erit pma rato repugnantie que pmo quenit isti a cum boc repugnat alteri. vel pmitas ifta refertur ad repugnantiaz a tunc illa erit pina ra tio repugnantie que pmo opponir illi a cu boc connenit ifti. a vtrogs modo potest vistingui a pmitate coitatis. 7 perfectionis. Quatum ad pmitatem coitatis prins repugnat substantie ec quantitatem quanimali.ep tamen qu tum ad pmitatez pfectionis.quia aial plura includit apter que repugnat si bi o sit ostitas os substantia includit accipiendo tamen vnifozmiter pmita tem vera est positio p ciusde ad ide vna est pma rato repugnantie r ex b sequit q non peessit vtrags ratio po sita ad coclusiones ex ratone repugn tie pma eadem pmitate. qo concedo . Similit omm ad pmitatez coitatis pus competit bomini effe fubaz qura tonalem. 7 ostum ad pmitatez pfecto nis est es? Sed si arguar idez no co petit eidem nisi p eandez ronem. gsi milit eft ce repugnantia. Bi non è simile.q2 multis coiter non conuenit idem pdicatus faltem qo non è a cen tia cox nisi p idem coe eis. sed multis repugnare pot ide non p aliquid coe eis. Exempluz. repugnat bomini 7 al bedini eë angelnz. 713 fozte bomini 7 albedini fit ens coe: tamen non est ra to istins repugnantie. quia connenit angelo. Exempluz manifestins. lapidi albedini.chimere.repugnat effe ceum non tamen per aliquid coe sicut ma-nifestum est. Ad argumem princi-pale nego oniam rratio est. quia pri? potest este ratio repugnandi alicuine insit sibi : quod si inesset esfet posteri us.ficut repugnat bomini effe rudibi lem. villud quo formalit bomo est bo mo est ratio illius repugnantie. 7 tam rudibile si inesset : esset posterius boie.

ficut passio est posterioz suo subo. Est igit paso simpli necio că repugnătie. sic. si patradicto est illa piugi. no sic necio pot estero. puenientie alico posterioris. sic. si patradicto sit illa non vniri. qa no est paradicto subompaint si suo posteriori. Ad positii formă mălem separi a mă non regrit nisi q forma no sit simpli necia rato sue vnionis ad măm. 45 vez est. qa entitas absoluta a ita poz nă illa vnio ne. si formam imălem vt angelii poste vniri me poneret aliqua vniri quoză vnii est rato repugnantie, vt ostensiam est in solutione qonis.

## D secundū

quesitus an aus posset spe cies i eucharistia puertere i aliquid perns arguit o non quen potett aligd puerti in aliud nifi beant aliqd coe iste spès non babet aliquid coe ci aliquo persite g 2c.a." pbatur si nibil mancret coc: g esse siste spe cier adnibila". 7 no ouersto. b" pbrquia iste spès no babet subas subiectà une se mam à co babet subas subiectà nec et mam q est pmum subm in bis que trafinutant adiuicez. Lontra. na pot istas spes quertere in aliquid no perfis. g was pot illas puertre i aliga perfis. añs po. qui file spes puer tant p actus nutritois in substantias nutriti ita q er eis. vinte nature gene ref caro no perns. qu'il perns magif babet positus. ofimilit ex eis vinte ignis poffet gnāri ignis.7 virtute celi poffet generari aliquod aial p putrefa ctoem. Probatio pnic.magis videt potentia vinina possessipper istas spes vi quertedas in pexis: q potena na ture in non peristens. quia potentia excedit potentiaz in infinituz.pexiste tia termini a non perntia non variat ratonez termini in infinitum g 22. Questo ista no querit generalit a pof fibilitate totalis conerfionis vnins in alind: sed spalit ce onersione int tales terminos & quibus eftipālis 7 ppia vifficultas. Ad cuiº folutoem ppiam videnduz elt p fi in iftis terminis & q bus querir sit aliqua spalis rato ipos sibilitati ad ouersione totales. Et boc videndu est pimo ex pte illius termini a quo q vicir optima sepata. 2° ex par tetermini ad quem. q intelligir p 15 q est aliqd persis. 2° ex parte couersiois qualis est ista couersio. puta si illa sim q tangit argumetum sit adnibilato.

De primo dico on non est aliqua spalis rato iposibili tatl. in dititate sepata gn ipa possit eq conerti in quodcuqs sicut posset alio creatuz. vbi ponit puerfio totalis effe possibilis.boc pot ad presens breniter oftendific. illud agens eque pot que cunqs terminu in quecunqs totalir co uertere: qo in virtute fua actia babet verungs terminu eq totalit quum ad este uno este. veil quodliby necio co comitans verugs terminu in effendo ϼ babz quectique ouo creata eq isto in sua potestate sine potentia actina g zc.aor perponif fic.tom; aligido te netur cathe 7 fignificat idem quod pfectum ex ptibus. Aliquando finca thece a fignificat idem quod quelibet pars. In generatone fm pb; pmo ce gnatione concesso est totins in totum boc intelligit pmomo quia taz cozzu ptuz & generatum est pse vnum. 7 iõ vere totus. In generatione vero 63 gd qualis est in alteratõe vl'angmetatõe ibi generatu no est ple vnu p pbm.7. metbac.c.6. Hon fit inquit quale sed quale lignum.nec fitum sed quatum fignum. 7 io ibi genitum non est vere vnum. In proposito vero intelligit concessio totalissine totius in totum accipiendo totuz fincatbeec, vtpote op fic concretat compositum in compositus:vt main materias. 7 fozma in foz mam.aor fic exposita probatur. quia agens quod eque baby in virtute fua actina virung terminum quersionis quatum ad aliquid partiale in co: eq pot vnu in alteru quertere quersione priali.fic.n.gnans qo by in vinte fua actia forma b' corrupti a forma b'ge niti pt illo i illo puerte puerfice ptiali q ef forma fic illo ages qo eq babet

in virtute sua formam bui9 corrupti 7 fozmam buins geniti eque potest p tialiter puertere illud cozzumpendo vel generando. g pari ratone agens quod eque baby in vente sua activa verungs terminā istuz 7 verungs illā 7 boc quatum ad quodliby vtriusqs 7 quarum ad quodlibz necessario co comitans veruq in effendo:eque po telt vtrobigs istum terminum conerte re in illum connersione totali.tale aut agens est œus. zoo sic.codem modo potest aliquid couerti in aliud quo il-Ind potest succedere isti. nuncant virtute oinina potest quodennq3 creatii fm fe totum 7 quodlib3 eins fuccede re alteri creato ergo ze Lotra illud obijciť pmo sic.quia sm boc œus pos set eque puertere substantia corporea in substantias incorporeas.7 vnas in corporeas in aliam ficut potest couer tere vnam cozpozeaz in aliam cozporeas. əñia ps. qs poten o inina eque babet terminas vtrobiqs. fs əñs e fal fun.boc.pbat pmo p Augl. fup geñ. i7. Dinne coap' in omne coapus poffe mutari non afnerint qui affererent corpus aut aliquod querti in aia; fie rigs naturaz incorporcam nec quen / qua fenfiffe fcio.nec fides babet . In eodes li.etias.c.io.z4.vcl.z6.expffins babet idem. omne inquit cozpus i oè cozpus mutari credibile est. quodlibz autem corpus posse mutari in aiam credere absurduelt. Dieterea Boe tius li' ce onabus naturis 7 vna plos na roi in parte qua vilputat contra Eucites vicit negs corporea substana in incorporeas mutari posset nec incorporee in se innices, prias sormas mutant, sole n.in se mutari possunt q babet vniº nature subiectum coe.bec ille. zi instat contra istam ratonem quia cuz non folum substantie create s quecunque creata eque subsunt viri tuti vinine: fequeret of fi aligo creas tum posset cons totalit puerte in alio creatumi poc eque possit de quibus cunque creatis. Trunc sequent multa q vident inconmentia puta of suba Posset conerti in accis, vita posset fie

ri inberens. 7 absolutum posset puer ti in respectinum vita posset babere onos terminos. 7 pari ratonees in verags connersione. Terrio instat contra illaz ratonent quia q agens i virtute actiua babeat totalit virungs terminuz non infert nisi ep potest tota lit istum ættruere quod est anibilare Tillum totalit pducere, quod est crea re. S3 boc creare Tillnd anibilare no est connertere boc in illud. g 22. Ad ista. Ad omum.inte Angl. ibi pbare q aia in prima poluctione non fit pe ducta ce aliquo corpore sicut ipe pce dit 7 pmo p viaz vinisionis & singul' corporibus 7 tandez summatiz & oi cozpoze p illud quod allegati eft. coz pus querti in aiam zc. Producto auc pmaria no babet opus miraculofum fatalis est qualis opetitrebo ponetl. Hon vult g negare qui cus postet co nerte coz'm aiaz:13 vli vicere q boc i pmareri pductione non fit factum . vel non potnit fieri fin modum illius pductiois.quia illa non erat miracu lofa fa comidens naturis rerum pdu ctaruz.boc est ce intentone Augl. ibi dem. Si arguat ex verbis Hug! quia vicit omne cozpo posse mutari in ome cozpus sed non in asam. non estante pzimu possibile nisi per omnipotentia Dininas. 9 neczm pillam eft poffibile. quod est mositum. Be si aliquid è impossibile vbi concurrant multe ra tiones ipossibilitatis: quodcuq3 alis vbi æficit aliqua istay ronum apatu ad istud potest vici posibile.no abso possibile vide. 7 aial excecati è ipossi bile vide reatulă an nonă vie îposti bile e vide. In istis îp posteri e postibi le respen pozis qu no remang ro illa q e pcipua respeu ipossibilitati i pziozi. 123 dicurre p rocs iposibilitat in istiscreptis. Eld pom igne enerti in cem mitas by rocs ipossibilitat. pura qui but ista corpea pna trasmutandi seinice cuinsmoi st clitates actie u pas sine sorma l'vitua oppo non et bit fubz receptm trasmutatois adinice.n pt iftas rocs folas è imposible co2?

puerti in aiam: fed pter aliam ratio nez repugnantie. que.f.eft o vnuz eft ectensum aliud non. 7 sic non conue niunt in aliquo quod natuz est mane re comune in transmutatione vnius cozpozalis in alind.quia cozpozale no transmutat in alind nist palteratõez que recipit in corporali a modo exte fo. rita nec pductum pducie nist ve extensus ababes mom extensi Ad aliam auctozitatem que est Boety. Di co q intentio fua est quod no funt co nertibilia in seinnicez nisi que babent materiam comunez. nec bec oia: sicut ait ibi. 13 ea tri que in se facere 7 pati poffunt. vnde vicit ibides q non pot es in lapidez pmutarinon gloquitur æ quacungs coversione possibili ao: fed a puersione que requirit materia comunez.imo voltra boc etiam qua litates actinas 7 passinas ofpositas. que sufficient ad ouersiones mere na le.quia aliter intelligi non potest q es non posts conerti in lapidez nisi ce co uersione naturali a non quacunqs 13 imediata. Si obijcias op fic intelligen do victa sua non potest babei poqua intendit probare.f.q bumanitas non posset conerti in ceitatez. quia sm pre dicta ex pmiffis fuif non poterit predi cta po peludi nisi ce conersione imedi ata que posts fieri virtute në. ce tali co uersione non fuit otradictio inter ip3 renticem. Bo rato Boetij in pmilis fuis non plus cocludit of 90 victnz e s.i.q nā bumana non pot conerti in viuinitates tali conersione que requi rit subjecti coe a pncipia agedi a pa tiendi mutuo in conersis.s vt babea tur 2º quaz intendit.f. p p nullam po tentias pot bumanitas couerti in oi ninitatez.opoztz addere istaz ponez vininitas non min' excedat actinam potentiaz oscunos catinam in ratone termini & vnum ens nale excedit & cungs potentiaz nälem pparatum ad aliud ens nale. p3 boc positum cum viunitas sit insuita a incabilis nullo modo potest esfe terminus potentie ca tine. quodeungs aut creatum poteft ce termin' potentie câtiue 7 boc non un

absolute sa apatus ad quodennos ali nd ens creatum tangs inccedens illi. tuncfiat arm Boeti plocum a maio ri.fi p totaz potentia creataz non pot es imediate mutari in lapidez. g mlto magis vel equenon potelt p qscunqs potentia actinam natura creata quer ti in vininitatez. Ad illud & substă tia 7 ente absoluto cocedi potest con clusio q infert'. q suba potest conerti i accidens. rens absolutuz in ens respe ctiung non tam sequit q substantia i berebit manens substantia. qu vterqs termin' concrsionis babebit prium moduz effendi fibi cozzfidentez. ita op termino a quo si fuerit substantia ba buit modu; pse essendi. terminus aut ad que; istius conersionis si fuerit ac cidens babebit prium modum fibi cozzadentem. Lin alio non g fibblan tia eristitin alio 13 sube pse enti tanqs termino a quo succedit ens in alio ta onfimilie ce ente absoluto a respectino. Eld ter ciuz vici potest q non iprobat couer fionez totalem quatitatis nec etiaz in aliquid perns . 13 si aliquid iprobat : ipzobat gnäliter couersionem totalez que tamé in ista qone supponenda vi det rilla inpposita difficilia ceclara da effent.

De secudo redit coit o non est aliqua rato spalis ipossibili tatis ad istam conersionez in perntia termini ad que quia in eucharistia po test panis conuerci in corpus rpi per istens.bui' crediti posibilitas oclara tur. vno mo sic. œus quia no agit vt instrumentuz cuz sit pinum agens io potest agere non p motus 7 fic fequit op potest formas offructas candes re ducere. o boc in cades ma nam io p bibet fozma eadem redire actione ali cnins agentis creati quia illud agens agit p momm.qui cu fit fucceffinus fi poteft idem redire . Ulterins wus ref picit materia vt est quid. sic est indisti cta.quacunqs & formaz potest ponere in bac materia candem potest ponere in quacunq ma. Ex istis ouobus

wclaratis arguif wus wielt formaz testructam eandez reducere in suam materiaz ex pmo. 7 p oñs ex 2º. pot illam fozmaz in quacung materiam reducere. 7 pari ratone formaz mane tem in materia paia potest eandez in quacungs materia inducere. sad ide ptitate forme in numero sequit q ea dem fit materia. g cens potelt face op quecuqs ma fiat bec materia. ficut po test facere of flat sub bac forma, por telt g ons facere of forma corpis rbi ponat in materia panissicut potest fa cere of materia panis fiat lub bacfoz ma. a sic ista materia couertit in ma teriaz illius corpozis 7 forma in for maz 7 totuz in totum. Affumpta multa in ista æductione æclarant vif fuse sa reclarationes ille causa bzenita tis postunt omitti.imo vistaz aducto nez breniando viseins in boc videt stare.compositum a.converti totaliter in composituz b.est potentiale a.infoz mari fozma ipsius b.boc ante est poss bile gre, pma pbat. op potentiale ipi? a.informāi forma ipins b.eft iftud po tentiale fieri illud.quia idemptitas foz me cocludit idemptitate materie. 7 ita connertie a.in b.non folum fozma in fozmá sed materia in materiaz. reco tra. pbatio scoe quia potentiale ipius a.7 potentiale ipius b.est quid indisti ctum aficin boc a in illud potest ead forma induci ab agente respiciete illo potentiale vt est quid.isto modo bze niando istam æductione non videtur necessariuz este ad positum illud qo ibi tangit e reditone forme estructe.

Lontra istud. mã tota et est quid sub qua ratione ceus cam attingit in agendo. aut intelligis esse cadea que etisse rationis. si pino modo boc evides fassim. contra Ass. iz.metbas. c. 2°. bozum inquit que sunt in cadem se oinersa sint pricipia non spêla que singularius alind tra materia a spês a monens a mea. ratiõe antes entire si ali eades. Si etiam sit eades numero materia a, a materia b, d cum forma a. non positi educi ce materia a, quia

materia a.iaz actu babet illam fozmā pari ratione non peterit educi ce mas teria b.intelligat per a corpus rpi 7 p b.panis.educat forma corporis rpi non propter boc materia panis fieret materia cozpozis fine quertet in eam quia materia quadaz pozitate est poz forma fin Augl. iz. ofef.c.i6.effe vtigs aliquid non formatuz potest.formari autez quod non est:non potest. sie g'è por materia. quillud quod ex ea fit. 7 in li.iz.c.i8.cii alind fit celi 7 terre ma teries alind celi a terrespecies. mate riez quidez œ nibilo oio, mundi autê species & informi materia: simul tam vtrungs fecisti. 7 fillud. zo metbae.in fundameto nature non est aliquid oi stinctuz zë. Et p ratoem. quia ipa ma teria est cades sub oppositis formis.for ma aute non potest sine ipa manere. "Huncant ad variationez posteriozis non fequit variatio pozis.non gfi h fozma recipiat in aliqua materia legret q illa fieret ista.nam ibi non est ni si inducto forme in materiaz que puf cam non babuit.materia aute transi ens a puatione ad formaz: non apter boc fit materia que ipa pus non fuit. Si intelligat zoop quecunq materia ve quid est eadez. boc est einsdez rato nis er boc non sequit q fozma que è in ista materia posset eadem numero siml'inesse illi . sed mimodo q aliqua ciusdes ratonis cum ea.boc autes no sufficit ad babenduz intentuz. Cliterio quatum ad istum articulum vico q ouplicit potest intelligi quersiones fie ri in preexistens, vno modo.f.in illud quod aliquado fuit sed nunc non ma net. Alio modo in peristens. quod.s. pzefuit 7 nunc in codem effe manet . Et boc zm adbuc ouplicif intelligit. Uno modo o manene simplicit in ce pzebabito tame aliqua nouitate super addita illi effe fit terminus none con nersionis, puta q ibi sit noua presena illins termini alicui cui pus non fuit presens. Alio modo q ibi non sit ali qua nonitas nec in ipo effe nec in ali quo posteriozi. De istis tribus intel lections pordine est videndi. Prim?

non babet aliquas vifficultates & ter mino preexistente boc est qo aliquaz do pfuit & a non pexistente:nisi istaz si œus potest astructuz idem numero reparare, quod cocedif ab omnibus catholicis nec miruz quia non est ibi contradicto. De alio intellectu pexiste tis.qo.f.in codem effe manet est ampli oz vifficultas, quia nulla mutationuz æ quibus loquit phus.s.phycozum. videt posse este ad terminus pexisten tes fic. Primus autes intellectus fub dinifionis est zº pzincipalis:qui videtur possibilis.quia ita videtur ce facto ponenduz in eucharistia.cozpus eniz xpi pzebabens 7 retinens idez ce fim plicit's istam quersionem fit to nouo presens speciei panis. Le cosimilit pos fet poni ce quatitate puertenda in pre existens.quia non est aliqua repugn. tia ex parte termini ad quez. Cont ista argnit pmo ptra illud quod vici tur œ encharistia 7 boc sic 63 illud ali quid est perse terminus ad quez con nerfionis fm qo fuccedit termino a q fed p te corpus succedit pani fm istaz prefentias quas babs a nouo a non fim effe fubstantiale. g eft pse terminus fm q baby illay phtiam.vl' fm q fit prefens. iz fic effe prefens no vicit for malit substantias ne aliquid substan tiale.quia eades substantia p te manes non fuit pus prefens 7 nunc eft plens g pfe terminus ad quez couerfionis i cucharistia non esset substantia. 7 per ons illa quersio non estet transubatio quia transubatio est transitio vni sub fantie in aliam. Preterea zo argui tur cotra illud quod vicit boc ce pol fibile ce quantitate.pmo fic.ideo geni ruz est vbi pziº cozzuptum fuit: quia rato locandi que est quaticas maner eadem in vtrogs. fic etiam in euchari stia quod fuit rato locandi panez ma net idez in conersione, 7 p boc cozpus rpi quod est termin' conversionis po test poni ibi esse siuc babere pritiaz ta lem: g p oppositus si non manet illud quod fuit in termino a quo rato loca disfequit op terminus ad quez non è ibi vel non babebit tale presentiaz. Iz

li quantitas quertat in aliquid patet o ratio locandi non manet.q2 quan titas fuit illa ratio locandi. rea fi p conersiones quatitatis in alio alind fierz bic piens: lequeret q illud effet B:tali modo effendi:quali modo conersum babuit bic presens esse . sed querfum quod è dittas fuit localiter circunscriptine terminus ad que con uersionis est bic localit ex quo viden tur fequi ouo impossibilia. Pzimo q ides fit fimul in onobo locis localiter oñia phat quia terminus qui fit bic localit potest manere in suo prio lo co localit ficut cozpo xpi nunc manet locater in celo. ons aut q ides fit fimt' i onobo localit videt inferre ml' ta imposibilia.puta q idem simi mo ueret a quiesceret. quia posset ibi mo neri:7 bic quiescere. Similir q ides si mul calefieret 7 frigefieret. fi bic babe at approximatuz ignez ibi aquaz. Si milit idem effet cotinuus 7 non conti nnuz fi bic babeat viuidens ptez a to to 7 ibi non. Similif idez erit fil' moz tung 7 vini fi animal ibi babeat coz zuptinng inferens mozteg 7 bie no ba beat 13 quecuno necia 7 sufficientia ad salutem. zm impossibile pneipale feanens ex boc q terminus concesso nis fit bic localit eft iftud. q ouo coz poza possent esse simul in codez loco. onia phat tu quia couertat islud in ono corpora qua ratone est bic locali ter vnu3:7 aliud. tum quia couertat istud in aliquod mains illud mains fi fit bic localit pars erit cu parte.off autez.f.q ono corpora fint fimul: vi def An. phare esse impossibile ex in tentone. 4. phycozum. Ad ista. ad pmum, si termin pse transubationis è substantia a fm esse substantie vt ar guir.cum cozpus fin esse substantie si fuccedit pani, prie loquendo ce succes sione: quia r si pabeat eè post esse pa nis:non tamen incipit babere illud ee æfinete pane, quod videt necessariu ad boc of prie viceret succedere ibi in este. Alioquin postet vici sol succe dere vermi cozzupto, qz babet effe fun post este vermis.neganda è gilla po

99

om bocaliquid est pse terming ad que 63 quod succedit termino a quo quia fm idem est pus 7 nune manens. 7 p offsalteri prie non fuccedens corpo rpi viceret terminus effe ad quez tra substatiatiois v bocideo quilla non è pductina terminiad quem sed tanti modo conersina alterius in ipm . fm autez illud este non vicit, prie succe dere termino a quo sicut pus victum eft.posset tame ista cocedi o fmillud eft nouitas in termino ad ques 63 96 fuccedit termino a quo accipiendo p prie succedere, runc concedi potest op non effet bic nonitas in termino nifi 6 istam psentiaz p qua nunc vere r rea lit est bic. a prins non fuit bic ouz sub Stantia panisfuit bic. Adzmoico onunc corpus rpi est voi fuit panis nec tam quatital que fuit pani forma lis rato estendi bic.est formalis ratio cozpozi rpi effendi bic.tum qz quanti tas ista no est formalit in corpore roi Enec aliquid corpori rpi copetit per illaz vt per ratonem formalez.tuz qz quatitas non poteft effe formalis rato locandi nisi circunscriptine. quia illa est rato exterminata ad illuz modum locatonis.quicad g per quantitatem vi pratonem formalez locaf:boc cir cunscriptine locat.cozpus xpi non sic est psens in facramento patz. g 22.licz gnon maneret illud qo fuit couerfo ratio fozmalis locandi:adbuc poterit œus terminuz quersionis facere ibi p fentez vbi couersuz fuit.7 qo adduci tur æ generato a cozznpto.fi concede tur eandez quatitatez manere 7 ideo p illam generatnz localit effe vbi coz ruptuz fuit boc non ocludit posituz quia p istam concessiones non opozts terminuz esse localit vbi fuit ipm co uerfiz.imo est bic eodem mo esfendi: quez tribuit sibi agens puertens alis in ipm. Ad alind negari potelt ista positio terminus est bic codes modo estendi quo modo fust bic islud quod couerfuz eft. Instantia enim est.quia substantia panis que quersa fuit: fuit bic localit suo modo. sicut.s. substana panis potest esse alienbi localit. quia

pars sub ostitate fuit i parte loci a to ta in toto.nec tame substatia corporis rpi in qua puertit eft.B tali mo. imo tota est vbiqs.non g sequit q termin? in quem couertit quatitas necessario sit bic localit. Si tame varet queus posset conertere estitatem in illus ter/ minns a q ille fieret bic localit: alicul forte videret q illa que sequent ex B no funt impossibilia simplicit.sic.s.q includant ptradictione que fola vicit tur esse impossibilia wo:apud que no est imposibile omne vonm.boc è ois coceptus posibilis in intellectu. qual' est ois oceptus in quo non includun tur ptradictozia. Luz ger pmo istop qo estidem cozpus este simul in ono bus locis localit inferunt multa que apparent impossibilia: per onas positiones vider phabiliter pose ridere. pma est. sozne pozes ipo vbi:non variant apter variatoem ipms vbi.qz p pter variationes posteriozis non vari atur pus. ex qua positone babet q idem babens ono vbi:non apter boc variat fm aliquas formas fubstatia lem.nec fm aliquaz ce genere quatita tis. vel qualitatis.qz fozmeistozum ge neruz funt fimplicit pozes ipo vbi.z. positio est ista quacung passonem ad formam fibstantie.vel astitatis.vl qualitatis:recipiet idez cozpus a ono bus agentibus fibi in isto codem vbi approximatis:illam 7 non aliaz recipiet ab eifdez fibi in oinerfis locis vi vbi approximatis. Exempluz.si bic circa lignuz approximent ignis 7 aq qualez transmutationez saciet circa il lud lignuz:eandez a non aliam faciet circa idem lignny si babeat ono vbi 7 in vno approximet sibi ignis 7 in alio aqua. Istud poar ex pma posi tione precedente quia in vinersis vbi non variatur fozma absoluta que est simplicit prioz ipo vbi. Istas onas applicando soluunt que tanguntur i argumento a multa fimilia. Pzimuz. fidem moneri in boc loco fine vbi 7 quiescere in alio vbi:non sunt repugn tia. scut nec babere boc vbi villud. 92 ista ouo.s.moneri a quiescere fm vbi:

funt posterioza ipso vbi. ideo possunt variari fm variationem in illo poze. Scom & calefieri a frigefieri folnit p scoam positionez.non.n.aliter cale fieret a frigefieret existens in onobus vbi: is existens in vno vbi in quo ba beret ista ono agentia approximata. 7 ficut tunc fi alterum agentium fim plicit vinceret virtutem reliqui agen tis illud affimilaret fibi paffum a impediret reliquis quod este minosis virtutis affimilare fibi paffum.fi aute effent aliquo modo equalia in virtute alterarent passum.q.ad quoddaz me dinm inter ouo extrema. fic etiaz núc quando ponit idem in ouobus vbi. Tertium & continuitate foluit p idez quia si agens soluens continuitatem vinceret virtutez coferuantis cotinui tatem absolute continuatas effet vini fa vtrobigs . non tamen vt ab aliquo vtrobig.sicut respoder a cozpoze vpi in piride quando idez cozpus fuit oi uifuz in cruce. Quartuz fimilit vel fa cilius foluit . quia forma substătialis fi virtute aliculus agentis circa istud in vno loco separer a materia simplicit:nufgs effet vnita eidem materie.vt viceretur ce cozpoze xpi quando fuit moztnum in cruce: non fuit vinum in encharistia. Scom pucipale quod infere tanas inconveniens.f. ouo coz poza posse esse simul vicerer non esse iconueniens.nec impossibile.quia co tradictio non apparet cum vnitas lo ci nonfit formalit vnitas corporis.fx corpus babet apriam onitatez intrin fecam cui accidentalif aduenit effe in vno loco.ergo non sequit quodciiqs cozpus eft in boc eodem loco eft idem cozpus.nec simultas variat vnitatez cozmeis vel loci. Eld auctoritatem Aristo. 4. pbycozum vici potest. q p batio fua ad boc pcedit q virtute p paia vel nature create ppter fui limita tionez non potelt idem cozpus effe in oinerfis locis adequatis. iz a virtute oinina illimitata non ocludit. Zer tius intellectus pacipalis.f.q aliquid manens in codem effe quod iam pzi? babuit nulla oio nouitate facta circa

ipfum poteft effe terminus none couer fionis oclarat effe poffibilis boc mo quando œus confernat creaturas ter minus illius coferuationis non eft ali quid noung sed idem afm idem effe quod pzius babuit.non g requirit co scruatio actio vel passo nouitatem in termino. g nec conersio. pnia ceclara tur ex boc q ficut co volens boc ba bereeffe. q. post idem effe psernat illo. fic volenfillud babere effe post eë illi? puertit illud in istud, quia facit eë isti? r si non prietame aliquo modo suc cedereipi effe illius.non requirit aute ad boc q illud sit terminus actonis qo simplicit appie succedit alteri.s.ta of nonumficut pats in ofernatione. B creat illud inquatum vult boc effe po non effe: 7 pfernat illud inotus vult boc effe.q.post idem effessic eodez vel le puertit alind in illud.quia vult illo effe post istud. Si arguir quo potest illud effe terminus puersionis positie fi p cam non accipiat aliquod effe. cui etiam in vininis illud qo eft terminuf actonis accipiat effe pillaz actonem. Diceref q non opoztet omnez termi nuz actonis positive babere este acce ptum p illam actoem: nifi vel fimplir pl'in ozdine ad aliquod alio. The ter minus quersionis potest vici accipere effe in ozdine ad querfum.inquatum cens vult iftud effe post illud. Elit viceret q actio positiva vel est pour ctina termini simplicit vel equivalent 7 ista connersio 200 est poductina. qa quatum eft ex parte fua ipa fufficeret ad boc o terminus acciperet effe per eam.fed fi non accipit effe:boc ideo eft qz iam phabet illud effe. Contra ifta oclaratoem arguit quia fm boc pof fet vici ceum quicquid adnibilat con uertere in solem. quia vult solez mane re in fuo effe:post effe illius adnibilati ficut boc preexistens manet post este illins couerfi. Aliter pot oclarari possibilitas illins intellectus 7 bocsic quod potest esse termin' conersionis concomitante ipm aliquo posterioze quod no includir in ple termino ipl2

filo circunscripto potest esse terminus eiusdem boc patet, quia ve pus est terminus connersionis 7 a pzioze ve pzi? potest circunscribi posterius nunc aut substantia cozpozis ppi est perse termi nus transubstătiationis licz cocomi tet pzesentia illa qua ve nono est pze sens speciei panis. Scut veclaratuz suit exponendo intellectum peedentem, di sinc tali pzesentia 7 quacung nouita te alicuius posteriozis ipso esse cozporis posteriozis pso este corporis posteriozis este terminus con enersonis.

Betertiopzinci

pali tenetur coiter q in conersione to tali non est adnibilatio termini a quo vna opinio reducit er boc. op post co nersionez:panis non est nibil. 7 pro bat onia quia si esfet nibil opozteret Dicere queffet adnibilatum. 7 vltra ce ducit fi non est nibil est aliquid . non autem est qo prefuit quia illud couer fuz est.nec aliquid ectra terminuz ad quem.patet viscurrendo. g post coner sionem est illud in quod connersum è vt sie verum sit vicere: quod pfuit pa nis eft cozpus rpi. Aut fi ifta negaret necessario est pare qualiquitas cozpo ris fit eius quod fnit panis. Lont illud quod ipe addit op panis post co nersionez non est nibil sed aliquid se q aliquitaf cozpozis fit eins quod fuit panis. wtest argui pmo sic. quod nul lo modo aliter se babet in se post ouer sionem & prinsse babuit nec aliquid in se aliter babet: non babet alignam aliquitate qua prins non babuit. coz pus rpi nullo modo se babet in se ali ter post connersiones quante. sed anre councefforem panis non babnit in fe aliquitatem panis nec aliquitas coz pozis erat aliquitas panis. I nec poft conversione. Dzeterea esse termini ad quez conversionis requirit non ce terminia quo.pats fi termini fint op politicuz effe vnins oppoiti ercludat effe alterins oppositi. ergo termino ad quez connersionis vetalis non babet in se entitatez vel aliquitatez termini a quo. Aliter vicif quod non adnibi

las quia mans in potentia i materia cozpozis cpi. Contra boc arguitur quia tune non posset cens adnibilare aliquod materiale nisi simul adnibi larz omnia materialia. quia quoctiqs materiali non adnibilato semp in materia eius manet in potentia quodetis materiale. Peterea. vbi totum tra sit in totum ibi non mans materia ter mini a quo, cum si in transmutatoni bus que requirunt materia si manens sit illa que suit cozzupti si 22.

Aliter vicit of ficut fm Arifto.5°. phycozum.transmutato naturalis ali qua est a non subjecto in subjectumer illa est generato. alíqua ecotra. vt coz ruptio.aliqua a subiecto in subiectum vt alteratio. 7 gnaliter motus prie vi ctus.fic in transmutatone supernatu ralialiqua est vito a non subiecto i fu biectuz.vt creatio.aliqua epe vt adni bilatio. raliqua a subiecto i subiecti vt puersio totalis vni positini in alio non est gista conersio adnibilatio.qz babet perfe terminum positiuum. Contra boc liez fint ouo termini por sitini tamen cocomitant ono termini negatini. ficut quado concurrunt ge neratio a comptio coiter in naturali bus funt ono termini negatini ocomi tantes onos terminos politinos ficut este aque cozzumpende concomitat non effe ignis generandi. 7 effe ignis cocomitat non esse aque. Consilir in posito esse panis cocomitat non esse corporis rpi . 7 esse corporis con comitat non esse panis. Tunc argni tur.mutato vicit esse creatio vel adni bilato ex perfe terminis eins.non aut er cocomitantibuf pfe terminos. ficut generatio non est perfecteato propter boc or terminus ple a quo non est ni-bil sed pnatio, a cossimilit est or ple ter mino ad quez consuptonis. Enz ergo comparando perfeterminos buiº co-nersionis qui sunt este panis 7 non eè panis cum illud non effe fit totale no effe quia nibil panis manet: segueret q ipa celtructio perfe confiderata fit adnibilatio. Eliter potelt vici 7 00 duciad positum illud exemplum æ

comprione vbi non tanti per accis terminat aliquod politinum.quod.f.& ple terminus generatonis cocomita, tis:fed cum cozzaptio fit ceftructio p tialis.f.totius non nisi fm formaz ibi relinquit altera pars compositi.s.ma pfe g cozzupto non est adnibilatio qz aliquid cozzupti manet. S3 fi ifta cet precisa rato: mne forma videret ad nibilari.quia nibil cius remaneret. Similit illud manens non eft ple ter minus cozzuptonis ad quem . 3deo magl adbuc viftinguit ple cozzupto ab adnibilatone p fung ple terminus quia ille non est mbil fine negatio ab foluta.fed eft negato in apto nato fine puatio. 7 p tanto etia forma posset vi cinon adnibilari. quia ei succedit pro termino non nibil. fed pnatio illio foze me,adbuefi vtrace istarus ratonum peficeret, puta si crus subito connerte ret totuz ignez in totam aquam non manente eodem subiecto coi : adbuc non effet adnibilatio . quia terminus ad quem aftructois ignis 7 si no sit megato extra genns. fed eft negato vt includar in forma opposita positiua. negato antes in genere non wieft effe terminus ad quem adnibilatonis, fic n' talis negatio potest este terminus a quo creatonis. In posito licet ouc p me ratones non innemiant quia nec aliquid termini a quo manet.nec fozme eius succedit puatio ipius prie lo quendo: quia non in eodem fulceptio tertia tamen rato inuenit. quia celtra ctione panis terminat negatio effe pa nis non extra genus: fed vt includit in effetermini ad quem. Sed otra bocarguit . quermino cestructionis accidit o fit terminul aliquis ad que positiuus, g qualis estet ista astructo fi non effet terminus positiuus cocomitans:talis est modo ostum ad per le ratonem astructonis.non g, phibe tur este adnibilatio p boc q terminus positin' promitat . Diceret autem bic q negatio extra genus.7 negatio in genere absoluta tamé. 7 negatio q Dicit puatio.non different formaliter Im ratonem negatonis.7 tamen fie vistingunne q alicuius mutatonis vnum eft perfeterminus anon alind vt patet ce cozzuptione, ita negatio vt includit in termino politino succeden teeft bie perfe terminus. Ad argm preipale aliquid effe coe terminis po test esse ouplicit. vel coitate reali.sicut materia que est coe substratum virios termino in comptone.boc modo no opoztet in conersione totali aliquid eë coeterminis.imo tale comune repugnat connersioni totali . Ellio modo poteft intelligi coe amunitate ratonis puta q vtera terminus ptincar fub ente. a boc fufficit ad excludendus ra tonem creatonis 7 adnibilatonis. 42 in illis alter terminus non cotinetur fub ente a boc modo vicet quite fre cies a illud precristens in quod connerteret baberent aliquid coe. Alit posset poni aliquid comune terminis non essentialis. sed cois babitudo ad idez agens. quia potentie agentis co dem mo subiacce recres terminus co uersionis. 7 boc etiaz sufficie ad ecclu denduz adnibilationez.quia nibil p pzie non subiacet potentie agentis.cn3 non fit aliquid caufabile. Elrgm in oppositus phat q natura potest con uertere aliquid in alind connersione totali. rita non requirit subjectuz coe quod manifeste est incoueniens.i qua cunq transmutatoe naturali.bm pBz ideo ad illud argum vicendum eft. p agens naturale poteft emne transmu tationem illam a folum cansare circa istas species: que transmutatio potest bic babere subjectum transmutabile nulla auté transmutato substantialis babet bic subiectuz transmutabile.qz nulla est bic substantia. nec coposita nec materia.io agens nale non poteft bic transmutatonem subalem care f3 accitalem in q fufficit optitas p fubo In illo g nunc in q actoes agentis na turalis encharitita babs pmo non ce cu na nibil cossumpat nifi aligd inco posibile paucendo: paucerce vinte nãe quoddas copositum paccis.s.f.qs tus quale qualitate incomposibili cu

charistie que cozempir 7 istins copo fiti subiectu; pfuit. 7 fozma inducta è ab agente creato babente cam in vir tnte fua actina. Sed nungd tunc pro ducir aliqua substâtia. Rono actione nature, quia non babet passum ce quo pducat substantias. si gtunc sub fiantia poucat boc est actone ori qui visposuit nusque accidens ce sine subie cto:nisi in encharistia manente. 7 ideo illa æftructa ens pducit substatiam positam quenata est affici illis accidentibus causatis per agens nale nec illa înbîtantia nona requirit pri acto nem năe. îmo actionem illaz fequirir ordine nature.ne necessario.q2 x2 pof fet non poucere substantia illam.13 fe quit ordine dispositiois vinine. De ipa antez resitione encharistie ouplex est opinio.vna que vider este Inno. te officio miffe pte tertia. vbi vic q qs nis species maneant que possent affice resubstantia panis 7 vini si essent ibi: fi tamen tanta fiat alteratio circa fpe cies op panis eis affectus non effet co neniens nutrimentum: chinit effe eu charistia. 7 in codez instanti actone oi uina fiet ibi noua substantia que nata est affici illa qualitate. boc aut est substantia panis. Truc illa manet viteri? in alteratõe víqs ad instans generatõ nis noue substantie. villam generat natura cozzumpendo illam substătiă poitaz qua potentia oinina reducit Alia est opinio q manet dediu manet qualitates que possent afficere substatias puersas lies ipa sie affecta no et queniens nutrimentuz.no g cefinit ee eucharistia nisi codo afineret ipa sub stantia panis. 7 fm boc effet vicenda q in illo instati comptiois spen e ibi substantia nona si non panis, quilla non effet nata affici qualitatibo inco posibilibus pani iam inductis. f3 tal' est illa substantia nona qualem na ge neraret ce pane cozzupto.fi substantia panis ibi fuiffet .

Dtertiusic peedic arguit q aus no

pôt facere of manente corpore 7 loco cozpus non babeat vbii loco:qz non possunt manere extrema qu maneat rlo media.sic no pñt ese ouo alba gn fint similia.cozp? a loc? vident ese ex trema int que iom vbi è qi bitudo me dia. fillad. 6. pncipioz. vbi è circufcri ptio corpis a circufcriptone loci pcer dens. Cont.sic se bite corpo a locoad vbi:sic actin r passunzad actonez r passionez.nunc aut wopot face of ma nente actino 7 passino: non sit int illa acto apassio d'22.aor pbat qu'ita vi phi bitudo me int locii a corp? ficut acto a passo int ages a paties. bor p bat qu sie br Ban. 3°. Ares pueros i fornacemissos ignis no obustit, rtiffinit actino, qualitativa erupens intrecit cos q miserir cos in fornace. 7 corpa con erat paffina: qu no è vifile quie babuerut vote ipaffibilitati. Ista qo pôt bře ouplice intem. vní w cozpe a loco i coi. aliuz w cozpe a loco wřína to.7 vtera pot subdistingui. Et io sut bic quatnoz oclarada.p fi cozpi i coi repugnat no bře vbí poito loco i coi. zº si repugnat loco in coi ce siñ vbi fine no circufcribere. 7 h poito corpe i coi. 3° fi possibile sit h corpe 7 h lo comanetibo is boc cozpe buicloco il pite. p boc cozpus no babeat is voi. 4° si boc cozpe 7 boc loco manetibo 7 boc cozpoze buic loco prite posible effet boc corp' non bre boc vbi.

The pattho dico

The property of the property of the party of the part

R

corporeiras est pse rato cendi in loco 15 corradictio est ratonem formalem esse inisi illnd sit cuio est rato formalis

Preterea contra illud quod vicit œ primo celo arguit.quia illud corp? fi moneaf:non est vare quo motu mo neref nifi locali. f3 moneri localit' req rit effe in loco. qz moueri localiter eft aliter fe babere in loco nunc qui pzius. Si cetur q celuz quiefcit: fequir quie te opposita illi motni quez natuz e ba bere, ita quicscit localit, runc pofitum. Ad poum potest vici q vime fio est rato fundamentalis prima re specta vbi. a si sic intelligeret rato foz malisibene potest talis rato formalis separari ab illo respectu cui? vicit esse rato.7 bee intelligendo in actu 13 no feparet ab aptitudine vi potentia ad illud. Exempluz albedo eft ifto rario effendi fimile. 7 tame non eft otradi ctio of fit fine fimilitudine actuali. Contra fi vimenfio eft pria rato fun damentalis respectu passine locatonis salten ista erit perse 200 r si non pimo modo cozpus locat sicut coloz videt f5 in mositione ple 200 cum sit necessa ria simplicit subiccuta non potest esse fine pdicato. Bo q corporcitas eft ratio fundamentalis respectu buins op est esse locabile. 7 respectu bus etiaz op est locari, pria quidem 7 proxima vtrinfgs.quia cuius est potentia cius eft 7 actus, sed respectu pmi est ratio necessaria.respectu scoiratio non ne

cessaria. quia aptitudo est itrinseca p

istam ronem etia precise acceptam. Iz illud ad quod est aptitudo non inest

actualit nifi p agens reducens aptitu

dinez ad actum.neganduz eft igif qo affumi".[banc effe perfe zocozpus lo

car lies concedendum sit banc effep

fe corpus est locabile. Exempluz buio bec est perfe zoc bomo estrifibilis.bec

antez contingens bomo ridet. Ad

zm illa cependentia que est locatiad

locas non est simplicit necessaria ex parte eins qo vicif wpedere ficut est expendentia causati ad cam, sed est ce pendenaliqualis tangs ad illud qo natuz est confernare rem in sua oispo sitone naturali.cozpus quidem natu rale in suo loco naturali natum est sic cofernari. fine tame tali pfernante po test absolute effe. Ad zm potest vici of fi mouet mouet fm locare non 63 locari. quia nunc aliter corpus oten tum q pus locanit f3 non aliter locat quia non locat. 7 isto mo intelligitur victuz Auerro. op celum est in loco p centruz. quia funz effe in loco est loca relocabile fixum in loco . Si querat wisto locare ad quod gen? prinet vt fic mottes ille viceret effe in illo gene re:non ad genus vbi . qz vbi eft circu scripto pamua.no ad aliquod alind genus tum quia motus effet in pluri bus generibus as ponit phus s.phy cozum. tum quia oiscurrendo non in uenit ad quod genus aliud pertincat

Preterea ficur celum pôt circulare lics non côtineat a corpore fic potest circularels non contineat corpus put ta si esferidem corpus ottinum a sipe ricumingit illa forma sincus em qua est pse motus circulatônis:posse pse esfe sine respectu tam ad côtinens as ad côtentum a ira est soma mere ab soluta Ensionem quere.

De secudo arti.

vico o non apparet odicto inpliciem ocanaz effe fine respectu ad aliud coz pus vt ptetum.efto eriaz q alio cozpo fit qo cet fic natu ptineri vt pus argu ti è cercipeu locatois passiue.ita pot bic argui ce locatone actina. Ite ofir maf . qz celü eft icozzuptibile 7 13 ela Ffe tota fint incozzuptibilia f pB3 no tfi co mo funt incozzuptibilia quo ce luz. qz fozma elementi cu fit einfdem ronis i toto 7 in pte:no est fozmal' ro incozzuptibilitatis.in toto ficut nec in pte. 713 no fit aliqua ca nalis cozzn ptina toti? elementi fic ptis: tri ista pof fibilitatez intrinsecă reduci ad actii ñ è ita ipossibile sient celu cozzupi. Ant

faltem fm theologos possibile est cenz elementa adnibilare que quantuz est ex formis suis sunt corruptibilia licet non adnibilet celum q fin fozmā fuā est incozzaptibile quia in cosernando prins a magis necessarium non requi rit tanqua mediti aliquod minus ne ceffaring conferuari. Abfolute igitur potelt adnibilare elementa 7 nibil ino nare circa effe celi boc poito latera ce li non concurrerent in instanti. quia natura non poteft facere talem tranf latione in istanti. remanere igif potest superficies concana celi a tamen non cotinens aliquod corpus. Lontra ifta. vacuum effe eft impossibile simpli cif.vt probat Arifto. 4° phylicozum fed fi superficies cocana effet fine cor poze:esset vacuum.igitur zc.Ad pba tionem ma. vna rato pbi in.c. w loco contra ponentes locum effe spacium eft ista que tune infiniti vtique estent loci Inddit ad phationes istius price di ftante enim aere 7 aqua idem facilit omnes partel in toto qo omnis aqua in vafe. Bzeterea inter latera vacui nibil est medium f3 fm philosophu3.5 physicozuz illa sunt simul quozuz ni bil eft medium. si igit effet vacuuz la tera effent fimul 7 non fimul . Pre terea in tempoze est contradictio ono instantia effe vistantia a non effe tem pus medium.igif pari ratone in loco contradicto est ouo esse localiter vista tia 7 non effe corpus medium. Eld pmum.ista pzobató officem philoso phum multipliciter exponie. sed qua litercungs ofica ceclaret non tenet ni si ponendo vacuum este spaciuz actu Dimenfionatuz.licet non babeat qua litates naturales . quadiu eniz ponit ibi vimensio in actu semp remanet ra tio fm philosophuz: quare non com patit fecus alind corpus nifi vnus oi uidat alteruz. sz vacuum istud qo po-nit possible co in isto membro no est aliquod spacius babens vimensiones positinas. stimmodo est ibi possibili tas ad tautas vimensiones positivas cum carentia cuiuscung vimensiois in actu 7 boc mo potest vici & oibus

ratonibus pBi ibi positis q pccdun otra vacuum vno mo. imaginando. f.o fit spacium actu vimentionatum fine corpore. 7 ita nibil ocludunt con tra intellectuz qui peedit co esse pos sibilis. Ad zin vico q medium pot intelligi vel positiunz a actuale. vel ponatiunz a potentiale. a viroga modo æbet intelligi nulluz effe medinz eozū que tangunt se que sunt simul.late ra autez vacui vii non babeant me ding pmo mo babent tame medium. zoo qu'inter ea posset tm corpus inter cipi quum est illud corpus quod iter cipit qui spacium est actu plenum. est ibi igit medinz potentiale. 7 sequit ex boc q est ibi meding puatinuz sine p native.q2 carens tanto medio gstum posset intercipi inter illa extrema. Ad zm viceretur q nullo motu ernte posset este quies aliqua en prie acce pta. qz nullo cozpoze moto posict ali quod cozpus vnisozmić se babe. z cū boc esse aptum natum aliter 7 alit se babere. ficut cozpus beati posset vni fozmit se babere in sua vispositone 13 nulluz cozpus aliter fe baberet. qz no opoztet qualiqua cozpa in inferno ali ter fe babeant ad boc vt beati vnifoz mit se babeant, nec aliqua alia cozpa ponunt tunc forma moneda.buic et vnifozmi vifpolitioni cozzespondet p pria mensura que est tempus. inter co quectiqo ouo instatia imaginata pos set tantus fluens sine moro intercipi. rita si tempus vicit mensura motus fine fluxufilla pnifozmis exfitia babe bit tempus licz non vnifozmić actua le positinuz sz potentiale 7 puatinum vnde intellectus babens noticiaztpis actualis a positiui:applicando ea ad ista ouratões vnisome pot cognosce istă ouratoe; vuitoante pot cognolee re cătitate ipins, î.p tâtă bêret positie. î.u î.e î.e poito œ oi stâtă a loco positia a puatia, sic moza puatina mesurat ptes alic successinas sic oinensio puatia mesurat ptes p manentes 7 boc quipuatio equat ba bitu fuo? vii illud arg m pot adduci p posito confirmando. 7 boc sic. pol fibile est vistantiam aliquam este inter

aliqua.q.ftempuf ly non sieinter illa tempus positiunz intermedium.boce positina mensura motus. s sufficit o sit tempus potentiale vel puatine ac ceptu ad boc vt sit vistantia inter illa tempozalis fm quaz boc vicit effe po sterins vel pus eo igif a simili a loco 7 vistantia locali. Si arguit cotra boc q distantia non potest esse nist sit aliquid in quo sit illa vistantia.7 boc nibil est quia nulluz medinz. Potest oici q vistantia fozmalić impoztat re spectuz inter extrema.respectus autez ein vno extremo rad aliud sicut ad terminum.bic autez eft bare verungs terminus positiuns lies non sit media positiuns, a si ex solo pmo istorus vice ref babindo politina pollet cocedi q bic effet vistantia positiua. sed si vitra bocrequirat q medium sit positiung tunc saltem saluat positum quia bic est vistantia puatina a positina poten tialis is non actualis.

Detertio pa p fi boc coz loco psens non circunfcribit isto loco igitur non baby vbi in boc loco fi et. non est buic loco presens: fm cursum namre est in alio loco. 7 fm namram non potest siml' babere ouo vbi. ergo non babet boc vbi . 7 tame ifte locus manet quia manet bic vltimuz cozpo ris prinentis a boc patz in zo articu lo. Contra boc locus importat ratio nez cotinentis quia supficies absolu ta circunscripta ratone otinentis non babet ratonez loci. nunc aute otinere cum vicat rem non videt manere ni fi fit ad eundem terminuzigit quan do cotiner alind 7 alind non videtur manere idem locus. fed quado cozp? non est presens bnic loco non est idez otenti. Be 4.pby.vult pbus q ide locus maneat fuccedentibus fibi inni cez cozpozibní. er boc patz q non est alius locus fi aliud locatum otineat. quado igit arguit ce relatone otinen tis ad cotentuz:cocedi potest q locus vltra superficiez addit relatonem con tinentl. vt intelligit per illud quod di cit in diffinitone pltimuz continentl.

boc eft primns aimediams cotinens rtunc ofter vicenduzeft vl'op varia to cotento non variat relatio in alio extremo.7 boc eodez modo quo respi cit illud extremuz, qu respicit pextre mo perfe: ptentuz in coi a non boch gnatuz. vel potest oici q variato con tento variar relato ipfa coundens. 7 illa eft alind ralind cotinere refixem alterius 7 alterius contenti. 13 non va riaf extremuz relati. quia idem eft co tinens vita idem locus. Exemplu b? cozpus babens albedinez fi fm eam è simile multis multas babz similitudi dines quia similituo numerat termi no numerato. 13 tame ipm non est ml' ta similia sz vnuz simile. sicut babens multas fcias eft vnum fciens. qz con cretuz non numerat ad folam nume ratoem forme. 13 oportet q cum boc fit numeratio suppoiti babetis forma

The quarto poster edibi triplec intellectus. pm² q boc cozpus modo ostitatiuo sit pzesens buic loco sine alio cozpoze sic pzesente. Alius in tellectus q simul cuz alio pzesente situlius in tellectus q simul cuz alio pzesente situlius cumodo pzesens. Tertius intellectus q sine modo quastitatio sit buic loco pzesens. a pmo planum videtur q talis pzesentia non potest esse sine vbi. sicul no potest poni sine circun seriptione passina cozpozis a loco. que circunscriptio illa non videt aliquid ponere vitra boc q est cozpus es pzesens buic loco modo quantitatiuo. se tanqua coextensium a comensuratuz

Sed bie est oubium, quia ista circunscriptio vel presentia non videtur vicercaliquid nist respectum formalist per psequens ipsum vbi nibil este formaliter nist respectus, boc pseques videtur fassum, quia em philosophus 5.7, physicorus, and relationes non è persemotus, sed è philosophus, 5, physicorus, motus est perse in genere vbi. Si vicist q vbi pse importat ra absolutum quod importat visitinguis ab aligs generibus que similit importat respect.

Contra absolutuz 7 respectus non fa ciunt ple vnuz oceptum. fed eninfeiiz generis est conceptus ple vnus. g 22 nec absolutuz perse cotrabit remad ta le genus vi ad talem speciez in tali ge nere apter idem meding. quia non fac ple vnum coceptum cum illo. Similir ex eodem medio potest argui viterins quia accipiat vterquistozus concep tung ple.vterqs fieft comunis eft vici bilis & pluribus in quid . g vtrobiqs afcendendo flatus eft ad vnuz conce ptum comunissimus pse vicibilem ce pluribus.7 tunc in vtrogs peefin sta bit ad conceptus, prij generis in illo peestu. Die vici potest op si sim coi ter victa saluanda sit vistinctio.io.ge neruz. 7 per oñs. 6. genera vltima no otineant lub genere relatonis: cù no appareat q importent formas abso lutas: nº fimul important absoluti 7 respem: vt argueuz est pis est vicere op sint essentialiter respectus .n' tamé or genere relationis igit opoztz vistin guere inter respem a respem etiaz visti ctione \$3 genus.potelt aute vistincto respectung quos important ista.6.ge nera ab illo respectu qui prie vicitur relatio que est 4m genus accipi ex illo victo coi quo vicunt respectus æ ge nere relationis effe respectus intrinsec? aduenientes.respectus autez illoz fex generuz extrinsecus aducnientes.boc potest intelligi sic.nullus respectus sic intrinfece aduenit absoluto: q coueni at ei fm fe fine ad fe: quia tunc non cet respectus. a ratone enim respectus est of fit vnins ad alterum. ille igit refpe ctus vicir intrinsecus adueniens qui necessario cosequit fundametuz po sito termino. quia non potest esfere spectus magis intrinsecus absoluto. 7 p oppoitus ille est extrinsecus adue niens qui non necessario elequit fun damentuz etia poito termino. Si ista fint vera:rnderi potest ad illam aucto ritatez pBi.s.pBycozum. q neget mo tum ad relatoem prie victam que p tinct ad 4m genus non aut ad quen cunqs respectum prinentem ad aliqo 6.generii.imo pcedit ibi motuz effe i

vbi.qui coiter non vicit effe mot ad formam absolutaz.qr vbi vt videtur non è forma absoluta. sa reº corporis otenti ad locă otinentez. Ro aŭt ozie rionis ab alijs respectibo in no termi nando motus videt ce.qz er quo re? necio esequit extrema posita nunos pôt ipa acgri ple:13 tiño p accis.alio sabioluto acglito in altero relatox. rtalia quo acgrunt nisi p accisaº acglito negat pBs in.5.phpcox.pe ter minare motuz. rea aut no necio ons extrema pot bre pria nouitate:abfqs nouitate vni? vel alteri? extremi. 7 io pot bre ppid acqsitocm.na ita vr ce œ vbi.quía pôt œº ofuare ide locabi le reud lom. rm n maebit eade circu scriptio.q2 cozpus e abris ab illo loco 7 boc et pot na face.ponedo alió coz pus prisilli loco.no igit ista extrema locu a locabile necio alege ipa vbi. a to pot est nonua nontate paia a ac qui coapi nullo abso acquito ne coapi necipi loco. Si si querar quo pot acglitio respect' ce successiua niss suc cessio ponar in aliquo absoluto. vice ret o corpus successiue sm ptem alia aliam fir pris eidem partiloci: fimi cozpus fm eandem partem fit successi ne pris aly 7 aly parti loci. ita q tam ex dinisibilitate corporis qui loci sequi tur vinisibilitas circunscriptonis coz poris a loco. 7 vinisibilitas successina quando pars post partez acquiritur. non est g vinisibilitas in respectu sine Dinisibilitate in absoluto.sed est succe? in respectu: qui est circunscriptio sine successione in forma absolua corport vel loci. De z'intellectu in isto arti .f.an boc cozpus beret bic vbi.fi fimt cum ipo bic effet alind cozpus modo extenso. vider posse vici q tunc 15 coz pus no baberet bic vbi.quia pari ra tione alind corpus beret bic vbi. non prit aut effe ono voi einsdé loci . quia vnius loci vna est circuscripto. Item corpus locatu facit latera ptinetis vi flare, f3 boc cozpus quod aduenit zo buicloco non facit latera eiº vistare. imo iam p alind corpus qo prio fuit Bifuit distatia int latera . Et ofirmat

quia si vtrunco faceret latera vistare. igit vtrung effet perfe medium inter ista vistantia . sed vbi est aliud 7 ali nd meding pfe:ibi vider effe alia 7 an vistantia. 7 ita inter eadez latera einf dez loci effet ouplex oistantia. Potest tamen vici op in isto intellectu vtrugs cozpus baberet vbi in bocloco. quia cum vtrung ponat bic ficut conten tuz coextensum a əmensuratum. vel vernnas erit locatum qo est posituz vel neutru. 7 tunc est locus ifte vacu in quo ponunt effe ono cozpoza mo extensino.quod nullus viceret. Simi" vtrog istozum amoto altero remanê te:illud remanens babebit bic vbi. fx non alium moduz babebit bic ex par te sui ad locuz otinentez qui modo bar beat. Istud pz per om angelo.quía si angelus sit simul cuz corpore no ba bet pzie vbi in isto loco in quo cozpo coexistens babet, prie vbi. quia ange lus non est ibi coextensus à omensu rams illi loco nec replet illum locum. vnde si corpore amoto solus angelus ibi maneret: locus ille prie viceretur vacuus, opposita istorus sunt vera ce corpore coeristente alteri corpori. Et si queras.quomodo potest locus ia plenus iteruz repleri. R° ad obiectones pro alíqua parte. Ad pma sistam viaz que ponit in codem surpofito a fundamento posse esse plures re spectus einsdem ratonis ad vinersos terminos concedendus est q eides lo co potest competere alia valia circun scriptio actina. v potest sibilialio v as cozpoze alia z alia circunscriptio passi na cozzespondere. Ad aliam facere la tera vistare potest intelligi ouplicit. vl' effective a fic agens diftendens latus a latere facit ca viltare. vel quali foz malit. a fic meding interceptuz vicit facere vistare, a boc scoo modo coce dendum effet op vtrungs corpus bic exteline existens facit latera bui'loci vistare.quia verunquest mediuz inter extrema. pmo antemmodo nentrum cozpus facit latera vistare . sed ipsum agens quod pmo vinidit boc latab illo. 7 per bocetiam patz quomodo

virunce replet, quia non effective sed formaliter.non eniz est maius incone niens locuz plenti repleri ce nouo ali quo replente formalitique otinens vi fibi amefuratum a nono atinere ali nd simili modo connendi. Eld confir mationez illaz viceret q accipiendo villantiaz, pilla babitudine que est in vno vistante ad alteruz vt ad termi nú non est nisi vna vistantia inter ea dez extrema. siue sint plura media siu vnicum.nec illa est vera boc modo lo quendo œ vistantia q vbi est aliud p fe medium:ibi est alia pse vistantia. ni fi intelligatur alind pse mediuz.boc è slind necessario requisitum tanquaz mediuz vistantie.sed in posito non re quirit illud tangs aliud. Si autez vi stantia acciperer alio modo poimen sione media inter extrema que vistat concedendi effet sic loquendo q int latera cotinenti ono cozpoza è ouplic vistantia. Dez: intellectu in isto ar ticulo.f.qfi boc cozpus effet prefens buic loco: sed non modo quatitatino. bocest non tangs coextensus loco nec omensuratuz. Potest vici q tunc p prie non babers voi in boc loco quia prie vbi est forma fin se vinisibilis. cum fm eam perfe poffet effe motns 7 ideo non convenit alicui nist vinisibi li.7 per modum vinisibilis se babenti corpus autez quod non coextendit loco: sed est totum presens cuilibz par tillins locimon babet modum vinisi bilis in compatione ad locum. nec p ons babet vbi prie respectueius. Ex tendendo tamen vbi ad talem pzefen tiaz simplicez fin quam angelus vici tur esse bic.sic cocedenduz esset q coz pus prefens fm istuz intellectuz vicet improprie babere vbi.nam vere è bic presens non circunscriptuz. Ad argu metum pncipale fi illa aor que accipi tur vera est:non baby veritatez nisi œ relatione prie victa. respectus autem que importat vbi non est talis. Isto ruz antem æclarato patz ex victis in tractando pmum intellectuz in 4° ar ticulo pucipali.

## **Epeditis**

bis que quesita crat ce co. sequitur aliq ofita æ creaturis, 7 p æ oib' in comuni. winde w gbuidaz in fpali De oibus in coi fuit vnu quesitus 7 è istud. Urrurei create sit ide respectus ad ceum pt creantem:7 cui pt ofua tem. Arguit op non. aligd pot creari and phariligit the pot bre refrecti ad æum vt creante, i nuigs bre respectū ad œũ vt conseruate.igif no è ide refect?, pbat pmiantis. Res in iftati creatois non confernat. qu no idiget cofernatoe:nist qui pot non esse ra le tendit ad non effe. 6 oum creatur no pot non esse.nec tunc tendit ad no eë cu tunc accipiat ec.nibil igit pfernat nisi qo manet post instas creatois sue fed was por aliquid creare quod no maneat post instans creatonis ine.qz non est contradictio q mimodo beat eë in vno instanti. vin illo creetur.

Con einso simplicis ad ide simplex non est nisi idem respectus realis. nuc aut cei creantis a confernantis eadez est poluntas qua formalit creat a co feruat. vipa exfitia rei create v cofer, nate eadem ell. igit respectus estidem rei create 7 confernate ad com vt cre antem 7 conferuantem. Die funt tria videnda.p æ eo qo pncipalit querit f.fi idem fit respectus realis i creatura ad œum vt creante 7 confernantem. zºœ co qo tangit pmum arm, fi fimul posset vici res creari a cosernari, a ista oifficultas magis tangit modum lo quendi. 3º œ quodam annero quod tagit idem arm. s. si postet aliqd creari qo tri no cofernet post istas creatois. Depumo dici potest ap

creature ad œum vt creattem a con fernante. a 15 pbat fic. cinídê re a roe ad idê re a roe no è expédétia cêntial' nist vnica cinío rois. exitia aut crea ture pmanentis est eadez omnino in creatoe a psernatioe, a ex pte termini est oino idem re a rone. s. velle oinum a bitudo non solum ad creattem: sed

ad confernante est bitudo expendentie centialis reinsdem ronis.igit 22. a! phatur. si cent plures æpendetie oio eentiales int extrema oino eade. ficut æpindentia creature ad wii vt ad effi ciente a vt ad fine.tunc iste vident eë alterius ronis.fi.n.cent einsdem rois cent sibi incoposibiles in codez 7 fm idem.quia qui aligd æpendet ad alis aliqua expendetia si illa sit sufficieter terminata non æpendet ab eo alia æ pendentia einsdem rois.qz tūc vtrags illan fine alia terminaret 7 expederet tali apendetia anon apendet. aboc æpendentia sufficienter terminata.bor b3 tres partes.pma.f.q idem fit ee rei pmanentis in creatõe 7 colernatione pbat.qu in boc è oifferetia pmanetis a successino. que successinum où manet femp by alind a alind effe. ficut alias 7 aliaz ptem. fed pmanes femp babz idem ee.nec variat om ptem 7 ptem. 92 tunc cet successiumm.nec fm totuz 7 totii. 92 tunc in quolibet alio ralio instanti baberet totaliter alind a alió ec:qó est absurdu.z^ ps minozis.s.c.p velle oinum oino idem: est ro timina Di bitudinem rei create 7 confernate. phat.q2 velle vinum respectu cuius cunqs volibilis semp manet idez.illo antez ero prima intrinseca iminadi quodeunqs extrifecum. 3ª ps miozis f.p vtrag bitudo è bitudo apendetie centialis ce creatõe è manifesta. ce co servatõe phatur. quad illud æpendet res centialiter in cendo qo est sibi ro biidi eë talis ë ofernatio cae cofinatis in ë illud Ang?, 4°fup Ben.c.i 4°fre atoris nang potetia rojpotetis atop oitenetis virtus: ca subsistedi e omni creature.que virtus ab eis q creata ft regendis fi align ceffaret:fiml' villoz ceffarct spès.oifg na concideret.negs enim ficut ftructor eding cum fabrica nerit abcedit.atqs illo cellante atqs ab cedente stat opus eius.ita mudus vl' ictu oculi stare poterit si ei ce? regimen subtraverit.bec ibi. Diceret bic o fü vamentum relatois creature ad cenz pt creante non est absolute exitia rei create. sipa creatio passina. psimilit

fundaments relatois creature ad œu ofernantes no est erntia creature abso lute. Sipa phuatio passina. B phat per ph3.5° methae.c. ad aligd.vbi vult or relationes foundi moi fundant fup actõez 7 passiõem. núc aut la absolu ta exitia creature sit ead in pmo nuc eendi 7 minceps:til creatoes passioes 7 ofernatione passione ee eade non e manifestins & illo quod querif. Die vici pot op pbs. Smethae non itelligit q actio i passio sint pria fundamen ta relationă scoi modi. qu relatio non manet fundamto non manète.manet aut relatio scoi moi no manete actoe vel passiõe, sicaligs manet pr no ma nete generatõe. qo aut vicit relatõem ce zºmō fundari fup actoez 7 passioz itelligendű é nő tack sup fundametuz pzing vel fup röne pxima fundandi fed tangs fup oilpone media inter fun oametii pring 7 ipam relatioem.ipa quit po actia a passina prit ponistida mitti imediatti rloisipio actois 7 pant onis. Iz regraf actio 7 pattio media. no vt ro fundandi relatione f vt qo vam puit ad b vt ipa in fundameto tali fundet. Spālit aut i posito fi vē peedendu q aliq passo sit ro funda metalis buiº bitudinis qua ba catura ad wi.vt create vel afuante.qu nuigs ppe è passio nisi qui est aliqo passus recipies forma ab agete. quem ploz.si mece, po actina e pricipin trasmutadi alind incitti alind.igit po passua est pni transmutandi ab alio.talis trans mutatio no inenit nisi vbi è passum recipies ca ab agete.in cofematioe a creatõe no est ita. f totu creatu 7 totu ofernatu e totalit a creante 7 ofnate. no fic vt aligd eins vt paffuz recipiat forma ab agète. Die obijeit per illud Ang?.riffup Ben.vbi vult q aer no efact' lucid' a fole. fit lucid'. aliogn recedete fole remanet lucid? eq aut vi quinqs creatura æpende a co in effe ficut aere in illuminato ec. qo ipe itel ligit p lucidit et a fole.igit nulla creas tura respectu œi escă în ee: f otinue sit i ee. 7 ponsee creature est in otinno fieri. B. pbs 3° pby. vicit or aliq füt in fieri quo bat copleta ec. sic faccessina 7 p oppositi aligd of i facto ee qui sic bz ce pletti qo no wpedz i eendo ab aliq extrifeco, creara antip i eendo eq œpēda a œo i eē.q eq fp ab ipo p ide velle ipi'by idem ce, 7 15 mo post vici op poluctio psone vine sp est i fieri. 92 nunco illa piona pot bre et nisi acci piendo actualit a poucete.7 th ee plo ne è maxime pmanes boc modo effe creature licet fit pmanes: tu respen cri a cuins volitione acmalifp eq aped; fp elt gff in fieri. B eft actu rependens a ca vante ec. 7 nungi in facto ce. l' è in actn sepato r impendente a gaigs alio.non th est in fieri nono 7 nono.6 pobmilli e in fco ec.h eft in ee pleto accepto fine aliq nonitate addeda

Defecudo articlo vico refectu creature bôtis ce ad œuz vt a quo by ec:pnt cocurre vinersi refrect? ide.n.ee que imediate succedit no ee opposito.sic in instati in q res icipit ce and aut no imediate succedit ipi no ee. fi cidez ce vr pus bito. ita itellige to q lz no fit ista poritas in ipo ce fiz fe; th of ee in ipo p opatões ad alind pus fecti coerns.pm respectus q.s.est ipius ee ad no ee peedes no e realis. qu no cft ad terminu politinu.z' antè gelt ipins ee ad ee idez gfi periftens vl'magis cu alio pori cris:no è real' p osto elt einsdem ad ide.respectus at ipins ee ad cam a qua e: erealis.igif nent illoz ocop refectui eidem illi. Lotigit ti eadem voce multa visticta aliqualit importari. sicut pot imponi aligd ad significanduz ependentiam ipins et ad cam non pcife. & vt eft cuz respectu ad no et imediate pcedens. 7 fic fignificat bec vox creare vi creatio quibi non tin notat apendetia rei ad cam in eendo. 6 vitra B in accipiedo enne p illudet post no et. pot etia aliq vor imponi ad fignificandum illa ce undentiam vt eft cu ze respectus, vt e ipins ee ad feipm quafi phabitu.7 fic iponitur bec vor colernare.vbi no tin notatur rependentia in cendo, sed cus boc bitudo illius ee quali ad idez ee

55

ve phabitum. Pro tato igit no è ven Dice ce creatura or creatur prie nisi i pmo instanti.qu no nisi in illo babet imediată ozdine ad no ee pcedes. nec est verû vicê q conserver nisî post pm instas. qu non nisi tuc by imediatum ordinem ad seipm quasi phabitum. Propt igit iftos viftinctos refrectus ronisipoztatos p creare a confernare no pr vnu ce re qu'alind pdicar.respe ctus tñ ille qui eft ad caz femp manet ide. 7 si iste precise significarer ouab? vocibo vtrace simul vere poicaret ce eode. sicut l' q'é est eè ab alio vate ce. 7 h qo eaccipe ee ab alio pcife figni-ficat illa bitudine no intelligendo ibi Dare vel accipere nouitatem.nec illam importat. qu veru est vice op fili? acciv pit œitatem a pre: 7 pr vat ei 7 coicat witate. 7 ista ono sp simul pdicantur æ eode. nec curo visputare æ fignifu cato buins vocis creare an p fe figni ficet respectif ad creatozes 7 connotet respectuzad no ce pcedes.an ep.illuz ple lignificet villa connotet ad cam. An viruce fignifics.7 the no figt pre cife peopth p fe vintifed onos refrect 7 vnº eft realis 7 alius ronis, qui no faciut ocem pie vnu qu que illoz triu cet la falte faluar que vterqui ficet aliqualit impoztat. Peife th apter illu qui est rois negatur ident sil creari 7 confernari.

Be tertio princi

pali vico quo eft odictio aligo ens mimo in vno inflati bre ee.ipm enm istas raptim trasit ita q no est nisi vt ita loquar istatance. vel si vicas istas Fin fubam fp mane ide. si illud oicat et suba mobilis:cum illa suba non sit p fe terminº alicniº continui ce genere Estitatis sequit q illud qo vocas in stas fm subam no est termin ptinnas per se prestpis, salte instas fin ce no manet. fraptim transit. 7 ita 03 vicë æ mutatõe. 7 p oñs æ instăti: quod e p fe mensura mutatois.non aut vide tur maioz odictio ce re pmanete qui nisi i vno instanti babeat eë: ci ce ipso instanti vel mutatione. quafires per

manes non possit bre ide ce precise p instas sed pmansine. 7 instas vel mu tatio possit. tri pmanes totti ce sui bz in instanti vno.qu in Boistinguit con fuccessium. no est & odictio si illud esse vltra b instas non beat. Lotra boc videt Arl.8° pby. vbi ait. opponutur ingt gnatio a cozzuptio. quare fi im wilbile eft fimul mutari \$3 oppoitas no erit autez cotinua mutatio fed erit medium ipop temp? Et in fine, c. peni tus iconenies vider si facti nece est mor cozzăpi a nullo tpe pmanë. Pre terea iferins in eodem. 8? vult q no è accipere vltimu in et ipius cozupedis s pmi in ee ghandi. 7 cii boc ena pm in no ee conupendifignu ingt verigs coe est. 7 pmo 7 postericzi. buius aute finis illins aut pricipiu.res aut lemper posteriozis passióis est. vide paulo po ipius tpis in quo fiebat factu e i vitio Pzeterca fi res creata trimo beat ce in instati; the in illo vez è oice res ista incipit ee.qz tunc pmo e. 7 fil' per eft vice res illa cefinit ee.qz tunc Plumo elt. núc aut repugnatia videt of fimul res incipiat ce 7 cefinateffe.

Ad pmū intentio pBi eft ibi q fol? motus localis pot et cotinnus 7 ppe tuus 7 nullus alius motus nec etiam mutatio.7 boc pbat. qz ces alimot? mutatoes funt ex oppositis in oppo fita.vt gfiatois inqt 7 cozzuptois:effe 7 no ce termini funt. Alteratois auté prie paffioes 22. Si igit alige istorny motui vel mutationii posset ce perpe tuo cotinuus: boc non cet ab codent termino a quo ad eundem terminum ad que qu'in motu fic simpliciter vno vera est ista, po. 6° pby . mutatio aut negs vna ifinita. cet gilla ptinua pre tuo p continuam reflexoem a termio in terminum. puta fi motu finito moneretur a calido in frigidum: cessaret alteratio ostum est i istis terminis.nisi statim cet reflexio a frigido in calidua fed in tali reflexione motus prior 7 po sterioz cu fint oppositi n pat atinuare nec face vnu motu ptinuu.cnins pb? elt que tune mobile simul moueret mo tibus vel mutationibus oppositis, bee

offitia phat .qz i motu otinuo verii eft pice a pncipio motus q mobile mo net ad pltimu terminu.ficut si pltim? terminus motus cotinui è caloz: vez e vice a mobili in pricipio motus q calefit, figit calefactio poffet ptinuai frigefactoi a pneipio bui' total mot' cotinui è ver vice q mobile calefit 7 frigefit. Et, pter cosimile rone phauit ibi q no pot cotinuari cozzuptio ge nerationi vt sit vna mutatio.q2 tune a pricipio mutaret oppositis mutato nibus que comptoe a generatoe. Tha in quacios vna mutatoe fine otinna ver e vice q a pno mutat ad vltimu termini. Ille aut eft termin' generato nis. igit a pacipio mutat mutatione generatois, 7 th tuc p positum mutat mutatõe cozuptõis.qzilla ponit p cedere vt otinuada generationi. Ilio aute nibil est o boc o victum est rem in vnico solo instati. Cercatonis babe ee.quno pcedo quilli creatoi poffit co tinuari adnibilatio vt sit vna mutato qu tunc fim arm pbi qui creat ven est vicere q adnibilat. s mmo concedo o creatõez psequif adnibilatio. Et fi ar o tam adnibilatio o creatio e in instâti. qu vtrace ea vtute infinita q fi pot ageitpe vt vi pbs presophy igit in polito vel crut in code instati qo eft incoueniens pho.f.idez fic mu tare oppositis mutationibus. vel erüt in oinersis instantibus. atticilla istan tia erut immediata. 98 etia e incoueni ens apud pBm. Ad hoc vico q ro pBi que tacta e.f. q ide non pot simt mutari mutarionibus oppositis phat cozzuptione non posse cotinuari gene rationi. sed cum boc è alia conclusio vera.f.q generatones no pot imedia te fequi comptio. fillius est alia ro B f.q vtrags eft in inftati:7 no fimul in eodė vt pz.erūt igir in alio 7 alio istā ti 6 no funt ono instatia fibi imediata Dec phatio q est fm interdem philz no ibi ponat ca no è 5 , politus nim qu'illa res creata q non mans nili per istans creatois adnibilatio eins non est in instanti. sed in the bito instanti creatois.fiquide post istas no e aligd

in the idinifibilit imediati f oifibilit tali.f. imediatõe qua cotinnu finiatu e imediatuz suo termino.7 boc modo motus est imediat? vitimo quietis.q2 post illud statim e mot?, sicut visibile post indinisibile qo est cius pucipium. Lû igit ar o adnibilatio e in îltâti negădu cet œadnibilatoc in câu in o loquimur. 7 boc semp referendo inter tionem ad instans tpis sine in illo oi cat prie ce creatio a adnibilatio fine magis cum illo. Et cum phatur quia vens infinita no agit in the. Illa po nem pous no concederet nist œ vitute infinita nali necessitate agete. quia ce alia non est inconeniens illud ad qo ipe reducit. Co virtus finita a ifinita agunt in equali mensura. Zbeologi aut no cocedunt œum age nali necis tate circa creatură. Sz nügd tenedo œu age nali necitate no posset peedi aligd posse mane tin per instans:cum mutatio sic un maneat etia fm pbm. Quere rissione. Ad alia ancie pbi illa requirit alia intellectum etiam ab vtrogs pdictop. q2.f. nä nibil pducit o flatim cozzumpar nec o necesse est mor cozzumpi. sic ipe picit. qz natura pducens sic influit ad pservationem pducti op posit p tps aligo manë ita op cozzuptia vel no siit appzorimata vel non vincut vitute generatis 7 con fernantis generatu.qu tunc generans impedirer generare, necer illo poteft bri aliq iposibilitas respectu potentie vinine. f trimo impossibilitas om cas niles inter le copatas. Adalind vi co q in generatione a comptoe nali cozzuntů no by vltímů fui ce. qz tunc bret glitates coneniètes faltem i tali gradu in quo possent stare. ciì forma illi? T si sicinon subito abiscerent. nec igit corrupendum subito corrupet. r sicut comptu no by vltimu sui i eë fic by pm in no ee. qu cu ee geniti con currit no ce cozzupti.genitu autem in istăti generatonis bz ee.quia tuc foza eins e in mã. 7 b3 túc pmū ce.q2 tunc forma imediate succedit puatioi.7 sic genituz bz pm in eessic cozzuptum bz pm in non esses si aliq vtute psuaret

56.

aliqo ens in ce in aliq inflanti vltimo ibi túc no cet vare pmu no ce.fic effet œ illa creatura pmanète q no bret cè nisi p instas. Universalit aut vico q in succedeub sibi innice fine fint oppo sita puatine sine Sdictorie sine quasi cotrarie.qu abo positia:nungo è vare vltimu pcedetis 7 cu boc pmu pntis. qu'unc opposita cent in code instanti. vel ono istantia imediata.semp tamè altez est vare. Lvel yltimuz pozis vel pmu posteriozis, qz vinisibile non est imediam nisi indinisibili. 7 succedetia sibi innice sunt opposita imediata. Lu igit illa q accipitit non ce post ce qda funt rapti transcuntia qda pmanetia nalit genita pl'compta. qda aut prit eè entra pmanètia:vitte oina pducta vel cozzupta. In pmis.f.rapii trafeun tibus est vare tam vltimu co pmu in ee. quillnd instas in quo solo batesse 7 io nec est vare pmu nec vltimu i no ee. q: tam in toto tpe terminato ad 15 instas quin toto tpesequete bocistas bắt non cẻ. In scois aut è vare pinuz ineek no pltimu. I fimilit in non effe e pare pmu and vltimu. ficut expoitu ch pus p intentione pbi. In alis aut q p vinte oină pducunt vi celrulur pot ce vter g ilor mon. Et cii 3 201. of fit ibi bare vltimu in ce a no pmuz in no ee. quilla vius pot in quecunque modu fuccessonis vni ad alteru qui no includit odictionem. Ad aliud vico. q icipit ouplicit exponit. vno? că politione pătis 7 negatone pteriti. fic.f.est 7 no pus fuit. alio mo p nega tione phtis 7 positonem futuri. sic no est verit. Similit cesint ouplicit ex ponit.vico igit q bm vnuz modum exponedi ver est q simul aligd icipit 7 cefinit. qu raprim traffes icipit. B eft eft and fuit. a celinit ec. Belt: eft and erit. vbi vtrobigs affirmat ee. 7 nega tões iste binc a inde.f.no fuisse a non fore non funt opposite. peise aut repu-gnātiaz importāt incipre a cesinē sm istos intellectus i quibo est aligd idez affirmati 7 negatii. vel oppolita aliq icludunt. Ad pm arm pncipale pz er 2º artio pacipali. quo pmu añs est

. vep.s. o aligd pot creari a nuo con fernariboc.n.eft timmo ex rone alteri? ralterius respectus importati in boc क eft creari a cofernari.f. refrectus ad oppositum.f.ad non efferedens करा ad creatõez 7 ad ipmmet ee vt pbabi tum otuz ad colernationez. qui ono respectus sunt tri respectus rois. pm²è refectus negatiuus.quad non effe. 7 nullus talis est realis.z? est einsede ad idem pbabitum. ficut pmus ad ide ee non babitum.no eft aut ven rone re? ad cam. Et cum infertur igit pot bre respectum ad œuz creantez. 7 mi nuigs bre respectuz ad aŭ coseruante, peedi pot si vnusozmir accipiar . B est q a? nuis vicat conservare illud ostuz ad toth quod importat p cofernare. Si ant intelligat o nunci bebit ad 2013 respectum illum quez importat boc qu est conservari a co q est respect? con contie ad cam in essendo neganda est phtia. quafi nugs beat respectum ce pendentie enz illo alio q est quasi suc cessionis ad seipm. tri illum qui est æ pendentie necessario bebit. 7 tunc in vltimo păti no pot plus cocludi nisi q totuni qo importat p istu tminuz creari no est ide toti qo importar per pharist ouplex refrectus bic ouplici respectus ibi.qo vez e. qu la ille q coit virobiqs îpoztar sit oio ide. tri alt qui ipoztat in B qo est crearialio e ab illo altero qui importar p 15 qo e pfuari.

## Ecreaturisi

ipāli inimodo querebatur recreatura vinente a boc vita sensitina vel itellectia. Le erat qō cōis oi vinenti bac vita viilla a erat ista. Utrū acto cognosedi a appetedi sint eentialit absoluti vicentuali relatini. Argnie quelatini. Qtalis acto no pot intelligi nisi cointelligedo terminus, absolutum atit pot intelligi no cointelligendo aliga in rotetermi. igifo nis si que alicalis visibilis vicolecti.b. ve se emanifesta. Los talis actos e qualitas, ois ante qualitas est forma

simplicif absoluta.qu gita st ipmixta git. Questio ista no querit a actu terminato ad cognitionez quo.f.actu pducif vel educif vel iducif ipfa co gnitio f querit a actu ognoscedi.qui f.eft ipa cognitio actual ita q ifte acto fi vicar actio no itelligit of fit ce gfie actois.quipa esp ad terminu alique accipiètem aliquo mo eè p ipaz acto nem.fed intelligitur op fit actio boc eft opatio q ages tanq actu vitio perfi. Le becuit ad cautius loqueduz i tota ista gone intelligit is nome actio p20 actone ce gife actois q.f.eft actio pro ouctina, vel faltem aliquo mo ad effe termini per ipam ponedi. 7 boc nome opatio itelligit pactu intrinseco quo iom opans pricit vitimate. Itez 13 qo ghaliter posset intelligi æ respectu ad obm vel subiectu:no til argumeta vident restringe ea ad pmu itellecti.

Est igif intellect? qoms p tractad? iste. En actualis cognitio sit centialir relatia ad obm cogniti. 7 similiter exactuali appetere voi tria sant videda p qui noi intellectioe quanti appetere qua loquimur est apiqua entitas absoluta. 2º alif illó absoluta beat aliqua relatorm ad obm sibi an nevam. 3º an illa relatio sit actui isti

essentialis.

Dzima coclusio

poat tripliciter. p sic. vitima perfectio sibe vine no est sola relatio. opatio est buinsimoi psectio sibe vine que nata est opari, puta viucits vita sensitia vi intellectina, igié opatio no ésola relatio non summe appetit appetitu nalli relectio nãe psectisme appetitis, vita pseco nãe vinetis a tali nã sime essideram estiderio nali. e quo intelligi por illo Ang. i3º e tri. c. 4º. Beati oma eè vo lumus, qo semp ver e sine ex bitudie actu cogitem? sime no ret in nobis actual li cognitione non est in nobis actual evelle volutat. Bidé etia vult q qequ alind quisis latenter velit ab bac volutate coi non recedit. essiderat etias summo essiderio electiuo voluntatis

bene visposite. Dinoz phat etiam per phin p 7. retbi2. vbi vult q felicitas deft finis vltimus nae intellectual'.7 p ons fumme æfiderabilisteft opatio optia. vel cossistit in opatione optima. Ide vult.izometha c.c.6 vbi ætto lo ques vicit. q si no itelligat qd vtiqs e iligne, a statiz post. si no est so qo sua i telligetia s po: no est vtiqo optia suba p intelligetia itelligit actuale intellecti nam.nam ad phatoes oce phtie flati subdit.p intellige.n.ei bonozabile iest Ide betur. 9 metba . c.7 vbi vult q actus est prior po non solum tempe rone. Betia suba. boc est perfectione. vñ i phatone illius membri q actus poz e subaseveplificat ipe vt vir puero 7 bo fremate. 7 odufione fic itellecta ibi pbat. qu gra actus tança finis füt alia oudiata ad actu. fic eclarat ibi i multis exeplis. Similif anctes multe ce fine vitimo a fiime cefiderabili qui est britudo sine vicat o cognitoe sicut illa Hng?. visio è tota merces. sine los quant a vilectõe sie a wetria rpia na fumma merces è vt ipo pfruamur falte in boc oes puchit q fine vltim maxime efiderabile vicut ee opa tione vel in opatoe pliftere. zi pbat odufio pricipalis fic.relatio ppe oca no est nona sine nonitate alicui? abs foliti bozis. 7 boci fubiecto vel i ter mino.opatio aut pot ee noua fine no nitate cuinscuis alterio pozis absoluti in ipo opante.fine etia cuinfcuqs alte rins abioluti nonitate in termino.igit opatio non è pcife relatio ppe accipie wrelatoem.igif 2c.aor pbaf.tum per pbm.s.pby.vbi negat moti in ad ali qd.7 expfiins in.7.vbi vult q ad vir tutem 7 malitia no est alteratio.quia funt ad aligd.becaut que ad aliquid neg gifatões füt:neg gifatio e ipfox negs alteratio oino. becille. tu prone qui relatio prie victa necessario sequit ectrema fimul polita. vita no pot effe nona fine nonitate alicnius extremi. ber phat gtu ad pma ptem. qu'illud qo evit ce potetía accritali ad acti no recipit aliqua forma noua porez ipa opatõe, que tic no fuiffet pus i potetia

accitali fed centiali.za pars mioris è manifelta. pz.n.q nibil absolutu ad uenit visibili qu videt actu.nec itelli gibili qui itelligitur acm. 7 ofimilit æ Pretea ois relatio realis fun Dametum funz, primuz vel ratonem fundandi primam necio cosequitur vel cocomitat. 7 boc posito termino nucaut ipam potetia opatina no ne ceffario concomitat relatio actual'ad obum, igit ipa po non est prima ro fundandi talem rionez, igit si ponatur aliq rlo actualis opantis ad obiectuz oportet vare fibi p fundanito vel roe fundandi prima aligd posterius ifa potetia v qi medium iter ipaz potetia villa relatoem.tale gd no videt poffe mní nifi ipa opatio. núc aút illud ob est primu fundametu rionis vel p20 rima ro fundandi ca aut est absoluti. incta illud.7 cetri.c.z. oè qo relatine or est aligd excepto relatio, aut saltez no e pcise illa rio cnius e fundament vel ro fundandi.igit opatio no è pci ferlo opantis ad obm. 7 pari ratione opatio non est pcife alig relatio. Ex bac oclusioe sic pbata cocludit viti? positi sic.si bec opatio eet peise respe ctus:nic cet rlo.q2 respect quez pbus concedit aliquo mo puenire opatoni e prie ce gñe relatois.7 ptinet ad 3" modu relatinoz.vt pz ex.5º methace. cum igit opano no sit preciserela vt phat rones iam polite: lequif q non fit peiseresetts ap ofis e ibi aliqua entitas absoluta qu'est, positim i islo

culo pacipali tria funt videnda, par' qui opatône necessario è aliq relatio realis ad obm. z? oicet gliter boe sit itelligedum. 3° videbit ex rônibus ad istud phādum positis. Paimū osīdie triplicit aboe correspondeter triplici phatôni posite in partipe ex rône ex fectôis q suit memin parto, ex rône ex fectôis q suit memin parto, pastue non pôt ce sine realirlone ad obm psetti simu circa qo ipa nata e opari. opato aŭt est suma psectio talis nac. igit ze.

aer phaf.qz fi fumma pfectio nature vine vicet aligd vt eft ad fc: ipa fuba rei b mo eet suma perfectio quia su Fa est pfection quocuas suo accidente fm Arift .7 metba igit si cocedat bti tudine creature ce accis illi nae visio bili.7 cũ B fummam cius pfectoem.B non pot poni vt è aligd ad le. B pcile i ostum coneccit a le sinngit fini vitio simplicat.s.obo extrinseco qo per ipm attingitur.ipa igit rlo ad ipm obin eft formalis ro prer qua britudo vicitur fimma perfectio. Confirmat B per illo Ang?.iz?æ tri.c.s. vl.is? vbi alijs difinitonibus butudinis reprobatis cocludit quan p vera offinitoc buis igit non est nin bo oia q vult a nibil mali vult. Ex Bar" qui i ocretis est pdicatio per se p mo seguit o abstra. ctu pdicar a abstracto. p3 in exeplo albu eft coloratu p fe paper pris non rone subi.sed rone formali. vido bec est vera albedo est colozigic si bec est vera p mo buis ba gegd bu vultieg tur q btitudo è vt ita dica bitio cuiul của bñ voliti.núc át bitio vel bře vř p fe importare relatoem. Preterea iurta z"medin.f.ce nouitate absoluti ar fic. Ad forma absoluta noua pot ce per se mutatio. Eld opatoem puta intellige vel buiusmoi no pot ce per se mutatio.igit zë.aor pbatur.q2 fozma absoluta pot acgri so no tm p accis ad acgsitoes alterius: sper se, ppsia ac glitione. qu pot p per se succede sue p prie puatoi.ber pbat p pbm.7º pby. vicetem.negs itellectina pte aie e alfao scies.n.marie ad aliquid or.7 multa ibidetam in lia phi qui omento vi cent et ad bacitentoem. Preterea inxta 3mmediu. f. æ vistictõe rionis 7 fundamēti cus ar fic. In cui siba est ric illo no ealigd absolutu. fin 300 relation in suba vnio extremi.s. mesu furati est relatio.opatio enim refertur ad obzillo zimo igit ze.a?", pbat.qz absoluti no icludit i sua rone centiali rem.qu tuc eet p fe ad alteru p illu red iclusum reep se no ad alten f ad se: que ponit absolutu.bor pa p amtatore 5º metha vbi vult q in 300 relation

relato est in substatia alterius extremi tm. ficin rone intellectus a no i rone itellecti vel itelligibilis. relatio inquit non e i substatia itellecti. sice i substan tia inte?.igif 22. 3bi etia illo von phi ide bis viceret .exponit sic. inte? non refert ad intelligete fi ad itellectif. 92 fi ita eet tije inte coffitueret pitelligete 7 videt eee? er quo sequeret q illo 95 oftituit palind constituat illud. sie ife arguit quinte? si viceret ad in telligete oftimerer pipm:ita intelligit qoftimir pitelligibile ad qo or non aut oftimeret p illud si eet in se aligo absoluti. Lirea zm in isto arti oisti quo a opatoe. Te oisticito maisesso. lactu cognoscedi. pot til poni forte in actu appetedi, aliq eft per fe exitis fic q attingit obiectum i fua pria evitia actuali. Ex " a nissone colozis 7 coi ter i fenfatone fenfus exteriozis. Aliq etia è cognitio obiecti no vt erntis i se s vel obiecti no existit: vel saltem illa cognitio no est eius vel actualir exitt. Erm vi imagiatio colozis.qz otingit imagiarire qui no existit sic qui existit Cofilis vistictio phari pot i cognitoe itellectia. 13 phar. p q2 p3 q aliq pot ez itellectio no exitus. aliqua etia pot et obiceti exitis vt exitis. quale be bit buis ce obo bufico, aliogn posset aligs ee brus i obiecto.esto p iposibi le q ipm no effet exis. a quo or bre clara visione sine facile pet s que? cins cognoscendi tendit i illud vi i se pris in pria ecritia actuali.z. pbatur ide.q2 quiegd è perfectois i cognitoe magis pot opetere cognitioi itellectie de fensitine.nuc aut posse attinge obs in se realif:perfectois est. vbi no vile feët potetia attingetis peter ipfectoem obiecti.g intellect? pot bre actus quo fic attigat obm in fna reali exficia. fal të illud obiecti quod est nobilius tali intellectu vel eq nobile. Et si seedaf ce intellectu no ipm.f.poffe bre talez actum cognitionis quo attingat rem vt exites in le:pari rone pot 15 coccdi re quocuqs obo. quitellectus nf è po lis refectu cuiuscungs intelligibilis. Con ista vistictonem ar pp boc q intellectus noster i cognoscedo abstra bit ab bic a mic. a pari rone ab oi co vitide exatis vt exatis.igif no optit fibi aligd per se itellige vt evis. p tellecrui no. tuc pari rone einsde obi poternit ec one tales. Quero tunc quo vistinguerent.non nuero miq ouo acaitia einsdespei no pat ce in codes subiecto simul.nec spequ fine act? co gnitois accipiat spem a potentia fine ab obo cũ bic sit eade po vide obm. non poterit poni oria specifica. Ad omu illou vici pot q vistictio q poni tur coiter iter cognitoez itellectinaz 7 fensitiam ex pte obiecti, puta q itelli gimus vninerfale fentim' fingulare. 7 quecuqs vistinctio alia isti coundes no oz itelligi tançi iter pos vilpatas er equo.sice visitictio visus in videdo colores.ab andim i audiendo sonos fed oz itelligi vistictio itellect' a fensu sic potetie supioris cognitie ab aliqua cognitia fubordiata fibi. 7 per afis q po supioz pot cognosce aliqo oby vi fub aliq ratone qo obiecti vel fub q rone potentia iferioz no potest cogno fcē.no trī 03 e2 op fferior positi aliqo obiectā vel sub aliq rone cognoscē on supior positi etiā psectiori mo obs illo cognoscë. 7 sub cade rone cognoscibi litatis ex pte obiecti. a fic potelt pcedi q itellectus potest cognosce obiectus non vt bie anic.qu fub rone gddita tina absoluta.sensus aut no potelt sic cognoscë obiectuz.qz est ve? limitata ad cognoscendu ipm sub roe exitis. fed non apter boc intellect? ceemiatur ad cognoscedum obiectus sub modo oppoito,quidifferens est ad cognosce ouzism sub veroqumo. Adzmco cedi potell qu'sint one cognitioes eins æm obiecti simul. sie op no vistiguat obiecti ab obiecto siceentia ab eria qu'is iter ista sit aliqua vistico obiecte tamen non sufficies ad positum. qu etia ipa exfitia potelt cognosci cognitioc abstractia.sic.n.eentia sic ecntia rosum intelligere la non sit realit ex itellectum. Dicet igit cognitões vistin cte a loc fin spem pet roes formales motias bie inde, qui cognitõe îmitia res in puia exfitia eft pur fe motia obicetic.in cognitõe aŭt abstractia eft p fe motiuŭ aligd in quo res babet effe cognofeibile fine fit causa vitualit cotinens rem vi cognofeibilem: sine sit effectus puta spēs vel silitudo reprebensine continens ibm eni? è silitudo pepte-

benfine continensiom cui' è filitudo. Ista vistictione actus cognoscendi suposita potest vici o pinus.s.q è rci exitis in senecessario babet annexa relatoem realem a actualem ad ipfuz obiectum 7 ro eft. qu non poteft ce tal cognitio nisi cognoscens beat actua. liter ad obiectum talem bitudiez que necessario regrit extrema in actu 7 re aliter visticta. 7 que etiá nãz extmoz necio psequir. In spali aut vi esse oupler relatio actualis i isto actuad obiectii. vna potest vici relatio mensit rati vel verius mensurabilis ad men fură. Alia pot vici relatio vnietis foz maliter in rone medij ad termini ad quem vnit. vista relatio medű vniet. spălidi noie pot vici relatio attigentie alterins vt termini.vl'tendetie i altex ve in terminum. Ista aut vistinctio onay relationum .f. mensurabilis ad mensuram a attingentie ad terminii: fatis vi ce manifelta qu vtraquab al tera separi petest. sicutin centis supio by rone melure respectu iserioris. nec th fp iferioz by respectu supiozis rione attingentie œ q lo qmur. Acms etiaz volutatis vel inte totali cantis obie ctum:vî bře rlone tedetie respectuei? vt termi itellectonis vi volitonis fine ifta re' fit realis fine tin rois. n ti tal' itellectio vi volitio bz respectu tal'obi relatoz mesurabilis. 6 magis rionem mefure. De parlone.f.mefurabilis logf Arl.5?metha. pilla ppe ptiet ad 3"modu relation voi sciedu q aligd mefurari è item ce el attitate cefmiata p alió certificai.ita op mélurai ipoztat rem ad item cui fit certitudo 7 ad mê fură p qua fit critudo. pa no e realific nec scibilis ad sciaz.za è catino i eè B i cognosci ad caz i cognosci.7 h erlo realis qui è ex pte expede cati ad caz q æpeden e roe extremoz. 7 no tin p actu itellect' ppantis Bad illo. m q:

ista bitudo apedene no gde ipins co gnitois ad cas cognitois q bit e real. f æpeden obi vt cogniti ad obz vt p 96 cogscit eint extrema na vt bina eèreale sum ve bitia eè cognitui.ideo ista bitudo no e simpli realis.nec ti é ita pure re ronis sic e illa q e plis ad finglare, vel in q e pdictoz q ad pdicm qu Mri no vicrelatões i 300ce minati ad mehura se emehurabil Be apti na ti melurari ad melura be apta natam melurare. qo fic pot itelligi. ficer ocif p3 mesurari actualir e actuar cepende i cognosci.ita mesurabile vic aptitudi nale vel pole apedentia i cogici vel oic apedetia i cogicibilitate. vniiqo/ of aut fe by ad conficibilitates fic fe by ad etitate.igi p melurabile itelligitur illo substratu rone cui be mensabile villo e etitas cata vel pricipata.vt fic i 3.ºº relation p B qo e aliquid vici vi mēpabilead mēfurā itelligi vici tāgs wpēdēs i entitate ad illo a a pticipat etitate, vt sic sit rlo simp' realis er pte mensabilis i b 300 qu illo itelligit ens p pticipatões vi imitatõs respei alti? Čliti ad pom cii aligd possit multi plicit pricipare pfectoz ab alio actus cogscedi sic pricipatio se by isperi obi sie silimdo respei cuiº è no. vico sili-tudo p vicatos einsde sos siente albi ad albū. filitudo p imitatõez, fic est ideati ad ideā. zº actº cogseedi q. f. ñ. è necio exnet ve exnet. necio barloca fale actuale ad obz.q. reo real actual regrit p se term reale 7 actuale, tf iste zº acto pot poni bread obs rlone rea le pole. 7 lb pam æ q i pcedeti mebro ocin e.f.mebabil vel æpede "n at zam f.vniois vel attige. pot et illa cogni? bread obgrioegrois actuale. fillañ necio regrit ad B q fit ipi' obi. Sut B.4° welarāda pop cogni abstractia b3 rioe3 realē polē 7 aptitudialē, mē Fabil'ad obm et no exis.B pr.quillo qo by rloez actuale ad finim exite ? qs me ex ptetui unifozmit fe by ad illi by reale aprindiale ad illu timim qui ñ é exis.opaº é bi?.qu é aligd mensa bile p obm boce aprii natii i entitate fua ependeread obum. 7 B in speciali tali expendentia qualis écius quod è

fimilitudo p imitatõem vi pticipatõz ad illud cuius est similitudo, bec oia qui eft ex pte fundamti cent in actuff terminus ect in actu. zm.f. a relatioe attingentie ad termini q attingit pot vici q cognitoi abstractie no pnenit talis relatio realis potetialis vel aptiv tudinalis. pbat qu no couenit fun-Damento quituz eft er pte eins.nec fibi copeteret in actufi terminus poneret in actu.qz terminus no enat' pilluz actuatigi ve actu eriftes. 3".f. ce re latiõe ronis in cognitone abstractina pot ouplicit intelligi.vno mo fic. qui terminus no by et reale, fed tin et in intellectu tunc ad ipm non pot et nift relaº rois.qz no pot relatio verio bre ee os terminus ad que e.nuc aut obm qo terminat cognitõez abstractinam no oz bře ce nisi in intellectu.igitur zč

Alins pôt ce intellectus talis.act'in telligendi obm abstractie pôt itelligi actu reslevo.ci.n.ista intellectio si si militudo obiecti p obm cogniti potes illa cognosci erslectedo.a intellect'sic cognosci sista cognitiom pôt côpare istam ad obm. ista auté sic côpara per acti intellectus reser relatione rônis

Inter istas onas relatões rois vna est oria.naz za ficut pot ce obiecti no exitis: sic pot ce cognitois no exfitis. fi tri illa cognitio fit intellecta 7p intel lectum copata. pma ant relatio non pot ce nifi act? exitis and vt objecti cogniti p alique actu reflecti nec p in tellectii apati. Er bac oria fegt alia. f. q za relano eft ronis qui eft ex pre viriulos extremi, pma osti è ex parte objecti est ronis. qui est ex pte actus eet realis.qu vi fequi nagacus ano tin petere illi actui vt obo itellecto vl' compato. Lon boc.ens reale no re quirit tan quad nam etus pas vel co comitas aliqo no reale.igit actus co gnoscedi realis non by relatõez rõis plequetem ipm er na fui. R'p actu cognitiois obm by ee cogniti. 7 ideo pot naz actus feg aliq bitudo que fit ad obiecti vtbis taleeffe. Exboc p3 4m quo.f.relatio ronis neccio peomi tatur. qu boc veri est ce pina relatõe

ronis.nam fine za posta cognitio ipa ee fie act'rect' fine reflero onte.7 mul to magis posset obm terminare acti illu abigs boc op babet relatõez ronis ad actu.za cotingent catur post actu itellectois recte.igif no fuit in obiecto necia ro terminadi illu actu. Auc 3º in isto arti.rndedum e ad argunita facta i pma pte buins articuli p gito vident minus coclude. Ad pmu co cedo q opatio q est vitia pfectio não opantis necio bzannera relatonem puta fi loquamur ce opatone btifica bois vel angeli ista necto est evitis. vterntis.qu fi fit cognitio eft ituitua si sit volutio est necio cocomitas itui tione. sed cum or q ipa e vltima pfe ctio peife ingitu conectit cu obo. vico opoltima perfecto pot itelligi vel aliq fimma pfectio p fe vna. vel pfectio i tegrata er illa voibus necio coconn tantibus.p mo vico o opatio è vitia pfectio re simplir perfectioz quocuqs cocomitate ipam.etia illa rione quaz formalif iportat conecio. qui posses bre opatoegfine illa rione cem brus no aut eem brus fi baberem rlonem fine opatoe. Istud p3 & britudie oi q formaliter conflit in opatoe. 6m illud philiz metha vbi coloques ait. fi no itelligat quid est isigne y venera, bile. 6 by queadmoduff comies fine itelligit. 7 no est boc qo sua itelligetia factualis itellectio no est viigs optia fuba. z pbat pūtiā. p itelligē.n.ei bo nozabile iest. 7 m britudo ciono regrit relatoem ronis int opatonez robm q2 7 fi poffit itellectus eiº comparare actum fuumad obiectum:tamen ista compatio fine relatio ronis no icludi tur i ipa opatoe que opatio fm fe est btifica.non enim videtur ronabile op magis ϼ fit btus fozmalit aliq opa tõe icludete relatõem ronis qu q btiv tudo angeli includat aliquam talem relationez. beatitudo tamen creata ne cessario requirit relatione ad obiecti sed realem. 7 boc quia non potest bar bere majozem vnitatem cum objecto os vnitatem relationis. operatio aute cei babet cum obiecto vera vnitatem

videptitatem. viò ibi nulla requirit relatio ad boc vt ipa fola 7 absoluta fit plene brifica. In 13 p3 vna excel lentia britudinis vine inp creată. q2 illa vt absoluta est plene vliimu bonu eins.btitudo creata no est vitimu nisi cu rloe annexa. Di igit or q è vitia pfectio ingitti peise conectit cuz obo. Reduplicatio ista pot intelligi fieri vl' roerlonis vel rone fundameni primi. p mo negadu eft. quipa founalis ro relatonis non è fibi ro cendi vltimaz pfectoem.zº mo cocedendu è q iqui conectit Beft ingstu eft fundamentuz primă conectes. fic e pfectio vltima. Per ide p3 ad illa ofirmatoem.btis est q b3 2c. fi.n.bre intelligat ibi ipo2 tare relatoem. tūc vel est æscriptio per illud qo necio cocomitar opationes btifica. vi boc nome btitudo n ipoztat peise absolutif. sed cu respectu ad obim Si aût p bre intelligat opatio q obm bz.incta illud Ang?.85,q.q.zs.babë œum nibil aliud e nifi nofce. túc bre btificii non impoztat p se relatioem. § illa trimo cocomitat. Con b.no e ödictio abfolutum fepari a relatione ficut pus a posteriori a maxie qui non est relatio expendentic eentialis.igitur si opatio brifica sit absoluta posset per potetia vinam separi a relatone illa.7 tunc ect brus no tri conectus obo.

Preterea polterins gñatoe è pfecti? bin pbm.9°metbae. Red relatio fi è alio ab opatoe absoluta est posterioz gifa/ tocigit ic. Ad pmu alibi. Ad zm illa po pbi oz itelligi pcededo ex eos ozdine.qz fi in alio ozdine vel gne fit aligd posterins gisatoe non operts op sit psecrius. sic enim accis eet psecri forma fubstătiali.7 tm isto mo è relaº posterioz absoluto.no enim in eodem ordine aduenit tangs prin pplemtu absoluto.sed absoluto in se babente p priaz pfectioem copletă er illa perfe ctione cofurgit relatio. Ad zin arm qo accipitur ex.7°. pby. si viceretur q Art. oia illa vicit no fm op. ppiaz. B fm op. Pla. videt poste bri ex ometa tore phi in fine omenti Ariffl. inquit itelligit in boc loco no q bec fit opio

eins. fed intendit wclarare vim opios nis bui? becille. Snia etia i fe vi illa quaz imponit Ango.pla.in.iz a civi. z Ariffi.p posterioz s. q addiscere no sit nist reminisci.ait.n.sic.acgre cogni tõez in pucipio no est generatio neces alteratio. bo.n. sit scies a itelligens qui aia eins quiescit 7 firmat queadmo oum qui furgit a fonmo. Et ométatoz exponit. 7 in alia translatoc appara io caden fnia o non mutar aia in pma acceptoe fcic. ficut nec mutat qui post impedimenti fomni vel ebzietatl. pôt vii scia qua pus non privit vii. Tam pot aliter vici q si Arist. ista vicerit bin priam opionez boc fuit op motu 7 mutationem non virit per le effe ad aliqua forma nifi que potest propria acquisitione acquiri. 7 io ad nullam formam vivit et motu que un acgrif alia acglita. sicut è œ relatõe. vñ vult ibi q i qualitatibus illis no è alfatio q fint cum queda alterant .15 eft cum alteratio fit in alijs. cenfata.n.aut rare facta 20.7 polt. ficut fanitas frigidop 7 calidox comensuratio quedam est. rio fanitas no cit prius termin' ali cuius alteratois. fed aliqua alia alta tio ad alique gradu calidi vel frigidi. rtunc ipm eft comensuratum alus o litatibus corporis. 7 fic eft fanitas. Si autem boc effet manifestum scilicz op fcia vi'actu pfiderare cet fola reofatis patet of fm itentõez Arifil.ad illa nõ cet mutatio vel alfatio. E pbatii e in p arti. q opatio no e fola reo. a pari roe vl'maiozi nec bit' feie. Un vr aliquid vltra addedii.f. q Efri.no peedit alfa toes ce ad aliqua glitate.nisi q pot p acquiri sic q ipa si tm oscqt p accis ad forma iducta sic reo. si nec cioiduco nccio sequatur inductonem alicuius forme poris, 7 tunc. ista oclusio eiºno è vera nisi a alteratoe imediata pmo alteranti in illo ozdine. 7 fic ad fcien tiam vel consideratoem non est aliq alteratio immediata pmo alteranti in illo ordine. quia prium tale est obin extra.cognitio aut i itellectu no ime viate catur ab objecto vt extra. fed i aligitra.qz itelligim? cu volum?.n at

sentimus cu volumus.z'a aia.q ad itelligedus bem? obs irra.ad fentiedu regrit obm ex. q aut intelligat & tali alteratõe ce q victi est phat. qu par an cocedit sensus alterari vices. 7 ipi fenfus alterant, patiunt, n. actio eniz ipor motus eft p corp?: patiete aligd fenfu.bic aut negat pte itellectivam al terari.vt vraffignare prone.qu noti cia intellectina accipit no immediate ab obo er qo elt pinu alteras in. ifto ordine. 6 mediate cognitione sensitia. vñ ad pbandû q nulla mutatio è ad sciam.ait.ex ea enim que est om ptem expientia vniuerfale accepim? fciam. Et fic illud obu fcies maxiead aligd vicitos intelligi fic.ad aligd.i.ad obs intra zno imediate ad obm er qo eft pmu alteras. 7 ista coclusio sic pticu lariter intellecta walteratoe pa fufficit ad positi sunz ibi.qz coclusioem illa q mones amoni fimul funt.intendit phare inductive in fingulis motibus 7 spalit i alteratioibo vi bre instatiaz willis glitatib' q non imediate indu cunt a pmo alterante. quibi alteratu 7 fi fimul fit cu primo alterante: non trì cu3 p in illo ordine te q manifesti? est q ipm sit alteras.3° mo posset vice q victu Art. est intelligedu te altatoe q est motus. vel fi est indinisibilis est mutatio terminatina vel cotinuatina motus vel falte q est fubi mobilis vel mntabil' 7 ab aliquo agete nali.nullu isto z inenit' in pte itellectina.qu ipa e idinifibilis.7 tta non susceptina mot? g regrit subicetti viuisibile.ipa etia qz idinifibilis io no eft localit pris alicui ageti nali.qz no replet locu. ages aut phylici no eactini nili in paffuz fibi localit pris. sensus aut p oppositu pot vici alterari.7 quibi copositu qui reci pit 7 q2 ab agète nali cui est localiter pas. Istud 3m dicti vi fatis veruz fed no vi posse bir ex textu Aslibi. Ad 3<sup>m</sup> pot vici q in 3<sup>co</sup> relativo p sic cocedir relatocz ce in suba alterio

extremi un:sicut in ouobonis mois

cocedit relatoz ee in suba vtriusque ex

tremi.vfi vicit ibi ometatoz, relatio est

onobo mõis.aut relatio est in substan

tia verinfos extremi relati: ant in fuba alterius mi.nuc aut in ouobus pmis modis no includit relatio centialiter in vtrogs extremo.imo vtrungs fm fe elt absolutu. 6 of ibi relatio ee in suba vtriusque extremi vt in fundameto pri mo fine rone fundandi. 7 fic in 300 eft tm in suba alterius extremi. B plani? betur in alia translatoe vbi sic betur. by mieru v potetia oca ad aligd oia st ad aligd:eo q ipm qo qd est alterius or ip3 qo est.s non eo q alio ad illo mensurabile vero a sensibile a intel lectuale eo q aliud ad ipm of ad alio vicut vult vice q relatiui pinus vuo bus mõis p fe vi ad aliud. Inon tii co q ad alio refert ad ipn. In 3.º tii vnu extremu eft per se fundamentum relationis, reliquum vero vi ad alió foluz quia aliud est cius. Noic bzeui ter vici pot q bec est vissercia istozui modozum.quia in pmis onob? est re? mutna. ita q in vtrogs extremo est ro fundandi relationem vnam 7 roter minandi relationem aliam. In 3ºmo est relatio non mutua. sed ratio fun oandi relationem est tm in vno extre mo. 7 in alio ro terminandi eandem. quod addit ibi a illo bis viceret ide zc.potest amentatoz ibi sic intelligi.q aliquid vicatur constitui per illud ad quod eentialiter apendet.licet illo no fit intrinfecum illi.7 fic constituitur p illud quod est mensura eins. si igit in tellectus viceretur ad intelligentez vt ad mensuram constitueretur boc mõ per iom. fed intelligens constituit per intellectum vt per formam fuam. igif crit circulus in constitutionibus licet non eodem modo constituendi.7 boc est impossibile ouz tamen virungs co stitutum expendeat per se a costituente quia non potest esse circulus in per se æpendentijs. 7 boc potest intelligi ær illud victi cometatozis ibi.idem vice retur bis, a tunc idem erit causa a cau fatum einsdem. 53 facilius exponitur littera Aristotelis ibidem secudu alia translationem.quia si intellectus vice retur ad intelligentem vt ad mensinram. 7 cum vicitur ad intelligibile pt

ad mělurá idě vt mensurabile erit bis victů. B est ad vtrúg vnoz vt ad mě surá. 96 č icoucniès w vnob vispan s. p vtrúg sit oplete mensura cinidě.

Be terno arncu lo pricipali vico oprelatio pot triplici ter se bread absolutu vno mo otiget 7 p accis vt similitudo ad albedinez Alio mo necio.vt relatio creature ad œu.3º mô sm verã idéptitaté.sicut in vinis relatio psonalis se bz ad eentia s no vi q possibile sit amplioz idepti tas q prie vicat ideptitas eentialis. que nec relatio pot centialit includi in absoluto.q2 idem eet eentialit ad fe 7 centialit ad alter. nec absolutu 7re? pñt includi in aliquo p fe vno. sie p fe vno qo sit vnius generis ripio sit p prins peeptus p le vno q o ipm fit p le in vno gite. qu'fic in rebus non pot fieri vnu p fe ex vistictis nisi illa se be ant sicut prius actus 7 pria po in codegie. vt pr pripm. simetha sicu no pot aligd ee bis per se cocceptum vnů v cũ b p femcludes visticta nist ocept' vni' sit per se polis 7 alterius actualis p le ceterminas illu potetiale relatio 7 absolutum no pnt bre tales cocept' quon vn' fit per le cetermina bilis 7 ali? per se exterminans.quia si aligs ocept' absolutus sit idifferens pot obi p coceptii absolutii quousqs fit cetmiatissim sub gise absoluto. osi milit w oceptu relatifub gfie relatino neuter igit eft per fe octino vel octmia tinus alteri?.qu vterqs fine altero nato è bre coceptii cefmiatissimi in pria coordiatoe. Er bis ad positii actu cognoscedi & q qrit e aliqua entitas absoluta vt pbatu est in parti.ibi etia ealiq relatio vt pbatu e in zi arti. Et er isto vltimo br q absolutum a rem no put oftime aligd per se vnu. vl'sal tem vni ghis qo.s. beat coceptu per se vnu. Er bis fegt quact' cognoscedi vel no est aligd p se vnu vni gnis.vl no p se icludit illa ono q pbata sut ibi cocurre.vr aut phatu in parti.q een tialit includat absoluti zpcipue i parocigit vi quato talis no siteentiat

relatiuns, fic per fe includes relatoem vel si vicat q è quodda totti icludes ambo illa.tûc no ê aliqd per se vnum eentialit relatinu.sed vnu p accis cen tialif includes altera ptem. sic viceret iproprie q bo albo est eentialit albus B.n.impzopzie or. qz nibil eentialiter aprie of the equod no est in sealigd vnú centialit. sient nibil pot ee veruz te eo go eft in fe falfinm. fic eft illo cui ro includit repugnantiam. qo qu no è in se possibile io nibil or a ipo possi bile. vel sibi eè possibile. sic in posito qo no est p se vnum nibil potest ei ee vere vel per se vnu. Si querat suppo nedo opatoem ce per fe vnaz 7 p 2018 vniº generis ad qo genus pertinebit. Pot vici per se è i genere glitatis.boc phat oiscurredo p genera.pz q non est in ghe substatie. 7 similit & omib? alus generibus pteras œ alitate.rloe. actoe. 7 passioe. non est auté rela? vt pbatuz est in pmo arti. nec actio nec passio, pbo pmo per meding comune illud.f. quod positum est in pino arti? quia ficut nulla relatio nec vlla actio æ genere actionis: nec paffio æ gife paffionis eft pfectio vltima agetis vl' opantis.bec opatio est perfectio 22.

Preterea actio è trasmutatio alteri? incitu alter sic po actina fm pbm.5° metha. è pncipiu trasinutandi aliud mosti alind. paffio etia est trasmutao ab altero ingstum alterum.opatio aut cognoscedi vel appetendi:nec trasmu tatio alterius:nec trismutatio ab alto qo la videar ee manifesti in probari pot.quia transmutatio tam actina os passina è necessario ad alique sminis accipientem eè illa transmutatone.qz om terminum formalem paffii fe bar bet aliter quins, opatio non est ad aliquez termină accipiete ce per ipam imo eo mo quo bz terminum ad que nec est pouctina termini ad quez:nec eductina ce potentia passi nec iducti ua i passuz. s psupponit terminu, ois aut actio e genere actois vel è pour ctina termini vel eductina vel iductia imo co ipo q actio talis ponit i oinis puta generatio vel spira p ipaz aligs

terminus accipit et.f. suppositu genitu vel fpirati. 3º fic agens actoe & gne actois nuncis est simplicit pfecti? per illam imo ex pfectoe sua coplete agit coicado alteri pfectoem. nune autem opatio è perfectio simplicit operantis relinquit igit tades quillud absolutu 95 eft in opatione sit aligd te genere qualitatis. Et si querat in qua specie. vno mo pot vici q viscurredo p spes illins generis ronabilius videt pones ợ lit in pma spē. qu i nulla alia poteh poni, pa œ z<sup>a</sup> v œ 4<sup>a</sup>.œ 3<sup>a</sup> etiá pa si i illa no sit nisi ölisas sensibilis. sicut v r brii predicametis. retiaz q vi innui 7ºpby. In illa etia pma spe videntur poni oes qualitates spuales, siuc sint in ee geto ficut funt bitus.fine in fieri ficut funt opatões. Aliter forte viceret q operatões pertinet ad tertiam spem glitatis. 7 q fint passiones spuales. 7 q pous mentione ibi fecit expresse æ passionibus corporalibo tangs ma nifestioribus. 7 per illas æbet intelligi passiões spuales.lz ante in anima sit vistingne opationem prie victam a passive cuinsmoi è electatio vel tristi tia în volutate.q2 opatio tendit quasi in termină opatois.passio aute quasi a termino cat' i subiecto sicut tristitua a tristabili in volutate.tii in 13 queniut spualis opatio 7 passio.q2 vtraqs est i fieri in subiecto. 7 p tato vtraq posts vici passio pertinens ad tertiam spem. gequid aut vicatur circa boc w oma spe vel 3ª, boc salte vider phabile q operatio sit in gne qualitatis. Lon boc videt illud pbi. 9° metha quoz ingt no est alind aliqo opo pter actoz in istis existit actio. vt visio in vidente 7 feculatio in feculate becille. Inte tio fua est vistinguere int actoes tiffe untem a immanente, vult igitur ibi op aliq actio fit imanes ficut exeplificat œ visione a sixculatioc.th pstat q iste füt opatões, igit opatio e actio focus Ite pibus 3° ce aia intellige quoddaz pati eft. Item. r. etbi.c.z. vel.3. oic fic no ti fi no glitati è velectatio. pr' 15 negs bonoz.negs eni vittis opatões funt qualitates negs felicitas. bec ibi.

Htem. 7. pby. scies 7 cognosces vicut ad aligd.vbi ometatoz, vignio estiat ee c.c.ad aligd is ciglitate. Deefea prone.absolutino oilliguis specifice p aligd extrinfect. fed per pria oriaz intrinfeca fibi r abfoluta. nuc autem opatiões vistinguunt specifice poba villincta spê.q. opatões circa villicta spē magis villinguunt q. opatões q sunt circa oba einsdem spēi. sile autez vistingnunt miero.igit ille bit maio rem oriam qui mueralem vita fecifica Dieterea operatio by pria perfectos 7 nobilitatez ab obo.vt videtur fatis manifeltû p illô.xºetbi.c.4ºvel 3º Fm vnuqoq optia coperatio optime oil positi ad potentissimum con q sut sub ipa. B est circa obm optimu talis opa tionis. Adilia ad princopatio bz onas oditiones in gous ouenit cum actocioma est of fp e in fieri non vico succession que opatio è idinisibilis sed sic in fieri qui cotinua expendentia ad cam eandem 7 fm idem. ficut æpede tiarei cosernate ad cam cosernantem æ qua victu eft pus in qdaz qoe bita ce ista mā.za oditio est q opatio tras fit in obm ficut in terminu 13 no acciv piat et p ipam. quia pluppolitii i luo et. 1 pter istas ouas oditiones potest opatio oici actio. sicut pt istas signi ficat gramatice p verbii actinii.7 ppt casse vicit opatio actoscos. 7 ita illa vissinctio actos sic itellecta i trascute rimmanentem non est giis in spes. f vocis i fignificatões, na actio trifief è vera actio ce gfic actois. actioima nes est glitas. Begnoce of actio prer oditiones pdictas. Alio pot actio e gne actois oinidi i actos imanetes a trafeute sic supi' i iferioza. na no solu ad formå inductå p motu in passum alió ab agete è actio ce gife actois.fed etiā ad fozmā iductā p mutatoz i ipo met agete.illa.n.fozma abfoluta cu fit noua è terminº alicuiº actois ppe oce p qua accipit ce.qn igit fozaterminas actoez est ex ipm ages.tunc actio illa trăfit. qui vero forma illa è i ipo agete tunc actio est immanens. vistinctio iston ouozum modozum intelligendi

actoez imanetem pz. qz illud qo fin pmi itellecti or actio imanes:bic or termin' actois imanetis fm alin item 7 98 in alio ze itellectu or actio: coif intelligimus p boc qo est elice. qui oi cimo q po elicit opatoem. 7 p B quod è oice qui oicimo q memoria fine fup positu p memozia vicit vbii. 7 p spira re qui vicim? q per volutate spirat qs amore. The z' intellectus ce ifta vifti. ctoc actois imanetis atranscentis 13 fit verus:non th eft a intentoe phi fic pmus vt pz ex eo qo vicit 9º metha. no est aliud opus preter actoez.opus vocat opatii. pter aut illa actoez qua inducit vel educit opatio è aliquod opus. B è termin' opat?. puta ipamet opatio. 7 sequit ibi. i ists existit actio rt visio i vidente, rbi satis expinit q visione vocat actoez imanentez. non

ant aliqua alia cuius visio sit termin? Adzm pot vici.q ficut ee albuz eft bre albedine tags forma:fic sentire vl ce sentiente est bre sensatões sic forma vii si obm vel cens carer effectie fensa tione no viceret sentire. sed ipe sensus in g subie recipit sensatio. è igit sentire recipe vel brefensatões. 7 sic itelligere recipe intellectõs, q2 l3 inte? 63 aliqua opatõez caret in se intellectõez:tri no viceret intelliges in boe q cat. f bit vinosarct aliq mo a vbo fignificante tale actõez vel catõem. vtpote si esfet impoliti tale voum itelligifico. Quod igit or itellige eft pati non phat or fit p fe æ gfie passionis f q fozmaliter æ noiat p boc q recipit i alig subjectie. vt fit fenfus. itellectie è recipe itellectoz recipe è qodaz pati. Eld alind.x. etbi. vici pot vno mo q opatões vin tis vicunt actões elicitiue opatonum prie victar. 7 ille actoes bone fiit. 92 griatio boni est bona.ille aut opatões actões no funt alitates. Exprie funt ce gife actõis. Ifte inte? vi bri a ometa tore q ad phatioez illius.neqs vitutis opatoes glitates funt. vicit fic.fi quiò opatio motio è opatina. motio aut n è glitas.bec ille.operatia motio pot vici motio ad opatoem. Et si obijciaf per boc q vicit negs felicitas. pot vici q

fic nome opatois fumit B min pair p actoe terminata ad opatoem prie victaz.sic felicitas pot ipzopesumi p actione terminata ad ipam. 7 sufficit Ar accipere opatões vintis a felicita tem pillis pro quibus sufficient pot instare 3 banc ponem.oe bonum est qualitas o quam intendit facere in stantiam. Allie pot vici ad illam au ctozitatem q intendit ibi tin æ glitati bus in este geto cu vicit negs virtutis opationes qualitates funt. qo appara per boc quegat ibi ilta pinta. wiecta non est qualitas.igit non est bona.7 phat o no sequit per illa instantiam nege enim vitutis 22. ans enim in isla consequetia non est verum nist ce qui tate permanente.nam velectatio vere è glitas fi fieri.igit fufficit fibi illare o illis q boc modo no tüt qualitates. fic nec relectatio est qualitas.f.no in fieri o aut electatio vere sit qualitas pha tur er victis ibidem.nam intendit p bare o dectatio non est motio.oium ingt motionum prie videtur effe ver locitas 7 tarditas vel i se vel i ppatõe ad aliud. electationi aut nullu bozu3 existit.transponere i xelectato; velocit vel tarde eff. no eff aut velocit celecta ri. vult vicere q relectatio no è relox 710 no ch motus. 6 cotingit velociter transponi vel trasmutari ad ea. igitur pot ce terminus tifimutatois velocis igit pot effe terminus motus, fed fm pbm.5° pby.motus no pot effe per fe ad actoem 7 pattionem, igit ipfa wle ctatio non est actio nec passio.7 tunc discurrendo per genera relinquit tan am q è qualitas. Illi igitur q fecerat istam consequentias supposuerut tags ver oc bonnz è qualitas babens esse quietunt. celectatio non est talis.igitur 2c. Et ad istam ma. tactă i entbyme tate respondet pous per instantiam ce opatone vinnis, q autem non omnis opatio sit actio prie victa phatur per illud ibidem.c.s. appetereingt electa tionem existimabit quis viig omnes quod probat fubdens. quoniam 7 vi nere omnes appetunt. vita aut opatio queda est. bec ibi. quo vita vel vinere

postet vici actio ce gife activis. Ad aliud æ.7º pby.lfa pbism ca q victa funt in zo articulo intelligenda elf fic. que sciencio anexa estrelatio ad obm intra. 7 ita non est a palterante ime viate.nec p ofis ad ipam e pa altatio fed illo qo ametatoz addit erponedo op oignius est op sit oc.c.ad aliquid. op æ glitate pot bre alium intellectuz œ quo vicet ridendo ad armpncipale. Ad pmarone viceret q actus viftin gunntur p obiecta qui ad manifesta tionem.quia manifestioz est distinctio obiecton di actung rexilla tandi ex manifeltiozi inoteleit ista. Et pfirmat boc qu ze aia ficut vult phs q act? vistinguunt per obacimmo magis q oba funt puia ipis actibus. pter 98 03 pus tractare ce diffinctioe obox qu actuum:ita etia vult q potentie vistin guntur per actus. boc aut non è centia liter.quactus est centialif posteriou po tentia.7 posterins non est pse ro vistin guendi paus. igit nec ibi illud aliud. La obis in compatoe ad actus whet intelligi a oistinctoe centiali. Aliter pot vici q a quo aliquid by entitatez ab eo by vnitatem a poñs villictõez cătum igit ficut by entitatem a citics ca p ferita vnitatem 7 villinctionem. retia quendes ab illo a quo tependet eentialit. 7 maxime verü eft boc qui expendet ab alíquo tangs a ca pria fine termio prio fue apendetie. 92 qui coit terminat œpedentiaz eins 7 alterius:non ita accipit vnitas cior oistinctio fin vnitatem 7 oistinctoem talis termini æpendētie. nunc autem actus cependet ab obo tangs a termio prio sue apendetie. Locedi sgif pot mactus vistinguunt poba sient per aliqua extrinseca a qbo actus epèdet rependentia centiali 7 pria. non tam vistinguunt pilla ficut p formalia vi Rinctina.necetia qo e ad positum sic p terminos relatõis incluie in actibus Et cum vicit q absoluta vistinguüt p intrinseca.verii est tanço p formalia oistinctina. Si accipet op non oistin gunnt p extrinseca.cocededu eet sici telligendo sient p cozzelatina z per se terminos relatõis, qa abfolută non re quirit extrinfecuz vt p fecozzelatiunz nec p se terminum relatõis, prit tri abfoluta oistingui p aliqua extrinfeca sic căta p cas, pzias siue p illa ad q brit pziam expindentiă in entitate v vni tate, v talia sunt obiecta respectu opationum. Ad alia ronem p3 pidem qu actus vsi non sit eentialit relatiuus cu tri sit p se medium vniens potetiaz tali obo or psectioz et maiori psectione obiecti. Sed silam psectio pa billo tanga p no sintrinseco. Sed sicut a că extrinseca, vel faltem ab aliquo extriseco qo smiat expendentiaz cus eêntialem.

Be quarto prui cipali vici pot. q illa qualitas que vi est opatio vel includir in opatioe no bz relatoem ad subiectu magis centia lem gs alie glitates. 7 io fi ponat alias no ee eentialit relatas ad fubiectuz œ quo no è mo qo necista poner eèntia lie relata ad subiectum. p si vicar ista eè in sieri 7 p boc eentialio expedere a subo. qua alias que sunt in facto eè vel i que eè. R'isto no variat apendetia ad subjectuz, b m variat modif eëndi ipius soune in seevel salte i opatõe ad cam oantan eë. Ad arm pricipale vici pot. o fi aliqua vor iponerer ad pcife fignificandu entitate absolută ă è opatio vel i opatoe: 7 p fe i gife qlita tis:fignificati illius vocis posset intel ligi no cointelligedo obz in roe termi b coit voces imposite ad significadus opatoz ipoztant relatione. vel pncipa liter vel conotado. 7ro est. quo patio coiter intelligit sub respectu tendente ad obm. 7 sub mo quo itelligit sub eo coiter significat. Exm. spes itelligibil è glitas absoluta. qo saltes opoztet cos ocede a ponut spem ce formalez rone intelligendi.f.p se pncipiatinam actus 7 th coiter vocat similitudo obiectist quilla sitrio quaz p seiportat is nome fimilitudo. f qz ipa ex na fua e queda fozma imitatina 7 repitatina obiecti io or similitudo talis. E imitationem retia cu fignificat p boc nomen spès adbue no fignificat fub roc abfoluti precife.fed includendo illam relators fub qua coiter intelligitur, vnde etia spes or alienius obiecti spes, ofiliter est w vocibus significatibus opators

Et si argnas aliq operatio puta illa que non est obiecti vt existentis non babet ad obiectum nisi relatos poles nunc aut opoztet cointellige obm tags terminum actualis relationis. qu qui intelligit actuz cognoscendi opoztz vt coitelligat obm non tin vt cogscibile fi vt actu cognitii. igit cognoscë ipu tat relationem actualem. Ro relatio q qtum eft ex pte fundamenti eet actu alis 7 pter non entitatem termini est potentialis ipa cenoiat frequenter fuvamentum vel subiectum gsi actualiter inesset. Exm. conceditur quaia se pata non est tm inclinabilis ad cozp? f q incliatur ad corpus, 7 tamen no eft ibi actualis inclinatio. qu terminus non est in actu.sed pro tanto actuair omoiat.qu quantum eft er pte anime actualiter ineffet. Cosimiliter or q scia practica virigit ly no sit actualis virectio fm cam. puta qui nulla alia potentia ab intellectu operatur nec ois rigitur fm eam. Confimiliter of q albedo est mesura oium colozuz.7 sic æpmo in quolibet gife respectu poste riozum:licet ques non sit actualis me furatio pter efectum termini. Lo fimilit pot vici bic.q que rlo opatiois ad obm semp otti è ex pre cius iesset actu:ideo sub rone cius osi actualiter inberentis opatio intelligitur. 7 fic fi gnificatur. 7 sic obiectu coitelligit vt terminans actualem æpendentiam. Istud go victum est verum eet si coi telligeretur semp obiectum sub ratioe mensure,q2 ro mensurabilis est ibi po tentialis vt pains victum eft. núc aut itelligendo operationem oz coitelligë obiectum tanq illud quod attingitur p operatonem. Clerius igit videt effe vicendum q 03 obiectů coitelligi tali actui vt terminu attingentie vnionis in actu: que ve termini cependentie vel mensurabilis. ista aute attingentia est relatio rationis in actu abstractivo. 6

quia fub rone illins relationis attingentie coiter intelligit. 7 boc attigètie actualis. 13 illa non fit actualitas real fed actualitas relationis ronis. ideo coiter operatio fignificat fub tali relatione actuali. 7 03 obiectà coitelligi yt tomana ralem relationa actualita.

terminans talem relatõem actualem. Hoine pz q illud Arl. in pdicametis nibil phibet ides in pluribus gñibus enunciari. qo non est verus waliq p fe vno.6 cealiquo vno praccis. 98 etiam que vno noie significatur. sic forte boc nomen scia. finon peter boc ell vnum fm oiffinitoem. fin illud. 79 metha c.3° offinitio est non si nome roi ide significet. oes .n. roes eent ter/ mini. B est viffinitiones. Et probado pfitiam fubdit. Erit enim nomen 96 cuilibet roni idem. Quare vilias viffi tio erit. Et ex boc posset itelligi victuz Auerois.7°pbp\*.oignio elt ingt op fit ce.c.ad aligd qs æ alitate. quod forte verum est quim ad illud qo formali? est i significato nominis impositi am bobus vel illi toti per accis. quod est absolutum sub respectu. Ex boc etiaz forte pot intelligi illud. 5º metba. q aliqua vicuntur ad aliquid fin gen? vt medicia igt cozuz est que ad aligd qz ipi' gen' icia vr ee coz q ad aligd nome forte spei imponitur precise ad fignificandum qualitatem, 7 ppter B non oicitur ad prium correm, nome aut gitis non imponitur precise ad siv gnificandum genus fine qualitatem. sed ad significandu ipam sub respeu.

Onsequéter

queritur æ bis que pertinent späliter ad creaturam būte vitā intel lectualez. Et pæ bis q sint eðia boi vangelo. Deinde æ bis que sit bði ppila. Eðia som tisa.intellectus vo luntas.æ intellectu suerunt q sita ouo onu æ obo.alsind æ cā actina itelliged. Deinni fust. Uru ala sue näli perfectioni relicta possit cognose trinitate psonar in viuinis. Et idem pði queri æ agelo. videtur æ sic, qu q potest cognosere aliquem actum cognosedi.

pot etia cognoscere obiectů vt è obm illius actus nuncautaia vel angelus ex sua perfectoe naturali pot ognosce actum beatificum alterius anime vel angeli. 7 obm illins actus e co trin?. igif 12. pbaº ma.acus e nal'filitudo obiecti.actus etiam p fe tendit in obz. igif q cognoscit illum actum propter vtrangs coditionem predictam fegt or cognoscat obm. pbao minoris.po non est impedita sed sue naturali pfe ctioni relicta pot cognoscere queiqs contentum sub suo obiecto pimo siuc adequato, alioquin illud non cet fibi adequatum, sed obm adequatu cõe tam angelici intellectus qui nostri è es in coi vel faltem ens limitatum . act? autem btificus creature cotinetur fub isto obiecto pmo. Lotra. obiectum supnaturale no pot creatura agnosce er perfectione ina naturali. qu tuc no eet fibi fugnaturale.nunc aut trinitas est obz supnaturale imo obin btisicu igitur zc. Ad itellectum questionis aliqua pmittantur.p æ perfectõe näli aie vl'angeli. Hia bumana vii i quo cungs ftatu. fine.f.nature istitute fine cestitute sine restitute beat ende pfecto nem naturale intelligendo œ illa qua ex necitate nature regrit.th ad pfectio nem naturalem supmam i solo 3°sta tu attigit. i quo non tin bebit fupnale pfec dem glie.fed etiam perfectionem fupmam ipius nature. Polletigitur intelligi questio vel ce illa perfectione naturali que semp babetur: vel ce ista supma. 7 tunc in pino intellectu bene ppie vicitur aia relicta të led i ifto zo itellectu magis, ppie queritur boc mo Æn anima ad přectoem naturale fup man reducta ex ista perfectone possis fic cognoscere trinitates. 2º pmitto quaiam posse cognoscere aliquod obm. vno mo potest intelligi ipam posse reci pereillam cognitiones Ellio mo ipaz posse attingere in illam cognitionem 7 15 vel ex fe fola: vel faltez ex ocurfu car que nate funt cocurre naturalit ad illim effectuz, Istor membrozuz zm ifert pmum sed non econnerso. 92 ad pmuz sufficit nuda capacitas quo mo lapis p oppositum no pot cogsce querepugnat fibi recipereillum actum ad zim requiritur q tali capacitati co respendeat aliqua ca actia naturalit. q2 vero vifficultas estín zo membro gonis.ido a pmo breuit expediendo poffet concedi q fi intellectus poffibil est ppa potentia receptia cuiuscunqui tellectionis ita q 13 regratur aliquod puium itellectoi non tri tanqs potetia receptia vel ro recipiendi. sic supficies ponitur ro recipiendi colorem. tuc qo cung ens quod babet i natura fua i tellectum possibiles pot er natura sua cognoscere queique cognoscibile, boc est recipere cognitoem eins quum est ex pte sui. 3° pmitto q cognitio itelle ctia a qua est qo pot itelligi perfecta ant imperfecta. r intelligo ad position no w perfectoe itensina di ad sibbiectio fed a perfectione ex pte obiecti. q.f.in itelligatur perfecta qua attigit obm sub perfecta rone sue cogscibilitatis. B est per se paia a visticta. a per oppom imperfecta vicatur illa qua attigit tin p accis vel tin in aliquo coceptu coi vel confuso. Item cognitio offincta vel est mediata vi imediata. vico ime viatam qui obiectum non mediante aliquo alio obo itelligitur per qo vel i quo itelligatur.ita q bic excludir me oinm cognitum. non autem medium qo eet precifa ro cognoscendi vel itel ligendi. Ex istis segtur op ad solntoez gonis tria sunt videda, p oc cognitoe imperfecta.z° cognito e perfecta ime viata.73°ce cognitoe mediata.71 dlz istorum ad quenz potest anima vel an gelus attingere ex pfectone naturali vno mo vel alio itellecta.

Depumo Intellectom ba ouplican opatoem. Litelligentiam fimplicius. 7 intelligentias opositom semporer 7 oinidere itellecta. 7 papot este fis sine 2ª no eo. Primo igini videndum est e pima cognitorico opasa ex perfecto e naturali esta quas babet in isto statu quas tismus: pot bre itellectoem iperfectas istoma comitorico de sine positione oi pasa ex perfecto e naturali esta quas fismus: pot bre itellectoem iperfectas istoma como a trino na de sine de s

nit perfectam. pot enim et cognitone buius entis abstrabendo cognoscere ens sin se. 7 sic 6 bono. 7 boc isto mo que tangi Ang. 8% et ric. 5% bonum boc 7 bonum illud tolle boc 7 illud 7 vide ism bonum illud tolle boc 7 illud 7 vide ism bonum illud tolle boc 7 illud 7 vide ism bonum series satis pater quo non solum pot cognosci et as i isto asserbano conceptu boni: si conceptu quodamo prio, si intelligitur bonum p centiam vel bonum summui. via at inferius, si poteris sin illis a pticipatie bona sum psicipatie tona sum pricipato cint bona: perfereeris exi.

Kösimilif p boc vez pot itelligi ipz veruz.76m Augl.ibide.c.3° vitas elt.cum of veritas mane fi potes in i tellectone veritatis.et si intelligas veri tate non tin in coi s per centiam iam bes conceptum quodamo priú wo Brenit vico op que unque trascedens pabliractoez a creatura cognita pot in fna indifferentia intelligi. 7 tune co cipitur œus quasi cofuse sient aniali intellecto bomo itelligitur. Sed fi tale transcendens in coi intelligit sub roe alicuins spaliozis psectois, puta sum muz vel omu vel ifinitum: iaz babet coceptus sie wo prins q nulli aly co neut. Cosmilir abstrabedo a nuero prie accepto.q.f.est quantitas viscre ta ronem prie viscretonis: bri potest cocepteins qo eft trinitas. Et ad ifti modii acquiredi cognitoen simplice istop terminounn cens a trin fufficit natura aic ctiam in boc flatu. 26 p pmo. qu fidelis vinfidelis odicentes fibi a bac mone auselt trin' 7 vn2. non tin ödicunt fibi æ noibus, fed æ conceptibus. qo nonesset nisi vierqs in intellectu fuo bret conceptu timioz Hoczo phat quitdes q villiguir illi ab illo cum non fit babitus i clinans ad affentiendum ex noticia terminoz no est ro noscendi terminos, sed psup ponit con noticiam. 3º pot ide ondi quabitractio entis ab boc ente Tium mi ab bocfummo in fenfibilibo enal. 7 ista ono sibi conjuncta non babent repuguantias apter quod ro ista ens fummus non est ro in se falsa sic loge

phs.se metha cae falfo.q illa ro eft i se falsa enins pres ichudunt repugna tiam villa non potelt cocipi aligactu fimplici intellectus. 7 p opposituz ista ens fummum pot vno actu cocipilq2 alterum istorum non repugnat alteri Restat plterins videre glit bas no ticiam œ pdictis terminis.f.cens 7111 nus posit ex na sua cognosce vitatem buins ponis œus est trinus. 7 cum posit uelligi æ pplecióe bei no con litatis vel scier boc vel scie pter gd: vel quevident est q istan positibri ce isto oplero well trin? Dico q pa.s. noticia credulitatis salte acquite pot bri etia mo ex nalibus. B pbaf. qz 63 Angl.ri°. w ciui.c.3º La gremota fut a nris fentibus qui nostro testimonio scire no possumus. a bis alios testes regrimus cifes credima of fensibus remota eè vel fuisse no credim?. 7 ide is a tri.c.i3 vl.z3 Elbsit vt scire nos negem? q testimonio vidicim? alio y. Aliogn nescim? ce oceană nescim? ce terras ates vrbes que celiberrima fa ma omedat. Er bis 7 fimilib? auctibus eins bemus q credere possumus teltimonio alioz etia tazfirmit vt illo crede vicat apud enscireigit magis possumus a magis wbem? crede testi magis veraci. a adbuc magis pitati q persone singulari.nunc ant ecclesia catbolica è coitas maxie verar.qi i maxime vitate comedat amedacius repbendit.igit ei? tellionio certiffime credi pot. 7 pcipue in illis i gbus illa plus bamnat medacium.puta ce bis q funt fidei 7 mop. Pot igit viatoz ex na fua andita ritellecta coi coctri na ecclesie firma credulitate assentire bis que ipa weet refide a mozibus. inter q pricipale è ce trinitate i vinis. De ista credulitate acqsita vi accipi illud ad Ro.r. Sides er audim feilz fane werrine xpi. æ qua fubdit. Auoitus autem per verbuz christice ista etiam potest accipi illud Aug?contra eplam fundamenti .b. Ego iquit eua gelio non crederez nisi me ecclesie car tholice auctoritas opelleret. Sz vitra istaz fidem acquifitam bennus fidem

infusam. 7 ad illa bidam la posit bo er nalibus se disponere: non tit er na intrinseca nec etia cocurretibus qbus cunq cais naliter motiuis intellectus ad cam pot attinge. que folus cens ifundit q no eft ca nalir motia alicui? intellectus cati. Lompando fidem infusam a fide acqsitam ad acti cre dendi in boc coucniut op qui insut eis aie actus vnus vide crededielicit by inclinatoem vtriusqs. qz qn funt oue forme q naliter iclinant ad actum in codem opante. vtracs qui est ce se ne ceffario a femp inclinat ad actu. vio queunque actus elicit : elicit fm iclina tionem viriusqs. Et si p boc qoe acin crededi initi fide ifti itelligat actum elici fm inclinatoem eins:tiic oceden oum eft q act? credendi înitif verios fidei. Eft ni oria vna qum ad B qo ē actū elicē.ista .f. q ex fide acquisita etias fi fola isit pot elici actocredendi. ficut credimus certis articulis tellimo nio fide vigno afferentis.ad que tri ñ inclinat aliqua fides infusa. Iberetie etiā in vno articulo vissentitalijs ar ticulis credendo:no ex fide infusa.cu illa no possit stare cu besi in quocios artio. Szer fide folu ifula no pot gs elicere actă credendi 7 boc ce lege coi 13 ceº fidei ifuse assistedo posset moue irellectu ad affentiedu actualif illi ad qo fides illa idinat. fed tunc forte no ex fola inclinatioe fidei istins eliceret actus illes ex motoe vinina. 7 multo magis w lege coi er fola fide infufa ñ pot bri actus credendis pz & puero baptizato. qu si postea nutrierer in œ serto vel inter isiddes a nullaz babet wetrina w crededis nui acui rectu crededi elicet. Etro eft qu fides ifufa inclinat ad credendif ea q non babet enidentia ex terminis : nec ichidut ali quam enidetia conecionis termiozus fi termini fint apprebenfi er fenfibus. Con.nec fides acqfita includit tales enidentiam. Rone quere alibi. Elia oria elt quem ad boc q eactú inniti fidei. qu fides infusa no pot inclinare ad aliqo falfum. Inclinat aut vitute luminis vini coins el pricipatio, 7 ita

no nifi ad illud qo elt ofozme illi lu mini oino. Acms igif credendi iqui înitit isti fidei no pot tende i aliquod falfum. Sed fides acglita coit initit affertoi alicuins teftis q posset eficere rivo illa sides no tribuit actui crede oi inqui fibi mmitit qo no poffit fibi subce falsum.frequent in no sibi sube falfum.qñ.f.teftis cui? teftionio initit in testificando illud sit verax. Et oixi pit qu co imediate reuclăti poffet gs crede credulitate acgsita. si alto non fit ver renelari a co quacti credendi vel noscendi cari imediate a co in co cui fit renelatio. Et que ciqs ad idez in clinat fides infusa vacquisita:tuc ne cessario acqsite non subest falsum.no o bec necitas lit er ipa fide acglita f infula ocurrente cu ipa ad ende actu Inititur igit actus fidei infule tangs regule certe 7 oino infallibili a q act? beat quo possit ce falins. f innititur acquisite tagregule minus certe. qz no pillam repugnaret acmi q cet fal fus vel circa falfuz obiectum. Lon istam oriam pot argui sic.qui ad eun cem actuz penrit regula fallibilis lz cum regula infallibili ille actus non eft infallibilis. pbatur p simile, quer onabus premiffis quarum ona è ne cessaria ralia contingens no fequit oclusio necessaria. 7 ro est qu qo cepe det ex pluribus no pot elle pfectioris aditionis quocunq illog. nunc ant quicung actus crededi ad B q clici atur œundet a fide acquisita mouete igitur fi illa fit fallibilis nungs actus elicitus erit ex pzincipio tali quin fibi posset subeste falsum. Bead gocigs inclinat lumen fidei infuse illud è ce terminate veruz. si aute ad ide iclinet finul alind quod ostuz elt a le post inclinare in falfuz non ab illo alio ve tale fiab isto lumie bre q in illo actu non sie eceptio. 3ª oria post poni que puenit cum pinta que.f. est q no percipio me inclinari in actum p fide infufam fine smillam elicere actum. sem pcipio meassentire om fidez ac glitam vel eius pheipm.f. teltimoniu eni credo.quiali perciperem me babe

actum om fidem infusam. 7 eti B feire of fin fide infusam non pot bri actus nisi a termiate verus.pciperez q act? mens non poffet ce fallus. qu er Bleg tur q perciperem q obm intellect' no posset ce falfum. 7 tunc scire illud.i.in fallibiliter cognoscerem illud esse vez qo null'expit i se vt credo quiculas aliga beat vtranas sides tem vtraq affentiat.uhmo igit credimus i vni nerfali. p tendens in aliqo coplexus fm iclinatioem fidei infife in boc no poffet errare. gsaut 7 qui fm ea tedit nec ipemet tendens scit nec alius.nec aliquis certitudinalit expit. Con B i3º ce tri.c.zº fic vi fides in corde in q è q ea tenet certiffima scia clamatos ofcia.7 poft. Illad qo crede inbemur videre non possumusipam til fidem quelt in nobis videnus in nobis. R. itelligit fic fidez videri quo peedit animam semp se noscere.non q semp fit acms elicitus. fed qu femp è pfecta pñtia obi actu intelligibilis. vñ fubdit ibi: reruz absentium pris est fides 12. ita q gñalit illnd ad qó bz aia pom acentalez pinqua noscendi. B Aug? vic cam noscere. Alir vicerer q acci pit fide pactu credendi. æ q ibidem paruz post vic. Elliqui rebus falsis ac comodatur fides.boc est aligs actus credendi. De scia qu. vico q no pot aligsmo er nalibus attinge ad fic in telligendű trinitatem in viuinis.qz ñ pot scire illud æ ca p effectů æmostra tione que quo circunscripto remanet in ca quicquid est necium ad candu. ted circunferipta per impossibile trini tate:bretur quicad necium est in co ad candum creaturam. qu 7 pncipiū formale candi pfectum 7 opletum 7 impositus bus illud pricipiu formale pfectum. vt p3 in quada qone phita boc mota. videt aut ad catoem fuf fereinpom perfecti bis preipium formale perfectum. De scia ppe gd vico op non pot aia mo ex nalibo atti g read sciendum pter qd œum ee tri mbiecto non continer vinalit pmo ? enidenter nisi in pse a prio coceptu

subjecti vel i ipo subjecto sic cocepto. ce trina est buiufmodi respectu origif no potsciri, pter get o co nisi babito tali oceptu wi. f talis non betur pro flatn isto nusi æ lege coi. sicut patet in pma pelusione of fuir æ simplici noti cia terminoz, phatio maioris, quia tale priuz aut sciret ex subjecto prio na. Eut sciret & subiecto concepto i vninerfali vel indiffincte. 7 ce ipio fic concepto non potfciri, pter gd nisi p oceptum illius prium a biffinctum. Erm. effe pmam figuran non poteft sciri pter quid ce aliqua figura i coi nisi p medium prinis prone circuli.
nec mix.qr pdicatum prium ad boc of sciatur pet gel regrit media prin. De ilto sciri pet gel vere cent oue co-clusiones que posse sinti. in que co oipotentia. fi non funt bic ad posituz qu bic mi queritur æ noticia possibili mo bri ex nalibus.

64.

Be lecundopzi cipali 13 noticia p se a pria a imedia ta possit distingui in intuitiuaz 7 ab/ fractiuam œ qua vistinctioe pus est bitum.m œ vtraq videt ista oclusio núc tenenda op aia no pot attinge ad noticiam rei ppam 7 immediataz er pfectione fua nali etiam p quocunqs statu nature. peurrentibus etiaz qui buscung cais nalit motinis ipi' aie ad cognofcendum. vide viceretur œ angelo. Et ro est. quois talis itellectio Lp se 7 pria 7 immediata regrit ipm obm sub ppa rõe obi pris 7 boc vel i pria ecritia, puta si est intuitina, vi'i aliquo perfecto repritate ipm sub ppa a per serone cognoscibilis.si fuerit ab stractia. 2º aut sib ppa rõe vinitatis no est pas alicui intellectui creato mis më volutarie. & pritia reali p3 p illud Ambo fup Lud. In eius ptate fatis è videri in cui' na no est videri. si vult videtur.si no vult non videtur.optie vico eins nature no est videri. suple a creatura.queio natura no è ca nali actia buins visionis. nec etia aliqua na creata q est naliter actia potest este

ca buins visionis vel pfecte pritie obi qu no pot cotinere in le pfecte centia illa fin entitate fina. igit nec fim fuam itelligibilitate. Der ide etiam pz op nibil creatu pot ee ca ei patie etia ab ftractie apud itellectu. qu no pot care aligd qo sit repritativi prin 7 per se vinitatis sub pria roe cognoscibilis. q2 tale repfitatum no pot cari nisi vi ab ipomet cognoscibili vel ab aliquo pfecte ptinete ipm sub roe sue cogset/ bilitatis. Et si igitur œus posit cogset p aliquod repritatiun illud tri n posts cări nisi imediate ab ipo œo illud vo Inntarie cante. Loii iltud.gegd p se otinetur fub pobo nali alicuio potetie ad illud po pot naliter attingere alio gn obm pmu non cet adequatu pote tie f trafcendens in rone obi.nuc aut ens qo eft pmu obm nale intellectus verifime quenit ipi œo.igit 22. Dice retur co obm pinnanale pot ouplicit itelligi. vno mo'ad qo po icliar . Alio mo qo po pot naliter attingere.f. ex ocurfu car nalium. Ens in fua coita te sine sit vniuocatois sine analogie. no curo mo etfi ponat obm adeginz cuinfcung itellectus creati loquendo w obo adegto p mo: no th w obiecto adequato z'mo imo sic p quocunqs statu cuiuscuiq intellect? creati precise ens limitatu elt obm adegruz.q2 pcife illo pot attingi vinte cae nalif motie intellect?. S3 nec ens adbuc in tanta coitate acceptum est obm naleintelle crus bumani vt vident alig vicere. B fpaliter gdditas rei material. Ad q5 ponit talis rato. po portionat obo. Tripler aut ponit po cognitiua. ada oino fepata a ma vin cendo vin co/ gnoscendo.vt intellectus sube sepate: Ellia comincta materie 7 in cendo 7 i opando vt po organica. sic fenfus. 34 q eft forme bitis ce in ma. fed ipa no vtiť mā sine organo māli in opando. talis est intellectus noster. Isti triplici potetie cozzadet tripler obz potoatu pme additas sepata oino a ma.ze sin gulare oino male.3° igit cozzndet qd oitas rei malis. que la fit in ma th no cegnoscit vt in ma fingulari. Si illud itelligeref e prio obo itellect? biani vt est talis po sequeret q intellect? bit bret additate rei malis, pobo adeqto vel si no: no manet cade po que mo quoy verungs est falsum. Thec valet vice q elenat plume glie. null?n.bi to elenas potena pot bre obm qo tra scedat puni obiecti potetie. q2 tuc ille bitus no effet illius potetie. B veleffet i se po vi facet potetia ee alia ab ista. sie bret alind obum pmi. Dico igit op obiectum nale B eft naliter attingibile adequatu itellectui no. ali pitatuifto fit gdditas rei malis vel forte adbuc spālius quidditas reisensibilis, itelli gendo no a fensibili prie solu. fetiaz ce incluso centialit vel vitualit i sensi bili. tri obiectu adequi intellectui no er na potetie no est aligd spalius obo inte agelici. que qcad pot intelligi ab pno. 7 ab alio. 7 h falte cocede os the ologus q ponit istu stati no este nale. necistă îpotetră itelligedi respectu mul top intelligibiliti ee nalem fixnalem. Jurta illud.ise tri.z8: vel.8z:certa i quit oculis tuis iteriozibus lux ia mo stranit.illa.f.eterna ce qua ibi locut' è 7 fibdit. q igir ca cur acie fixa ipam videno poffis nist vtics infirmitas. T gs eaz tibi fecit nisi inigtas. 7 & B.S. ibidem. D tu aia mea vbi tesentis ce vbi iaces.legt agnoscis recte te ce i b stabulo quo samaritanna ille pourit illu quez reperit multis a latronibus i Aictis vulneribus semininum relicui Zam phus qui statti isti vicer simp nalem bomini: nec glium exptus erat nec rone cogete coclusit: viceret forte illud et obm adequatum itellect bua ni simpliciter ex na talis potetie quod pcepit fibi effe adequi p ftatu ifto.

Con ista ar'. opens no tri limitatu; billimitatu sit obiectu nälit moriau; itelleer' creati. vita ens vt est idisferes ad vrrugs erit obiectu adeciti näle. s. p actoem cae näliter agentis attigibi le. Et ar' p siceiuslem obiecti pzimi accepti sm suam indisferentiam ad po tentiam quam prespicit acceptă sm suam tota; indisferentiam: est ide moons se biidi i monedo. s. näliter vel no

65

mäliter. mic autens illimitatuz monet näliter alique itellecti vt oinu. igit fili mo monet quel3 itelm. Ælia e ber ista. aliqo ens mouet naliter itellectu catu. 7 sequir igit qolibet sili mo moncbit. Daioz ista pbat p iducedo æ potetiss a obis car pmis. a per se obis etentis sub illis pmis. pbat z sq obin prium sm tota sua idriaz e adequi obiecti. a respicit potena em totum genus sui ve apriti extremi. Aligs igit è modo pòo modo faluabit int quiqs extrema ptiv cularit oteta sub istis pmis extremis. qu pticularia extrema fe respicion 62 15 q includut pma extrema. a ita fe refpiciunt code mo q illa pma. Preterea ois act? pcedes acti voluntatis è mere nalis. nuc aut actio centie vine vte ob iectif et mones itellectif creatif precedit actii volutatis.igit 12. pba?mio2is.q1 eentia vt eentia e obm btificu.no aute centia vi volutas vel vi voles igit mo nere ad actu brificu quenit centie rone q centia e. 7 p ofis illa eit poz actoe vo luntat. Lofirmat qu'si piposibile ce? no cet voles centia sua nalit mouet in tellectu ad videnduz ipam. igit 7 mõ similif monebit cu no moneat inquituz voles.sic nec è pm obm i qui volens. Pretea obm oe gignu noticia actuale fui vista gignitio e nal pr qo genitus or ples. 6m Augl. 9 ce tri. c. vlt igit ista visio cene i itellectu bti nall gignet ab illa centia. Pretea si volutas necio peurrit cu eentia i rone pneipi motiui ad acti btificu itellect'creati.quero qs è ozdo centie a volutatis i monedo. vo lūtas no pot vici ro motia pa reentia zaqfi vitute er moues.03 igit oare ego f. q eentia sit paro motia. B paro motia i mouedo tz fuñ priñ modu mouedi.ñ n.ærminar ad monedu p illud qo zm ê. f cerminat iom ad monedu. sie vide mop actimi nall opti è ce se neccio agit i illa ti actoe in q înbiacet volutati no nccio agit.6 pot etingent age 7 fi age no qde ev fe:6 ppt cotingetia i nolitate ad agedi. Similit fi nolitas i agendo subiacet pno nall actio eterminaretur abillo ad ætminate agedü. Hoic intel

ligendu e q motio oio pa i entibo e ne cessario nalis. quoi motioi volutatis è alia psupposita. Etsi aliq motio i entibo e no natural maxie motio volutatis è no natural. Ite aliq motio pot itelligi ee ad termfimpli ifinitii;aliqua autem ad terminum finitum:vel ad infinitum ichudete finiti. 7 illa q e ad term ifinitu fimplr e poz.qz no pot infinitu perige finitu. Sic igit log posium? lz iptope accipiedo motoez exteline:affigri pot ordo motonzi entibus. Et fic loquedo oino pm mobile motoe nali exteliue los quedo è interoin?.7 io pm motini mo toe nali é centia oina vt épm obm ite fai.tgit oio pa motic e naturalis motio inte oini a suo obo. 7 cu naturale mo nes moueat mobile instil pot: illo atit obiecti pot mone ad itellectoz actuale fui.7 B i itelligetia igenita illi<sup>9</sup>pione i q p e een^27 ad actuale no<sup>8 m</sup> fui genita: ad vtraqs moucbit 13 ozdie 98.92 98 ê alicni pnimopandi opatoe imanete: 7, poucedi, pductii oistictii: ddamo e pus pumopandi. Si vicas q pductio ima net in oinis sic opatio. R. pductio no imanet osti ad terminii.opatio oio aut imanet. Silit centia e nale motini ad i telligedu qocunq itelligibile simpley. feno nisi pus illa eentia sit i oibus suis suppositis.no gde q sine b eet refectus pncipij actini fi ex pte termini re ordo Sic igit opleta est actio mere nalis 7 ad terminii oio pm.f. ifinitii vbi motio oio pa è elice vel gfi clice itellectoem in itelligetia prna. a buic pria è gignere vbû. Hac segnic actio q nata è esse ad terminu oio pm. puta ad centia pmam coicanda.q la non fit nalis ti est oino nccia. The motio volutatis. Th quaff ouplex.f.ad amare simplex:7 ad amo rem predete. 7 15 oupler motio voltita tis cozzidet ouplici motioi nali q oca è ce in intellectu ad itellige 7 vice. Lo tra actio nalis i code pcedit actoes no nale, nuc aut p te actoe nali inte oin? Itelligit creabile, igit ista actio precedit oem actoem volutatis vita spiratoem spussei. Be a ore vera loquedo re code ordine er pte termini. bic aute eft alius ozdo er prepmi termini a scoi. a io nal'

Magl. C.6.10

in vno ozdine fequit no n'ilem in alio ordine.pma.n. viftunctio ordinu atten öir er pte termiop. zaer pte pncipiop opti ad modu pncipiandi. Contra. ordo pricipion epor ordic terminon. fient a pricipin termio.na p pricipium terminus poucit vel coicat. R'anse vez ce termino totali q simplicit capit ee.non aut ce termio formali q folumo capit ce fm gd. Lopleto toto ifto p cessa originis respectu pmi terminisez essentie oiuine proicandessequir ordo alius respectu termi scoi.centie.s.creabil 7 gdem centia ipa oina in isto zordie mouet pmo ad itellectioem simplicem ois intelligibilis. 7 B intelligentia vt ia eft in tribus suppositis. non aut mouet ad vistinctas noticia vitatis cuincuios complexiois. qu'si monet eterminate ad cognoscendi altera ptem in fitturis contingentibus: că năle mones necio moneat:lequit q ite vinus necessario intelliget bac prem cotradictonis fore verā. rita vel poffet errare:vel oppom non poffet euenire. 7 tuc no ce otigens fed necimm: illud qo ponitee otingens Si querat cu idem videat et ordo cu inscung intelligibilis ad pmitelligibile quare pinum no eque necio monet ad cognitionem cuiulcung. Bo naliter mouet ap oñs necio ad cognitiones cninscias qo e possibile nalit anccio cognosci. buinfinoi è qocuq obiecti finiplex retia quenna coplexi veru nccium. no auttale e aliqo copleru ce evitia etingentis.qu no enam ee veter miati ad veritate. Et fi queras quare n necio monet ad talez cognitionem ce oplevo biidam qualis posset bri & eo. innctoe B fore vel no fore. 7 B cognitio no è cetermiata ce altera pte. Si autez monet etermiate ad cognoscedu alfa pte illa necio cet extermiata. Copleto toto ordie motois necie. fequit motio otingens.illa non pot effe p pnm nalis motidis.quilli' no cet nisi necio mone igit ozilli motois pn pone volutate et fit bi motio ptinges ordinate. p ad itra. qu nifi ipa ceterminer in fe ad vo tedum altera ptez nungs ceterminabit aliqd ad eğ. p iğir ærmiat fe ad volêð b fore ærmiate. 2° er b inte? vidês iha æterminatõem voluntatis nouit b effe futny. e? sigir êm motõenecia 7 cõti gete. qu inecia p m pneipiü eft nale. riö p naliter æterminat ad priā actõem. An atingète p m pn e libey bui? actio î p ordine segr nale. Cõpleta motione cõtigète ad itra segr motio ad ex. Illa igit tota è cõtingens 7 p añs imediate ipins volütatis vt pneipi, nullă igitur itellectu creată monet eentia vt eentia tan motină p modă nac b oeş itelle ctõez Illins eentie qua no cât aliquod creată cât imediate voluntas vina.

Der B p3 ad argumenta iam facta in örin. Da.n. pmi arguinti oz sic itelligi o quacios potetia imediate mobilez a tali obo ipm obm vnnifozmiť monet. Mic aut gitu ad pmā mi. eentia oina è motia imediate fui itellectus. f no ite? creati.quite vinus e pmu mobile oio. vio p monet a pma forma moriua. 7 nibil alis estimediate mobile a pa for motia.q2 no pot imediate mone niñ B mo motonis, a nibil alind natu eft fic monei, Si igit ocludas q centia vina eode mo monet oez intem. pcedar que imediate monet. Bille e folus inte? oin? vt pz er ocis. Alia berf. q obm creatu nalit mouet. vera è ce itellectu que ime viate mouet. falsa aut eet si alique item monet mediate actu volutatis.qz illuz fi nälit mouet. sic si volutas mea posts libe care itellectoem centie mee. Szisto mo forteno è ce aliq centia volutate creata.q2 q13 eentia e imediate motina ite" creati. vio motoe nali.nulla aut vo lutas e motia ad itellectos pfecta alic? een vt cen' e.qu nec pfecte ca ptiet emi nent vel vnitiue. 7 glifcungs sit & obo creato mouete item nälit: p3 pus q no est cade ro ce centia vina. quipa no est imediate motia alicuio iteo nifi pmi.

Ad alind vico op mone ad acti brifi cũ nổ eft pus actu volutatis vine, imo eft ppe actus illi? volutatil, eëntia.n.vt ôdamo por volutate 13 sit obm pinum vimediatu illi? visionis i rõe eminatis tã nổ è obm îmediatu i rõne mouentis sum mones remotu p osto monet ite!!!

66.

vinu ad visione pcedetez illud velle q monet inte' michaelis ad visione. Et p 15 p3 ad ofirmatoem ibi pofită. q2 fi illa eentia no eet formalit nolens nibil oino poffi caread ex.qu nibil poffi ca renisi nalit. 7 qocuqu itrinsecu cuz sit formalif possibile non possige a necio nist cottinget. Ad 2 moici pot quen' no by roem motius ad visione sui in i tellectu creato: nisi incetu psupponitur ipam monisse item oinu ad visionem q flumonif ifi velle vino motio itellect? creati.no igit se bat centia 7 voluntas ve mones supins 7 iferius prie loque to fic itelligendo q vtruga attigat ipin motil. 8 tm volutas attigit intemcreatu th pfupponit motoem inte oini ab ipa eentia fine q ipa volutas no bret illud velle q mouet. Si ar' cotra B.q2 vollitas vt volutas no pot moue nifi ad videndu volutate vt volutas e.no aut ad videndu eentia vt centia. nunc aut vide volutatem vt volutas est. 7 non eentia vt centia e:no est vide btificum. pbaºmiozis.qz ide e obm btificu inte? creati 7 inte dini. Inte aut dinus no btificat in videndo volutate vt volu tas est. qu politas no est pinuz obum inte fui a no brificat nist attingendo pmű obz. pba°maiozis.qz ci volútas fit qi pofterioz ipa nä qz ppetas; ñ pot eë pncipiű cándi pfectá visionez centie vi centia que odamo e por 7 pfectior. Ju illo Dam.c.9 totti igt i feipo co prebendens by eë velut qoda plagus fube infinită ze. Ad illud vico. p quia volutas e pfecte ide că centia.io pot ce pum motiun ad videdu centia vt cent č.neg ida eft igit illa aorven gde eft qo ibi affirma" s. o volutal pot eè pricipiù motinu ad videdu volutate vi volun tas e.falfii aut eft qo ibi negat. f. qo no pot ee pnm ad videdu eentia vt eentta Md phatoz ma. Rop pozitas illa è qi pozitas fundamiti. fi illo fundametti n foli è pfecte ide cu illo qo itelligit fun pari i eo f et illo by pfectoes formales formali ifinitas, per qo pfecte ideptice a vnitine otinet pfectoes fundameti. a pr ilta roes pot volutas ec pncipium coicadi eentia. quipa è ideprice omnio

einsde psectois ci centia. Ad alind posset vici q Ango loge ibi ce noticia ge verbum. vñ củ vixisset nascit ples ipa noticia. Subdit i fine capli. Est oda imago ipa mes a noticia cio q est ples eiº ac ce feipa vbii cius 7 amoz 3º.15 i. Tho igit quiq noti actual obi e vou ei? filla fola q œ ipo nascit tangs ples Beft no tm e nalis filitudo ei f naliter gignif ab ipo nascedo noticia igif actu alis q pancit imediate p volutate no è vbu obi. q2 7 si sit silitudo nal'obi. no m est nälit genita. Et ppt ills post vici q buis no by vbu a ao. q2 Ti illa vi fio fit imago vine centic ipam nalit re presentas: no tri est imago nal'nali ab ipa pcedes. filli eentie est tin vnicum vbu 7 bi solo itellectu icreato. i g solo pot eë noticia ipius obi naliter genita. Alir posset vici ad illud.9° e tri.cu vic Ang pois res quacunque cogscimus cogenerat i nobis noticia fui. 95 vel i relligit are quaz nalit cognoscim? Be er cais nalit motivis inte nri.illa gde in scipa vel in cais suis ognat benali fectiditate anccitate cat in nobistags nalem filitudine noticia fui. 7 fic vbuz fi gignif nisi w memoria. niic ant ob; qo fit cognitu p actu voluntatis no og preesse in memoria vel faltes non agit vt preeristens in memoria. Sic igitur mô ocô faluatur prie ro vbi.vl'fi boc quod ait.omis res extendar etiam ad effentiam vininam:tuncillud quod fer quitur scilicet congenerat noticiam sui whet itelligivel formaliter pobo nalit motino: vel equinalenter p obiecto in creato.quia ips vel p se vel per aliquid fibi idem: căt în nobis noticiaz fui.que equinalet in perficiendo intellectum ac fi effet ples näliter genita.quia eft finu litudo naturaliter oucens in obum fic si effet ab obiecto naturaliter expressa. lbic videt sequi p essentia no erepita tiua sui michaeli.pzius natura q visio eins canfatur in michaele.igitur multo magis non est representatina alicuius alterius, sed tam ipa qualia contingen ter representatur per actuz voluntatis ita q ipfum representare non est prece ons quốcuq ipam itellectoem obiccii

qò of repfitari. \$\foatin firequirat repfita quodamo poz actuali itellectoe illa tifi mo inenitur in memozia oina. 7 i memozia oina nibil ppe è nifi obz qo qi tribuit acti pi fine imediatuz actui z. i. intellectoi actuali. illo ait fie actuas è pfitla opleta pini objecti. I. etne oine.

De tertio painci, pali vico quia ex nalibo i deliqui flatu vel angelus no pot cognosce centiam oinam sub rone ppa mediate. sie itelli gedo op pobjecti cogniti mediti vel i obiecto cognito medio cognoscatur ro ei?. qu nibil pot p se visticte itelligi boc mo mediate nisi in illo medio otineat eentialit vel vitualit. 7 h pfce. s. 63 tota rone cognoscibilitatis sue. centia vina i nullo alio sic atinet igit ze.bor pbat qa nibil alind a ointate atinet ea pse cte sub roe entitat' igit nec sub roe cog scilitatis as phat quobm qocunqs si moneat ad aliqua noticià tuc 63 vitim vitutis motie monet ad pria 7 pfectaz noticiă îni, igit nec pot mone ad noticiă împli prectioze; illa nec p oñs ad noticia pria psectionis obiecti. Loñ istud istat p 7 roez sic. sufficit q ca vir tualit otineat illud eniº e că ita pad B q fit ca no 03 q prineat illud cuio no est ca:nuc aut gegd mouet ad visticta a precta noticia eentie vine n ppt 15 03 q eet că illi eentie. 6 un că illi noticie igif Iz no otineat illa eentia vt pbatur fi th otineat illa noticia vt puta q fit p

fecti<sup>9</sup> ea.siĉ suba è perfectioz accitte boc fusficit ad b q moueat ite<sup>111</sup> ad talè no ticiă, vi aŭt q illa noticia possit emine ter prineri i suba ageli vel aic, cu i sissa sit multo psectioz que noticia a multo im mediatioz isi objecto i ozdie eëntiali.

mediatiot ipi objecto i ordie eëntiali.

piihat pocione illa pbata, piic.per illo qo è imago ppria alicui obi videt poste ossilice cognosci illo cui è imago se imago pria alicui obi videt poste ossilice cognosci illo cui è imago se imago cui pm Angl. i4°. tri.c. 8° ver quatt pot visite cognosci se ipm etia en nilibus siè co ipa aia co q min ori vivult Ang. i4° co tri.c. vls. qui semp se nosce spas se sipm velle pprebededat. simul etia sp sim meministe spas si tellige anare prebederet qui so no sp se costrare osse et ar. ili. i4° c. 4° vel 9° oi rimus metem noscere semetipam. nibil n.tam nouit mens qui silud qo sibi pso sibi. a cobo ci dem multu.c. 6° 77°.

zo instat ad idem p B q intercreatus buis pot nälit cognoscë suu actu buifi cum. igit p illum pot naliter cognosce obiectu. ontia ista pbat .tū q1 actus est nal'siliendo obiecti.imo vi este expstio filimdo es est spes itelligibilis ipi ob iecti si ponet igit obiecti distitute petel cogici p ipm vt p nale filitudinem fui. tũ qi nó vì q actoposit cogici vi è bu ins objecti nist cognoscet is objectum sub ca rone sub q ipi'e act?. Ad ista adom vico. o nibil fufficiet otinet co tinetia venali ipaz noticiam nisi prinet obz cogicibile tag pou reputa de cio.vi eloreputa de vinale. spes aut poa obiecti afi fit respectu ei? viminuta i entate: tri ptinet ipm p mo tags.f.repntamp ipaz formalt.6 qui non est reputam formale obiecti oz q otnali ztieat tale îpitam ppul. 7 qui ereptitam sie obs cognitus tuc os op oticat alió obus qo p ipm os cognosci. Eld quo alia argumeta ne garef forte q aia vel agel' er nälibus posset cogsce seips vet actif sin brisici Sz qu viracy vi otineri sub prio obo inte bui villins v h fub p naturaliter attingibili.f.fub ente limitato. Ideo vi ci poffaliter. q ta aia quagelo la poffit

naliter nosce se asti ad illud absoluti qo ipm est. no m pot naliter nosce se ingitu est imago cei sine ee imaginem wi.qu no pot naliter cognosci relatio nist näliter possit cognosci virige ex tremum. Pro ista rifione ve eë illud Angois ce tri. 24° vel. 7° Dui vident ingt luam mente 7 i ea trinitate ifta 3 s.memozia.itelligetia. 7 voluntatem. nec tri credut ea que intelligut ee ima ginem æisspænli gdem videt: fi vsog adeo no vident p spænli vt. sipm spæ culu qo videt sciant ee speculum idest imaginem. Lorra istă rafione ou-plicit argui pot.p sic. relatio imagis vel est ide cu centia aie vel angeli vel faltenceio confeques nam eins, igit pipam cognită pot ipa relatio coafci Missic.q2 relatio rependentie centia lis vel è idez nãe æpendenti vel necio plequit. qu'il pringent aduenirer nac na posset este sine illa opendetia. 7 ita no centialit apendet. relatio aut ima ginis vi cè relatio œpendetie imitat! ad illud qo imitat. zo sic. po potest nalit cognosce quennas cotentus sub suo pobo nali.nuc at sub etelimitato qo est pmu obiectu nale itellect creati otinet illa relatio imaginis. quipa ñ est ifinita cu sit i fundamento finito.

Ad pm. relatio no pot cognosci nisti cognoscat virunqs ectremu. qui igit sundametu no icludit termunu in roc cognoscibilitatis ipa no è că susticies ad cognoscedui relatoca, ita eth bic. Et că ar p necio asequis fundametu ex b no sequis q p ipm posti perfecte cogici nisti ect citasa absoluta, ad cui? cognitioem no regris alio cognosci i roc termini. Lon Baquiscat illudit alio i entitate ra i cognoscibilitate, fundametu illud icludit i entitate ra i cognoscibilitate, fundametu illud icludit i entitate relationea ista si necio asequi para in cogicibilitate. Rano includit ed i entitate ve totalis că cius: si ve para că supposta propina di la câ. termio. que ripm fundametu illa alia câ. termio. que ripm fundametu illa alia câ. siuppoit Lossimilis acedo q i cludit ea in cog

Côsimilit occdo quicludit că in cog scibilitate psuposita alia că cius i cognoscibilitate. The simple simples si alicui alicui. si sti cognosceti. Langelo

vel aie 7 B näliter fine ex cais näliter motinis no psupponit objectum fine termin' eë näliter cognoscibilis.7 ido fundametu la sit buic nali cogicibile no sequit relatoem buic eenaliter co gnoscibilem. Eld zm ens limitatnz aad se.vel fi eft ctia limitatu aad alte ruz th limitatu.e nale obiectu itellect? creati.sed entitas limitata in se que est eentialit ad alter illimitati.no enali itelligibile ab itellectu creato.ficut nec termin' fine quo nec ipa itelligi por. 13 isterisiones phabilit videant sal nare q absoluta entitas aie vel actus btifici posset näliter intelligi ab aia 13 no naliter possit intelligi ab ea relatio ad terminuz nec p ofequens oporteat cum intelligi in rone termini illius re lationis. Lamerones ille ce aia 7 ce actu vident babere aliam viffinita/ tem. vnam coem. qu per illud quod è naturalis imago obiecti pot iom obz cognosci.ly per boc qo est imago non cognoscat relatio imaginis. Erm. per spemalbi in oculo pralbum hez non cognoscat relatio illins spèi ad albū. 7 ita est wintellectu ponendo speciem itelligibilem. 7 ro eft. qu'illa relatio fu vata in spe sensibili vel itelligibili no elt formalis ro cognoscedi obm. Billa forma i qua fundat reo igit in posi to la no nali itelligar re aie vel actus btifici ad œua:tri qa e tale fundametu q ex se similitudo obi p ipm poterit cognosci obiectu. Cli aut stare ro bus facta & actu.quactus vi ce formalis filitudo obiecti a actualioz quipes in telligibilli mneret igit si p spez posit obiecti villincte intelligi vel cognosci magis vel eque poterit intelligi p aciti Uidetur etiam stare alind quod fuit ibi tactum.qz q actus intelligat vt è obiecti mon intelligat obiecti fub ia rone sub q terminat actum:vider effe

Edictio.nunc antem ex nalibus aia q

bta est pot cognosce ex na sua actum

beauficus vt est brificus. 7 p ofcques

beat actum illum ex nafua: tame fup

illum actuz iam inexitem pot reflecti zboc vitte iua nāli quod pbo p per

vt est obiecti brifici.quia ali non ba-

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. C.6.10 illud.is a tri c.vi° vbi vicit. Du vicit scio me vinere. vnuz aligd se scire vic pinde si vicat.scio me scire me vinere ouo sunt. 7 sequitur sic pot adde 3m 7.4 m 7 înumerabilia li înficiat. pôt înquam ex vitute naturali. li tii înfiv ciat ad continuadum istosactus re flecos. Hoc phatur z'qu fi ad actuz reflecionis requirit aliquod supnale parirone ad nonum actum nonum Supnaturale. 7 tune sient in infinitum pot pcedi in actibus reflexionis.fici infinitum requirit alind a alind fup nale quo reflectetur. Cofirmat.q2 acms 3° baberet fe ad zm fiereffexuf ad rectum. fi igit posito actu recto no potaia reflectifup illum nisi virtute alienius supernalis ad boc elenantis. pari ronenec per 3" reflecti pot fup zonisi per aliud inpnaturale.boc.pba tur 3ºq2 intellectus actum quez babz potest percipere receperiri. 7 boc fm p priam pfectionez illius actus rex na ipius potentie. sicut qui video. ex vinte potentie naturalis pcipio me videre.7 possem illuder rone vitutis visine per cipere si ect reflecina sicut intellectus.

Ad ista aliquid esse mediuz cogno fcendi vel in cognofcendo potest itelli gi onplicif.vno mo q fit medium co gmtum sic o per ipm cogniti cogsca tur aliud. sic cognoscit oclusio per pn cipinm. Alio modo q non sit medin cognitum fed ro ognoseedi folum.sie spes sensibilis in sensu est ro sentiendi p mo nibil pot esse medium cognosce oi obm illud nifi cotineat in se cogsci bilitatem illins obiecti fin quam isto cognoscitur per illud. qu si istud erce dat illud in cognoscibilitate tunc illo qualiterennes pfecte cognitus reficiet ab isto cognito in cognoscibilitate, zº mo bit potest aliquid esse medium co gnoscendi alió 13 cognoscibilitas sua ppa reficiat a coeffcibilitate illi?.oum th sie natu oucë in illo ve cogsabile.p B p3 ad pm.q2 l3 aia sit imago cei .trī non est nata ce medium cognoscendi ceum zº mo: 6 tm p mo.vt bri pot ex aucte Augi.pus adducta. Qui videt fua mente ze. Dedin aut cognofcedi

zemörefrectu istins medy vt cogniti est aliqo prium formale repritations ibins aie. 7 p illud cognoscitur anima fub pria rone tangs perfectifimng re pātabile pillud. 7 p ans per illud no pot intelligi was inb rone ine itelligi bilitatis. fim in aliq oiminuto intelli gibili imitante apticipate itelligibili tatem eins. Etp idem ad z<sup>m</sup>.qnia actus è fimilitudo cognita. 7 talis no fufficit ad cognoscendum illud cuius è actus. si sipes intelligibilis in vno i tellectu visa:alý intellectni videnti caz non sufficeret ad perfecte cognosceda obm cums eft. Contra actus i illo intellectu cui mest è ro pfecte attigedi obm tangs pris p illum actum.igitur ei cui iste actus est pritialit notus ille pilla actus notum poterit attinge illo obm.qzp illu actum rin illo bz idem obm fibi pas. R'intellectus cui acto ineft pillů vt roně prima attingendi attigit obm supposita tri pritia obiecti pria.cui aut ille actus est cognit' no by illum vt fibi priaz rone attingedi fed ad b o bret actum quo formalit attiget oz brealiñ acti 7 ci B priaz pñtia obi. Ad alind cum arguitur o aia ex natura fua pot reflecti fuper actum brificum ve brificus e.b poffet negari. verum quidem eft op reflecti pot. bi nisi virtute illi? virtute cuius babet actum rectum. Mec plus pbat auctas Augl. quia no vicit o pollit femp er fola natura f fi bz actů rectů pot reflecti sup illu vel er vente në vl er vinte illi? p qo b3 acti illi. 7 non fegt illud iconenies & peellu i ifiniti quide suprale sufficit ad acturectur ad oes refleros. Ed ide et a fenfin pz. qz q pcipio me vide elto q l' no fit p pom visinam: ti non est p pom aliqua iferioze. fozte p aliqua fupe rioze.cui e cogsce acm visus.

Onsequéter

queritur ce modo quo inte? exit i actum fine ce că itelle/ ctionis. Et est qo posito op buis i pria beat obă ce creatura vila i een ona

Urum respecta illins vbi creature in tellect' poffibilis beat fe pure paffine. Arguit of fic. qu itellectus possibilis recipit illa itellectoem. sed ide respectu cinfdem no by roem receptini 7 acti. qo enim recipit elt in poteria. qo ante agit est in actu. Idem aut no pot ee fimul in po vin actu.cu iste fint ome orie etis.igit itellectus possibil'mullo mo actie fe by refectu verbi. poñs pure passine. Lotra si verbum ibi format quero a quo format. no pot vici o format ab obo.quia intellecto est actio imanens fm pbm.9 metbae si aut eet actio obiccti in intellectu illa eet actio transies.nec pot vici fozmāi ab itellectu agente. qu'itellect' agens fac o po itelligibili actu itelligibile. Fz pBm. 3° ce aia. igitur tota actio ciº co pleta eft añ itellectoem actualem. 7 p ons an voum. nec pot vici q memo ria formet actine verbum.qz verbum format p intellectum itelligendi.me mozia no itelligit. Boë itelligë est ipinf itelligentie. is ce tri. igitur relinquitur tandem q nibil i anima actie format verbum nist itellectus possibilis. Hic non querit fi æ obiecto btifico poffit bri verbum.nec ce obo fecundario vi fo in illo obiecto primo, nec si alió sit verbum obiecti pmi a secundi. s sup ponitur o obiecto secundario bri voti 7 querit qualif itellectus possibilis se babeat in eius formatõe. Incipiedo igitur a manifestiozibus pmo ingret æ fozmatoe verbi fm modu itelligedi quem nunc expimur. 7 z applicabit ad itellectoem i patria.

Depuno Supposto op tellectio p seă puta distinitua de obo distinibili sine sit verbum illius sine non: saltem no e sine verbo ipins. I p dissi qua actie se babeat ad itellectonem illam psectă ipm quodâmo actine se babebit i sou matione verbi. de că igitur itellectori in nobis p statu isto tria sit videda, p q in pte intellectia est aliquod pucipium actinum respectu stellectoris. 2º. veru illnd actini sit aliqua itellectie vel trimo sit obm yel repitatină

obi qo vicat effe î aia ptanto q fit i ipa sicut accis eius vel repotatium non autem ficut aliquid naturceius. 3° vato op fit aligd aie igretur fi eft in tellectus agens vel possibilis.pma 2° phat lic.itellectio aliqua i nobis è no ua. vt expitur glibet. 7 cft foza abfolu ta vt vom est in gone w boc babita. ois aut forma absoluta en sit truinus actois by aligo pnm actinus p quod accipit ce igit respectu itellectonis nre none est aligo actinum preiping.illo est itrinsecuz supposito itelligeti. vt pz p pbm.2.daia.c.6.oiffert aut. supple in itellectu a fenfu. qui bec gdez actia opatois exempla fut vt visibile 22. 7 fequit ca aut qui fingularing by actu eft sensus. scia autem vninersaliuz. bec aut in ipa quodamo funt aia.vnde i telligere i ipa quidez est cum velit.sen tire autem non est in ipa.nccius aute est esse sensibile. becille. babetur igit bec conclusio tanto certa q alicuius itellectois none pn m actiunz sufficies

est intrinsecum supposito itelligenti. Tunc arguit vitra p viussionez vel illud pucipius pertinebit ad volutate vel ad ptem fenfitinam vel ad ptem i tellectinam vt villinguitur contra vo luntatem a sensuz.non potest vare pn cipium saltem in pzima intellectione quia ipa pcedit oem actum volutatis nec est vare zm. f. q illud pheiping sie precife in pre sensiting relinquit igit offit in pte intellectina.zm.f.o no in pte sensitina phat p sic.effect equoco fp è minonobilis totali ca fua cquoca vt br.13°. fup Ben. fitellectio e fimplir pfectio fatalmate a quiq tali pfectoe q e i pte fensitia.quinte clt.ppe pfeco nature itellectual vt itellectualis eft.q i optil talis nobilioz è tota aia fensitia. 7 ita pfectio pfectoe. 2º p'fic.agelus no fp b3 oem itellectoem qua pot bre que cu possit itellige que cuqui itelligibile vel bret vnică q eet simul oium itelli gibiling: vel bret tot villictas ot coz responderent cibus itelligetib? quon verung vi effe imposibile.qz pin po neret nuniam perfectiones illins intel lectiois imo pr q ifinita qu nec inte

vina eccedet ea qui ad multitudine oboum.zm vi ponë nimia pfectoem intellectus. q ita visticte cognosceret oia per viftictos actus fimul. fic vnn3 obum p vnum actum. sequit igit q cum possit qocunquitelligibile itellige op wifit bre aliqua itellectoem nona igit vi fibi attribuendum quicquid pfectonis est in itellectu potete babere aliquam nona intellectoem. fin tali pfeccionis el bre noticia bitualem p fectam p quam actus fit in potentia accitali mi ad itelligendum. Pm pBm 3° æ aia. g loques æ itellectu poffibili vic cu aut sic singula fiat vt scies of g &m actum.boc autem confestim ac cidit cum possit opari p scipm. Est q tes igit a tuc potentia quodammodo no th similit and addiscere vult vice q qui baby bitum p quem potelt ex fe oparilicet tune sit in potetia aliqua. non tri centiali que est ad forma fine ad phciping opandi.fed tantumodo accitali ad opatioem. 7 becest oispo psectiozeins qo a potetia opadi exit in actum opandi. bie of q angelum polie bre nouam itellectonez est mere credini.qu pli peipui boc no viderit Pzerea bic etiam viceret quangel?

ad qualibet itellectoem qua by mone retur immediate a co. Lon boc liez forte pions qui posnit intellectoz ageli idem cum fuba angeli viceret pfeque ter intellectoem ce ab eo a quo e fuba 7 licet catholicus occes itellectõez illa qua angelus itelligit se eè coena agelo rquali priam pfeccioem necessario colequentem nam eins coffet alig mo phabilit vice illa imediate a co in ? illa ponen phabilem accis prium coentifibe enio est ea grante illa sub Mantiam: tit caccite p accis qo co tingent inest no vi pbabile vicere quillud sit a giante. Et cosirmat quia licet ϼ possit imediate care quacuqs itellectoem in angelo tri fi aliquaz no causet vipote buius obiecti s cerelin quat angelum fibi r ozdini caufaruz naturalit actina; non vi pbabile q angelus no possit attige ad itellectoez buius obi, cu ala sie sibi z cais nalib

relictarad eins itellectos possit attigë licz mediate fenfu. IAo.n. vider op aia posit attingere ad itellectoem alicni obietia mediate sensu quad itelliges ide obm possit angelus attingere fine sensu. Istud qo or ex pho vi facere ad pom nostra.q2 si pBs vidisset ali qua itellectoem nona posse competere angelo vicisset ipmalique et i potetta accitali ad itellectoem.q2 belt offpo pfectioz eins qo alique i po ad itelli gendum igit ille qui tenet sure proez fine p fide aliqua ee intellectõez noua in angelo ofter vicat angelu quos ad illa et in po accetali. ficut pos onter vicet ad illud qo ipe tenet.magis aut ocozdat cũ pho q tenes aliquod ans cocedit ons quod phoetia concedet si illud ans teneret: qui le qui tenendo illud añs negat illud añs. qa Ariff. illud no negaret cocededo illud añs. 3º pom phat per auctes.iso.ce tri. 7°.vel.i4° vicit Aug op excellit in aia mens vocat or poll.bo non bm oia q ad nam eins prinent. & fim fola mete imago or . Et li.i 4°c.8°. imago ibi inv nenieda in nobis est. quo ena na nra nibil by meli? Ex iftis auctib? 7 alijs fimilibns bi q tota imago est m pre i tellectia accipiedo itellectina; pea q trafcedit fenfitina. Sz imago icludit parente 7 plem. vt p3.9°. ce tri.c. vlt. a alibi multocies igit i pte intellectia est pares gignes illa noticiam que est proles. 7 p ons pricipiu actiuu respeu intellectiois. Dui igit ponet fantalina vel aliqua formă tale in pte fenficina eë roem imediate gignendi noticiam actuale no faluaret vt vi rone parell in mente, prie accepta. B Augo iso o tri.c. zzo Demoria bois 7 marine illa quam pecoza non babent.i. q res intelligibiles ita continentur vt non i eam per corporis sensus venerunt bet in bac imaginem trinitatis imparem quidem. sed en qualemennes filitudi nem patris. boc exponit.c.izin fi.fic. boc verbu nostrum æscientia nostra nascitur quemadmoduz villud æsci entia patris natum est. a capitulo zi? vel, 63º Demovia inquit mibuens ec quod feimus. Ex iftis babetur q illa memoria qua preora non babet boc est pric intellectia pro tanto ba simili tudinem pris. qua cipa vel ac feia que est in ca nafetur verbum nostra sient perbum eternua nafetur ac feia pris fatis expsse videtur in istis auctibus velle q in pre intellectina pric accepta sit pn<sup>11</sup> actiuna respeci itellectois

Be secundop21 mi pricipalis certum est q ad actuale intellectoem candaz cocurrunt aligd ipins aie itellectine 7 obm aliquo mo pis.f. veli se vel in aliquo repitante sed quodiston wheat poniper se acti uum respectu intellectois auctoritates videntir varie log. Aug'iz'lip Bei c.zo? Mon putandum ingt est coap? al quod agere in spiritum. quasi spus corpori facienti materie vice înbdat oi.n.mo prestantior est res que facit illa ce qua facit. nec ullo mo cozpus prestantius spil. imo spils pstatior co poze. quis igit imago ee icipiat i fpii tñ eandem imaginem non cozpus in spu sed spus in seipo facit celeritate mi rabili. Item idem. r'a tri. c. s'aia con noluit a rapit imagines corporum.

De actitate tri obiecti vi oicere.is? w tri.x? vel.zo? formata cogitatio ab ea re quam feinnes vibus est quod in corde bicim? ribide.ex ipa feia qua memoria tenennes nafeitur verbum. r.c.iz? vel.zo.vibum est fimilitudo rei note w qua gignitur r imago eius.

Phus aut vider log p actitate obi qu'illud vi cè pneipiù actinua per qo aliqd reducit ce po centrali ad accă talem, boc aut eli aliquid ex pte obi, qu'illud p quod obiectum eli pris sub rône actu intelligibilis. Peo boc est illud seciu catu intelligibilis. Peo boc est illud seciu catu intelligibilis. Peo boc est illud seciu catu intelligibilis sub adductus suninersalia quodanumo sunt in aia vii itellige in ipa gdez è cu velit. ac si olicit. Pq quoda itelligibilia sunt pritta ale io ipa è in potentia accitati potès itellige cui velit. Se pactitate potè tie vi aliqbus eè illud. 9 methore tie vi aliqbus eè illud. 9 methore qui speculatio è actio imanes, si atit itelle ctio non est ab itellectu strii ab obo:

non effet ibi actio imanes fed tiñ tra siens. De isto articulo petelt vici q vtrungs peurrit in rone pncipy acti respectu itellectonis.aligd.s.ipius aic ripm obm vel aligd er pte obiecti. Et boc videt baberi ab Aug. 9.ce tri c.vlt. Ligdo ingt tenenduzest q ois res quacunqs cognoscimus ognat i nobis noticiam fui. Ab vtrogs enim pcipit noticia.f.a cognoscère a cogni to. Et. rifa tri. c.z. vl.sfer visibili a vi ænte gignitur visio. Et la ibi subdat i formatio sensus que visio vicir a solo ipzimitur cozpoze quod videt Bnon est cotra illud quequoce accipit boc nome visio.p p actu videdi.zo pipa fimilitudie rei vife. villa a folo cozpe catur. Et ista equinocato pot colligi er multis verbis illius capituli. Pro bac coclusione vi este ro qui qui obz itelligibile est actu pris itellectui potest bri itellectio actualis illins obi. 6 no pot baberi fine pricipio pfecte actio. igitur vel alteru illoz è pfecte pncipiu actinii vel ambo integrant vnii pnm actinuz.ita q vtrunqs fit ptiale actin Anod aut neutru sit pfecte pn dactin phat pæobo.qualigo obm non eft nobilius ipa itellectõe. ficut accis fen fibile. 7 pncipiu actiunm pfectum qui est equocum necessario est perfectius forma cata, zº pbat idez, qr obo exa te eque pate itellectui si maior è cona tus 7 matoz intensio ad intelligendi pfectioz pot bri itellectio. 7 boc vr q2 perfectius veltiging cerelinquitur.igit maior intensio voluntatis causat aliv quo mo perfectiozem intellectionem. quod non videretur phabile fi folum obm cet ca actia eins. quillud videt semp agere sm vlimum potentie.cum sit agens naturale non liberti per cen tiam p3.sed nec liberti per pticipato3 videt.cu no sit in cao na cu volutate 3ºofteditur ide sic.opatio illa no cst

69

alind ab aia è pris intellectui ell eins accis per accis. qu quo contingent ich quo non.igitur fi folu illo epnm actinum respectu intellectois:itellectio non cet apria pfectio itellecto vi bois Item zo pbatur q nec totalis activ tas coneniat intellectui.qu act' videt ppa similitudo obiecti. vi etia soztiri foem ab obolz non sicut a principio fozmali intrifeco.ti fica p se pucipio ectrinseco.vider ctia eentialit apede ab obiecto apter quod refert ad ipm 3º mo relativozum, boc non videret verum si obiectuz estet tim că p accis vel că sine qua non. Locedo igitur anctoritates po adductas ad gfciigs affirmatinas fine ce intellectu fine ce obiecto.verü gde ell q vtrung iftoz aliquo mo est activi ad intellectoem fed actium partiale.ambo autem in tegrant vnum actinum totale. B fint ono onbia. p quo ista ostituit vnu pfectum pncipium. zm æ gbufs auctozitatibus adductis, puta xilla Ang?. Er ipa scia nascitur vbu quo ista facit, pobiecto. Tsimilit illa Art. zoce aia. scia autem vniuersalium est. Adpm vico. q cause concurrentes

ques funt ciusdes ronis 7 ordinis vt plures trabentes nauem.qnqs vero ft alterius ronis 7 ordinis. Et Boupli. quiqs posterior babet virtutem suam a poze. Erm. fol 7 pr in gnatoe bois. gigs posterioz non babet vitutez suaz a pozemec rependet i bido sua vitute ab ea:s un rependet ab ea in agendo fin fuam vtutem. ita op superioz pinci palius agit 7 inferioz minus pncipa liter agit. Exm forte ce pre 7 matre in gñatõe plis. vt enim videtur baberi er.i6°. & aialibo.mater aliquo mo se b3 actie.quod vi ronabile cu fozmā einsdem spei cosequatur vitus einsde speciei. Das antes a femina no viste runt specifice fin plim. L'inetha . LDf autem virtutem suam activam non babet a patre nee in babendo ipam ab illo æpendet. fed æpendet ab ipfo in agendo fm ípaz vittem a agit mi nus preipaliter. Ad pom itellect? 7 obiectum non concurrunt p modo

qu'ille peurfus no est necessarius ex ratione concurrenting. fi tin ex refectu virtutis in vno. qz fi ouplicaret vius vnius iom foluz futficeret.non fic bic. quia quincunquit obiectum pfectu vel intellectus perfectus neutrum car ret actum fine alio. Hec concurrunt zi modo. quía intellectus non babet ventem suam actinaz ab obiecto. nec e2°.3°igit modo prit vici concurrere quod antem cozuz fit pncipalius no opoztet viscute. Ad zmoico.q ista tria accipit Aug' p20 codem. verbu5 gigni æ memoria. 7 verbum gigni æ scientia i memoria. 7 verbum gigni æ re nota. quia per scientia itelligit actu pmuz per quem anima est in actu suf ficienti ad actum intelligendi. 7 vitute illius pmi acms gignitur verbum. 7 in illo actu pmo relucet obiectum. 7 pro tanto of gigni æ obiecto. igif æ scietia gignitur vt & pncipio sozmali gignendi. & obiecto vt relucente i illo pncipio. ce memozia vt cotinente illo pncipiu. ita q oes tales auctozitates Hugh. Im intentionem illius loquit p activitate obi. Consimilit ville auctoritates Arist. que vicunt q per sciam posiumus intellige cu volum?. 7 in.zo ce aia.scia.est vniuersalium. 7 ín 3° ce aia. cũ aut vnaqueqs sciat. vt babetur.s. Et eft intelligendum q tam Aug? di Ariffl.accipit sciam no pro babitu illo acquisito ex actibus frequentatis a facilitate ad files act?. fed pro illo per quod obiectum è pris vt actu intelligibile, sine ponaf fixcies intelligibilis fine aliquid aliud. Scia enizeft illlud fm Ariftl.fm quod aia educitur æ potentia effentiali ad acci centalem. boc auté pcedit oemactua lem intellectionez. qu'illa est terminus potentie accidentalis. Scientia eni ac quisità ex actibus a facilitans ad co siderandum non peedit oemactum i telligendi. Similiter apud Angl .fcia est formalis ratio fm quaz memoria est parens sine gignens. Ista autem scientia acquisita ex multis conside rationibo non est formalis ro gignedi quacunos intellectionem.imo gignit

er multis pcedetib. Si vicas q illa auctas.iz! sup Ben.no affirmat m waia. Betiam negat obm agë i aïaz Siliter Ariffi no tii ocedit obiectii agere. 6 videtur negare intem agere. 92 videt ponere q intelligere sit pati quoddam. Ad pmu posset vici q Aug' negat ibi obiectuz age i aiam imediate fm eë male qo babet extra aiam. Ed zm Ariftl. vr frequent? loqui pro accite obi 7 passibilitate potetie.cuins ro est.q2 coiter locums est ce potetis aic inciti funt illa qb? formaliter possumus opari.puta œ sensu inquantum est quo possumus formalit fentire. 7 ce itellectu quo in telligere. sient loquitur ce aia vtêillo quo formalit viuimus.nucautem la intellectus actine caet intellectionem non th of intelligere inostuz caufat. qu fi ceus carer illam eande itellectos no th or intelligere illa intellectione. fed intellectus ille in quo cat intelle ctio.igit 7 mo intellectus of itellige ñ qz cat: f qz recipit intellectionem. Et fi vez eft q intelligere eft quods pati, qu'intellecti intelligere no è nist ipm recipere intellectoem. Illa autez auctas.9ºmetba fi faciat, p actitate obiecti vel no pz er gone & actu co gnoscedi rappetedi. De 3º primi pncipalis.videdum est an illud i pre itellectina qo est actiunz ad itelletoz fit intellectus agens vi posibilis.vi q agens.qu intellectus posibilis re cipit intellectionem.fi igif cu3 boc fit actiuns respectu intellectiois.pari ro ne posset vici o respectu spei itelligibi lis quam recipit eff3 actions.7 ita f requireret intellectus agens ad ali quem actu in intellectu. Lofirmat illud.qr actină 7 passinuz vistignut potentias in anima. ze ad idem sic. plisze aia outinguens intellectu agentez a possibili sic ait. Est.n.itelle ctus bic quide talis in oia fieri. 7 ce agente.ille autem quo ell oia facere. Ex boc vi sequi q intellectus ages adequatur possibili in rone actini r paffini. Eft igitur actions ad oeillo cuius possibilis est receptiuus. 7 per

sis ad intellectoem. Pzeterea ibi des fequitur & intellectu agente. Eft bit' gdez vt lumë.lumë aut itellectu ale vr ce pricipin actini cognoscedi veritates intelligibiles. fm illud. izo te tri.is. Dens rebus itelligibilibus naturali ordie oisponete oditore sub iecta. fic ifta videt in quada luce fui gñis icozpozca. queadmodu oculus carnis videt q in bac cozpozea luce circunadiacet. Prefea ibide. segt femp nobilius est agens patiente, r preipiu mā. r subdit æ itellectu age te. igit impaffibilis est substantia in actu.igif vult op intellectus agens è nobilioz possibili vel saltem no min? nobilis. nunc aute imago cofistitin co qo optimum est in nra materia. vt,pbat in parti.p Augl.igit intelle ctus agens ptinet ad imaginem.fed non pot pertinere nisi ad memorias p3.6 cũ memozia babet pferuare ob iectum vel spēm obi v exprimere vel gignë noticiam actualem eius.pz q intellectui agenti non pot competere pmuz qu non est vius receptina nec confernatina.igit competit fibi z".f. expmere noticiam. Sz p alia pte f. intellectu possibili ar pmo per illo Arist. p intellectus ages el sicut lu men. metator vult ibi o ficut lume facit quodamo po colore actu colo rem: sic inteº agens facit ce potetia in telligibili actu itelligibile. igu actus ei' terminatur ad obm actu itelligibi le,7 boc pcedit intellectõez. Löfir' pillud.3° waia omento.18° wbi vult commentator, q fi res brent effe eo mo quo posuit plato.no opoztet po nere intellectum agentem igif no po nitur nisi vt p ipm siat obm actu vle BB pcedit actualez itellectoem. p zº 6m ometatore inte ages ponitur vt p ipm traniferatur obm & ozdie î ozdinê.qo fic intelligi pot. w ozdic fenfibilium ad ozdinê intelligibilinz rp pris coodine corpaling ad ordi nem spüaling. 7 quare requiritur ibi aliquod transferens, phum. ro vr et quia vbi babz effe cozpale no babz ronem agentis nisi i passuz cozpale

spter boc qo tale ages regrit passu; approximatuz fibi localiter.qu fi no effet localiter pris effet tali agenti offi no pris. iguur nungs aliqo corpale pot ee ro imediate candi aliqo ipua lenec per ons transferendiab illo 02 vine ad illum ordinez. Et ista vi ce ro Augliz'fup Bei.zo. Sz quado obm fit wactu itelle ctum non transfert fic to ordine ad ordinez.igif no requrifibi intellect? agens. Cofirmat quad b q inte" fiat actu volită no ponit talis trafla tio ab ordine în ordinez.7 boc ideo quia actu intellectum est sufficiens mortionatum voluntati. Luz igir actu itelligibile būs effe in memoria intellectiva sit eque sufficienter por tionatum intelligibile ad boc.f. vt fit actu intellectum: fequit q ibi non re quiritur vius traniferens ce ozdine Prefea.3'fi intellect? ad ordinez. agens effet per fe actiuns ad itellecti onem actualem.parirone vbicungs poneret potentia; effe actiuam ad p priam opatione. 7 cum boc etia pote tiam receptinam talis operations:ibi effet viftingue potentiam agentem 7 possibilem.vtpote voluntate agentez 7 voluntatem possibile.om comune opione que ponit politarem actinaz retia receptinam volitionis. 7 filiter si sensus ponat actions peter is forte o sensatio vi nobilioz ipo obiecto se fibili extra eet villinguendu ce fenfu agente 7 polibili. Cu igit pbs'iftam outinctoz ce agente 7 possibili nusqu ponat ibi nisi intellectu: sequitur quista visserenția non est apter illa que coiter inneniuntur in alus potentus 7 ita non pter agere 7 recipere acto Brefea. 4. vi effe idez. 9.00 tri. vlt. a cognoscente a cognito pi' noticia.intellectus autem agens no est cognoscens sed soluz possibil'igit abillo pir intellectio. 7 p oñs actine fe baby respectu intellectois. De isto articulo si pma via tenet posset vici op tam agens of possibilis by onas actiones ordinatas. pma est facere o potentia intelligibili actu itelligibile. pl'a potentia vniuersali actu v niuer sale.za est sacere a potentia itellecto actu intellectu. pmu intelligit fic. q œ vitute intellectus agentis ce fantaf mate in fatalia gignit spes itelligibil' in intellectu.vel aliqua ro i qua actu relucet intelligibile, que brenit loque to vicat spes intelligibilis.7 ad ista gignitionem realem repfitatiui œ re pritatio vicit ocoitari queda gigni tio methaphozica obiecti ce obiecto. vel itelligibilis æ imaginabili.quod ido ronabiliter or .q2 tale effe obte ctinu b5 ob3 in reputari quale bab3 repfitatini correspondes. 710 trafla toe reali facta in repritatino quando æ cozpozali gignitur spisale æ repni tatino fingulari gignit repfitatiuum pninerfale cosimilis or vel intelligit translatio in obiectis & corporali ad spuale, vel ce singulari ad vniuersale za actio poncret per quam a poten tia intellecto fieret actu intellectu. vbi similiter intelligit factio methapho rica ex pte obiectozuz correspondes factioni reali ex pte cox quibus te oitur in obiecta.q2 realiter speciez in telligibilem sequir actual intellectio 7 ficut pma translatio o potentia ad actum fic etiā za viceret fieri p item agentem tam er pte obiectop 7 boc methaphozice que pte illop i gbus relucet obiecta 7 b realif. p tato.f.q vitute itellect? agentis ce fantafinate gigneret spès itelligibil'.7 sic metba phozice a po intelligibili gigneretur actu itelligibile. 72° vinte spei intelli gibilis gignerer actualis gignitio. 7 fic methaphozice loquedo i obis œ po intellecto fieret actu intellectum. Confilit posset poni oupler passio ordiata i itellectu possibili corrides ifti onplici actioni inte agetis. qruz pma cet receptio spei itelligibil'a fan tafmate p pmā actonem intellectus agens. 7 za effet receptio itellectiois spei intelligibilis p zam actioem itc? agentis. Et fm boc viceret op ad me moziam intellectinam prinent inte agens 7 poffibilis.agens quidez no quantum ad pmam actionem que è

71

facere copotetia intelligibili actu in telligibile imo illius actiois termin? est memoria in actu. qu per illa acto nez est intellectus bas obm actu itel ligibile fibi pñs. 6 quas ad fecunda actoem.quia cum memozie sit expri më actualë noticia vel intellectoem intellectus agens citti ad fecundam eins actoem includetur in memoria intellectus autem possibilis quas ad pmam eins receptoem qua.f.recipit actu intelligibile fibi pris or memo ria.7 astum ad scoam receptionez.s. actualis intellectiois of intelligetia. Etom bocrideri postad illa q vi centur adducta in contraria per 15 co actio abstrabedi que est pina actio i tellectus agetis e magis, pria fibi qu zaque è care intellectione. quilla pot compete alis potetis.nulla aut alia transfert obni fuum wordine ad or vinem sic intelligedo wordine coz pozaliti ad ozdine spiialium.imo vo luntas la cando actum fuu fm aligs p boc merbapboucetraniferat obm fini ve ozdie intelligibilin ad ozdine appetibilium:tñ ista translatio no re quirit volutate agente sic intelligedo bocest pparante obz sui vt sit actu volibile.q2 qñ obm è actu itellectuz è actu volibile. non igit regrit aliq actio pparas obz voluntati. ille igit auctoritates affirmant q ver eff & pino actu intellecto agetis. The quest of apter illu folu ponit intelle ems agens veruz e ve talis veus est ppaia intellectui, que ibi un potentia pparans obm. ppter zm.n.actum no eft prie in intellectu talis virt' ages naz alie potentie possunt agë ad opa tionem psupposito obo. Si tenetur alia via.f. pillud aie qo eft actiunm ad intellectionem e inte' possibilis 7 q ages babz mi actione abstrabedi obm:tunc eet vicedum q ages non pertinet ad memoziam. f actio eins terminatur ad memoziam 7 boc ref petu fenfibilium, qu terminatur ad illam fozmam p quam obm actu in telligibile relucet intellectui. villa eft forma constituens pfecta memoria.

Respectu autem mere intelligibilium puta spualium nullam actione oino baberet. 7 13 si talia intelligant non per specie. vi si per specie tri possunt ed care vinte apria. Intellectus autem posibilis fin boc poneret pertine ad memoziam non tin vt retinens ome repfitatium obiecti actu intelligibil' sed etiam ve expmens active noticia actualem. Et tunc ad illa q füt addu cta cotra boc posts ruderi. Ad pmu op potetia operatina non est actia sui obi.lz sit actina sui actus circa obm rideo non pari rone pot inte poffi bilis cărespem intelligibilem sie pot căre intellectoez illă. Eld confirma tione illam viceretur o loquendo ce potentia pt vicit respectum bif vistin guitur in actină 7 passimum. 6 loque w willo quod subest respectui quod comuniter intelligimus cu vicamul potentia. queadmodu vicimus q ca lot est potentia calefactina. sic no oz o actium a passuum vistinguunt ipam.quemc voluntas eet ze potetie Adalind cũ ar' fm Arift' q ages est quo est oia facere. Intelligendum eft fic.facere oia actu itelligibilia. Et boc babetur ex co quod sequitur q lumen facit quodamo potetia calo, resactu calores.qu fac eos actu visi biles.sic intelligendo q licet natura absoluta caloris que est in genere qu litatis manear eadem in tenebris. th vt sic no est visibilis itelligedo æ potentia pinqua. quia qui 03 ouas cas concurre ad agendum vna can f. za non est in potentia ppinqua nisi alia.f.pma concurrente. Eld Bante o coloz agat in visum requirit alia ca concurrens ad agendum.f.lume ideo tunc folum est coloz visibilis in potentia ppinqua qui est actu illumionatus. boc modo fantasina non pot gignere spem intelligibilem nisi con currente actione intellectus agentis. Ille igitur intellectus facit oia intel ligibilia 7 B in potentia apinqua. q2 relucentia inspebus intelligibilibus que pus fuerunt in potentia remota. quin relucentia in repotativo mali

rrepitante ea fub röne fingularis.
non autem vicit quagens eft quo eft
aia facere actu intellecta. Cum igir
cocludir adequatio intellectus age
tis in agedo ad possibilem in recipie
to whet inferri vniformiter wactoe
rreceptione actu intelligibilis no wactioe receptione actu intellecti.

Ad 3<sup>m</sup>. vitas pacipų videt i roni bus termino p. ille autem rones ter minous ve actu intelligibiles 7 vni biles relucent intellectui p actonem lucis intellectus agentis. Sie igitur videt veritatem pacipiozum in luce intellectus agentis non tanci imme oiate cante illas vifionem. 6 mediate ficando rones terminozum in effe i telligibili per quas pofica car actus videndi veritatem bucipiozum.

videndi veritatem pricipionum.
Ad 4<sup>m</sup> viceret . g agens è nobili possibili peise ve respicit obiecta senfibilia .quia precise respectu illor est agens in intellectum possibilem. De isto articulo boc tenendum videmr. q illam vistinctionem Angl xfæ tri c.i4° memoria intelligeria 7 volutas compando ad illam Arift in intelle ctum agentem 7 poffibilem fic fibi i nicen correspondent of fol' possibil est intelligentia . quia solus recipit actum intelligendi. 7 fic etiam coiter Arift. loquitur ce intellectu quo in telligimus fine quo recipimus intel lectoem.eriam possibilis pertinct ad memoziaz inostuz memozie e recipe noticiam bitualez. 6m illud.is? ce tri. ricia qua memoria tenemus. Tic loge Ariff.qfiqs æ itellectn poffibili pt est quo scimus: siuc pt est à bem? sciam per quam reducif ce potentia effentiali ad accidentale. Sz ad alifi actus memorie qui elt gigne noticia actuale p3 op boc competit adbuc in tellectui possibili per accidens.qu qui forma actia inè alicui subiecto actio Fin illaz fozmaz per accidens compe tit eidez, sient lignu per accidens car lefacit.nunc autem illud quo obum actine se babet ad gignedii itellectio nem est forma intellectus possibilis. igit intelker possibilis salte p accis

gignit. Sed fi vitra boc queras an conneniat actus gignendi noticiam per se ipi pti intellectine.pot teneri sa predicta vi comprere pcife itellectui agenti.vel peife intellectni possibili. 7 8m boc iste vi'ille viceretur pertinere ad memozias. Uel postet poni 3ºmo actus gignendi vtrics competere.fcd agenti tanos pricipaliozi: 7 possibili taos minus pricipali, nec sequitur si fint vua natura igif non poffunt bre refrectu ciusde calitatem pucipalioze 7 minns pncipalem.patet.n.istantia re intellectu 7 voluntate quarti vna Fm multos est activa principalioz 7 alia subordinata in aliqua actione 7 th funt vna natura. Sed ifta in ftitia fm aliquos non eft similis.q2 non vtrace potentia immediate atti git idem vt catuz. sed vna p opatoz snaz catam mouet alia ad sua opera tionez. Breniter fi non teneret vifti ctio potentian necre absoluta necre latione reali.f tm q idem absolutus quodamo illimitatum elt pncipium imediatuz multop actuum. 7 ficref pretu alterins a alterins vicetur alia ralia po:tūc pa via phabil' vr.

rse lecudo arti culo vico. q intellectus beatus pot babere verbū æ creatura cognita in genere prio. 7 ad formatoem illins verbi ponendů est intellectů possibile fic fe bre me. fic fe by núc ad forma tone verbi quod bz æ obo nunc. qz fm Hugh.7 & cini.c.30 Sic was res quas condidit administrat vt cas p prios moms agere finatigit remar nebit i patria naturalis actio q nata ell conterenamre fm fua perfectoes fed ce creatura vifa in centia vinina oubing eft an intellectus beatus ba beat & easbu pring. of fic offliter vicenduz eet & intellectu possibili in formatone voi catura visa i een" Dina. sicut a visa in prio gne ban è Sed posset vici op non estibi verus te obiecto viso in centia vinina. m3 qz bas vbuz imediate attingit obm

cuins eft verbum.lapis eniz vilus i

72

effentia non immediate attingit ve obm p actum visionis.quia sic vi i genere pzio. f ibi fola centia vinina imediate attingit .qz ipa fola pzimo mouet. 7 per offs ad feipam attinge vam. Pretea vbum, pring alieni? gignit œ scia sine pria spe ipio.nic autem in memozia intellectus bti no est scia pria vel spes lapidis ve vi i vbo. quia per illam no videtur nisi i giie prio. Itez eode actu vi effentia oina rres in ipa. s œ centia visa no by intellectus videns verbum.quia tune no videret illam imediate.igit nec babetur vbum ære vifa in ipfa eentia. Con ista motina.cotra pm न fi p pricipium cognofcar of th ipa pot cognosci imediate i rone obiecti quia discursus non terminat precise ad illud qo fuit pncipiù viscurrendi que tic ab illo adbuceet vlteri?oifcur redum.nec p pas cet oiscursus termi nat' núc ant o'ce fe elt terminus vif curins fyllogifmi æmöftratini. igif illo discursa terminato stat intellect? in cognitione imediata coclusioms pari roe licet centia oina moneat p ad videndu feipm:th qz eft motinuz illimitatum mouet ze ad videndum creatură.in termino igit illio motois intellect' pot vide creatura vt obm imediatu. Con zmic.ad gignedu vibum prin alicuius obi fufficit me mozia pfecta fine actualir fine vitual continens illud obiectii. sic p noticia bitualepncipi pot gigni actual co-gnitio coclusionis.13 illa memozia si sit buiº obi formalit 7 pras selovitu aliter cotentina. sic inte bti bis een tiam vinā actualit prite vt itelligibi lem by memoziá pziá respectu visio nis illins centie. 7 cu 13 memoziam p fectă vitualit ptentină visiois crea ture.qu ficut otnalit otinet in étitate fic i cognoscibilitate.buis igit baby memoziaz fine fciaz in memozia fuf ficiente ad gignendum prin voum lapidis, nec fegt in illa z ficut nec in pma roe op illa visio sit rei i ppo gie.q2 villo in ppo gie elt per rone videndi accepta a creatura aliqua.

Loñ 3<sup>th</sup> motină îlle actus non che pria cognitio buius obi q por flafin intellectu 7 th illó obiectu oio no cè cognită nuic ait viño cênte oine por flare cadem in intellectu bi 7 th lapis no videri ab ipo igit 2ê, pba? maioris qr. primu3 formale in intellectu ad boc vt obm fit fibi cognită eft ipe actus cognofeendi illud obm fibi inberês, prima 7 ro formal no vider poste ineste alieni fine illo cui? est ro formalis, sicut albedo no pot ineste alieni nii illud sit album.

Preterea pari rone idem act? vifi onis effet ipins effentie 7 cuiuscungs creati vifi in ca. 7 ita vnus actus fi nitus postete infinito pobop post bilium videri in ipa.qu qua rone no repugnat vini acti ce onoz vi triuz oby:pariroenec quomento obox. Ites no ponccitas illins pittie fi ea am est visio vine a lapidis.igif fi è vou lapidis est voum centie. pm istop viceret. q illud qo cogno feitur paludbi pot immediate cog fei, Sed non fie fi cognofcat peife in illo.ficut intellectus vinus pcife coge scit creaturam in centia sua 7 non p illam creaturam vt obm immediatu 92 tune intellectio cins vilefcet. Co similit vicit œ visione qua btus b3 in vbo a creatura. Eld zm vicere tur q esfentia oina no è in memozia creata bti aliquo ozdie quo pus qs i itelligentia, qu non cătur aliq fozma i intellectu bio repitas illa eentiam Sed p'm q cătur în intellectu bto est ipa visio.illa aut cătur în ipa itellige tia. Clel aliter diceret quilla visio immediate catur a volutate oina ficut Dictii elt in gone pria pcedete. 7 con fimiliter villo lapidis. 7p ofis neutra gignit a memozia non folu ipiul videnti. sed nec ab aliqua memozia.

Lotra intellectio eèntie oine otinet virtualiter intellectione lapidio.igie ista intellectio gignii illam. 7 tic illa est vons. Beintelligentia non gignie Clel pot oici. 4 vira o visso inteliate catur a voluntate oinina. Ad 3 m illud videtur eque concludere op no

ell idem actus oinus respectu centie fue 7 obiecti fecudary. qo oes negat Unde maioz ronis est neganda.nisi itelligat cepmo obo. Eld alia que alibi. Ad pmu pncipale fiteneat in 3! arti! q intellectus agens a crine se babeat ad intellectionem 7 posiv bilis passine: tunc non fm idem mo net a monemr aia ad intellectionem nec tamen fm vistincta subiecto. q2 illa ono non fic vistigunnt. Si aut vicat op possibilis active se beat ad intellectoem: tunc idem for idez mo uct ad eam a mouetur. Et si vicatur boc effe impossibile.qu tune idez fin idem effet in potentia 7 in actu. R? ois actio que est ad formam no acti nam est agentis equinoci 7 no vni noci. quia fi agens effet vnuiuocum fozma qua agit effet einsdem ronis cum forma terminante vita illa eff3 actina. Augmentationu aute amul tarum alterationu 7 comunit mot? localis termininon funt forme actic igit mouens in istis 7 vniuersaliter agens equinocum est in actu aliquo non emidem ronis cum termino ad quem mobile est in potentia sed est i actu sm quid vitualiter vel eminent otingens illum terminum. fic vicet in polito q iden in aia eft ro vina liter cotinedi intellectione vt effecti equinocum recipiendi candem.

Contra boc. babens formă nobili orem non est natum recipere formaş minus nobilem.igif babens istă no biliori mo. s. vitualiter non est natum recipere illam formam formaliter.

Et confirmat, quia pari rone vice ret φ quodlib3 quod fit tale forma liter: effet tale vimalit, τita quodlib3 transmutaret a scipo. Ad pimum vico φ forma ciudem spēt non pot simul baberi intensius τε emissus, nec que forme ve contraria τ media pit simul esse in eodem sed tam une forme visparate bene pit simul esse τ etiam ciude3 generis remoti. sient caloz τ coloz q τ ti vna est nobilioz altera. Hon est igitur imposibilitas formarum in codem, quia vna est

emmentioz altera. vel eminent fine vitualiter ipius cotentina: fed ex alto rone speciali. puta pter prietate. vel vnitatem specificam. vel aliqua alia talem. Ancedensigit vniuerfaliter fumptuz falfum eft. 7 licet in multis singularibus videatur este verum.ti boc non est rone nobilitatis forme. vel nobilitatis modi babedi forma minus nobilis. fed ex aliqua alia rone speciali que non reperitur bic in pripio motino a in ista forma rece pta. Si tri aligd baberet istaz fozmā eminenter fic q infinite vitualit:non effet capax eins formaliter.quia infi nitas excludit oem potentialitate.fed qui forma illa vitualiter sed finite bet bene pot aliqua pfectio 13 fm quid racitalis addi per boc q illa recipi tur formaliter, ficut licet lubitatia fit simplicit perfectioz accidente tamen aliquo mdo pficir recipiedo accis Atotum illud.f.finbstātia qualis per fectioz est qui fiubstătia fola. sie potetia opans est perfectioz que potentia fola. Topatio est aliqualis pfectio ipfius poterie. 13 potentia fit fimpli pfectioz Ad confirmationem illa pot vici. q ibi eft cantela trafferendi fe a pte ofponetis ad ptez radentis pter refectus argumenti, nec videt aliud nisi obligare radetem ad pba oum vnum nccium manifestu.puta ono qoly monet fe. Et ad illam pe batoes parirone zc. pot vici q l3 in boc q est esse in potentia tale forma lit non sit aliqua repugnantia ad B q elt et tale virtualit, nec econnerfo atuz è ex pte rois terminozuz. quia tune pbigs effz eadem repugnantia tamealicubi concoitat vnu istoruz aliquid quod repugnat alteri. 7 tuc gra materie verum est q illud quod est tale otnaliter non pot recipere tale formaliter.fed non per fe pter boc q eft babere virmaliter. k. pter illo co-coitans. Exm. fol eft calidus vitualr. 7 th non poteft recipere calozes for maliter. fed ti non repugnat ei effe formaliter calidus inter boc quest ca lidus virtualiter.quia etiaz faturno

73

qui est frigidus virtualis repugnat este calidum formaliter, buins igitur repugnătie causa comunis est soli re faturno, que corpus celeste no est rece ptinu qualitatis elementaris vel curius cu pous corporis corruptibilis, sient nec econuer so, sie in, posto aliquod mobile ad formam concoitant bet aliquid puer quod repugnat sibi virtualiter continere cam, sieut lignum be aliquid, puer quod repugnat sibi virtualiter continere calorem, sed boe non est quia est receptium caloris, sed quia babet talem formă mixtas.

Ald arm in oppositif cii arguitur so obo q actio cii imanens. cocedo quintellectio que vicit actio. 1. opratio cii actio immanens simplicit in potentia opante. Sed actio illa ve genere actionis que terminatur ad illa opationemaliqua quide cii immanens non solum in codem supposito setia in pre intellectiua asmonismonatori in 3º arti. cii simmanens i co orm intellectiu possibili. ad illam tassi intellectionem cii aliqua actio non imanens. puta illa que cii obiecti.

gui arr e memozia qu'lla non intel ligit, illa ro reficit oupliciter, pmo qu remonendo aliquid e memozia non apter boc concluditur illud copetere intellectui poffibili, fi magis corrariti qu' fim dicta in 3° arti, vel folus inte poffibilis est memozia vel faltè inte posibilis est memozia vel faltè inte ille icluditur necessario in memozia z' exfect fic.qu memozia non intellugere no concludit spam no eè actia a respectu intellectionis ve termini per actoes es', pelucti, vibis aut no est termini per actoes es', pelucti, vibis aut no est termini per actoes aliqua peluctiua o grie actois aliqua peluctiua o grie actois

Onsequen

ter qrit a volutate. Et p a actioe eins in col. 2º in spatia visitinctione vinns act ocus intrinseci ab also actu. Et 3º a visitin ctione actus intrinseci ab extrinseco Prima qo est b. Umi libertas uo lutatis a neccitas naturalis possun.

le compati in codem respectu cinsdex actus 7 obiecti. Et arguif op non. qu necitas alibertas videntur repu gnare. Incta illud Ang'a li.ar. Sa tis inquit optum est nulla rone fieri, mentem seruam libidinis nisi pria voluntate. 7 statim post. Dui motus si culpe aputer non est naturalis s voluntarius, in co quidez simil'mo tui illi quo ceozfuz lapis fertur op fic ifte eft, pai? lapidis.fic ille ai.f in co vissimilis q in potestate non babet lapis cobibere motuz quo monetur worfum:aimus vero non fic. 7 fegt Ideo nalis lapidis est ille motus. ai vero iste volutarins.bec vba Augl. 7 panlo post vba oiscipuli ab Aug. quidem approbata segunntur ista. Dotus quo volutas conucrtir nifi cet voluntarius 7 in nostra penitus ptestate negs laudandus negs cul pandus bomo effet negs monendus. monenduz aut boiem non effe gigs existimat & boium numero extermi nadus eft. Er iftis fatis pz or repugt nalis motio a libera respectu eiusde. Lon.s'a ciui.r°. Si necitas inquit Dicenda est que non est in nfa ptate sed etiam si nolumus efficit qo pot. vt eft necessitas mortis:manifestum est voluntates nostras quibus recte vel perpam vinitur sub tali necitate non effe. Et lequit. Si aut viffiniat illa necitas eè fm quam vicimus ne ceffe eft vt ita fit aligd aut vt ita fiat nescio cur cam timeamus ne nobis libertatem auferat volutatis.nep.n. 7 vitam œi 7 pzesciëtiam œi sub ne cessitate ponimus si vicamo necesse est œuz semp vinere a omnia presci re. Et poft. cum vicimus necesse eft vt cum volumus libero velimo arbi trio.7 verum vicimus.7 non ideo li berum arbitriu necessitati subycim? que adimit libertatem. Die füt tria videnda, p an in aliquo actu volun tatis sit necessitas. z. si cum boc ster ibi libertas. 3º si quiq cum libertate possit stare nalis necitas.

De primo dico

qui actu volutatis vinine è necitas simplicif. 7 boc tam in actn viligedi feir in acm spirandi amozem pce centem scilicet.s.s. boc sic pz qu ceus necessario est beatus, igif necessario videt retiam oiligit obum btificum Similit fous scus elt cens a per ons fumme necessarins in cendo.igit cu accipiatee procedendo: actus ille q pcedit eft fimplir necessarius. viraqs autez coclusio phat pter quid sic. volutas infinita ad obiectu perfectif fimu fe babet modo perfectifimo fe babedi.voluntas vina est buiusmõi igif ad fummuz viligibile febz mõ perfectissimo quo possibile è aliqua volutate se babere ad ism. sed boc si effet nisi ipm necessario 7 actu ade quato viligeret. 7 etia amozem eius adequatus spiraret.qu si aliqo istozz reficeret posset sine contradictione i telligi aliquam voluntatez pfectiozi modo se babere ad obiecti, quia ille modus posset intelligi perfectioz, 7 ille modus non includit corradictio nem. qi non est cotradictio q volu tas infinita babcat actum infinitus circa obm ifinituz.7 per oñs actum necessarium vetia necessario.quia si coffet non babere talem actuz circa tale ob3 posset carere summa pfectio ne. Similit fi amoz adequatus obi est spirabilis ve credimus marie co petit voluntati infinite ee pncipium spirandi illum. Adbanc oclusios ponunt quedaz, phationes q etiam ocludunt comni volutate refrectu illins obiecti fine clare visi fine i vli apprebensi sicut modo ipm apprebe vinus. Prima phatio talis é.vo luntas necessario vult illo in quo cst ro ois boni.q2 non pot obum aliqo non velle in quo no est malitia aliq nec aliquis refectus boni.finis autez vltimus est buinfinodi. za pbatio betur ex oicto pbi zaphysicox.sicut pricipium in speculabilibus. sic finis in opabilibus. Et.7° ctbi.in actoib' q cuius gra est pncipiu queadmo oum in mathematicis suppositiões. nunc aute intellectus affentit necio

pncipis i speculabiliboligie volutas necessario assentit vltimo fini in agi bilibus. 3ª phario talis est. volun tas necessario vult illud cuius parti cipatone vult quicad vult. vltimus finis est buinfmodi igitur 22. pbatio majozis. oë variabile reducitur ad aligd inaiabile. 7 ita varietafactuū circa ea q funt ad fine perigit actuz inariabilez. 7 maxime circa illo cui? pricipatõe alia obiecta emmat actuz bor pbat prillud.8° ætri.5° tolle b tolle illud vide ipm bonuz si potes 7 ita cenz videbis.nó alio bono bonú fed ois boni bonnz. Afterões no vident, phare pelufionez necessaria ce quactiqs volutate in coi:nec etiaz vident in se necessarie, pmuz pbar. quia qui funt oue nature absolute 7 centialiter ordinate por fine contra victõe videt posse ce sine posterioze. nunc aut istor trium q sunt obiectu oiligibile ripa apprebensio vi visio illing obiecti in intellectu creato.7 et ipa voluntas creata. qocunquest ab folutuz 7 pus näliter actu viligendi illud obiecti. 7 boc loquedo & vile ctione in voluntate creata.igif quod cung illop posit esse imo q oia illa possint este sine actu illo vilectionis: no includit odictonem. nec prons oppom est simplicit necinz.quomo illnd of necing cuius oppom ichdit Sdictioem. Die oleif op aor vera est a illis absolutis quon rnum no a pendet ab alio necambo a 3º in po sito auté visio 7 fruitio apendent ab eodeziscobiecto. Lon boc gocique absolutnz œns pot imediate care v tñ no necio: si cat illud p caz media potest non necessario causare. quia illa caufa media non necessitat ipm ad candum effectum illins cae me vic.igitur licz ambo ista causentur a ca comuni. tame zm non solum con tingent cabitur. sed ctiaz posito pimo adbuc stingent cabitur. Prefea potetia que necessario agit circa ob iectuz necessario otinuat acti illum gitti pot. volutas aut falte viatoris no necio cotinuat actum circa fine

in vnincrali apprebentuz. Gini postz commuare. igit non necessario agit circa illum. Da.patet ex cappetitu fensitino. 7 videt poste pbare p ro-nem qu'illud qo est intrinseca ro ipi? potetie necio agedi: erit etia ro femp nccio agendi grum est ex pte potetie 7 ita cotinuandi otum ipa potentia pot cotinuare.ber poat qu volutas viatoris posta ques continuare actu intellectus quo coliderat fine qui no cotinnat. sed vel conertit intelligetia ad confiderationem alicuius alteri? vel saltem non impedit gn obiectuz alud occurrens impediat illam con fiderationem.illa aut ofideratoe no cotinuata no cotunuatur circa illud obiectii actio volutatis, 7 otinuata illa continuaret ista. phatio einsdez minozis.p illo pretractonu.997.zz nibil cam est in ptate voluntatis qu ipa voluntas. qo non itelligit quuz ad effe illius voluntatis: 6 quum ad agere eins.nunc aut in ptate volun, tatis cit of p cius imperium alia pote tia beat actum vel non babeat.ficut q intellectus non confiderat faltem illnd obm fine cuius confideratione pot voluntas breactum imprandi. igit in prate voluntatis è q ipamet non beat actum circa illud obiectuz eterminatii.B no intelligo fic q ipa possit volutarie suspendere oem actu funm. sed voluntarie pot non velle illud obiectum. sed babet tunc alind velle.f.reflexu fup fuum actuz.iftud s. volo modo non elicere actuz circa illud obiectu. 7 boc bū pot ex fe.alio gn non post3 oem actum suspendere post wliberatione. 7 est simile w actu intellectus 7 voluntatis quo ad boc q non pot suspendere illa intellectio ne quze necessaria est ad volitionez illam per quam fufpendit illa intelle ctionem led potest quacunqs aliam fuspendessie no pot p nunc suspende oem volitione que no illam qua vo luntarie suspendit.sed pot suspendere quacimos aliam ad boc non necio requisitam. Preterea necessitas

agendi est ab illo quod est pnopse agendi. qu si illo no necessario se bz ad agere nec aligd p illo necessario agit.passum aut fin se est in potentia Edictiois, fi igit p teobm fit roncci tatis in volendo. q2 ponis q quiqs voluntas compata ad ipm obm ne cessario vult ipm.nulla aut volutas vult necessario quodennas obz. tuc pr sequi q obm sit pncipale actions respectu volitionis. qo tri sic argues non cocedit. zm.s.q ille phatioes no funt necessarie po discurrendo per eas. Ad pma negat aor. Ottoungs i obo aliquo sit pfectio tota obi:tame ad necitate actus regrif q potentia nccio tendat in illud obm 7 gcquid sit w nolistate creata beata 7 w perfe ctione eius supnaturali qua tendit i obm illud:m vicerct o volutas via tozis simpli contingent tedit in illo 7 ctia qu est in vii apprebensum. qr illa apprebesso non est ro cerminadi voluntate ad necio voledu illo.nec ipa volūtas necessario se exterminat illo posito sicut nec necio continuat illud positum.vt tactum est in zarõe th isa postet cocedi q voluntas non pot refilire ab obiecto fine nolle obz i quo non ondit aliqua ro mali nec aliquis efectus boni.qu ficut boni est obiecti buius actus qui est velle ita maluz vel æfectus boni quod p malo reputar est obm buis actus q est nolle. 7 non sequit vitra no pot nolle boc igit necessario vult b.quia poth obm negs nolle negs velle. vt tactum eft.s. ptractando illa anctez p retractationu. Con B pot argui sic.si non pot nolle boc obiecti boc ideo est quia babet in se aliquid cui repugnat illud nolle.tale aute repu gnas no pot effe nisi acm velle illo obum.igit illud necessario sibi inest. Da. pbat. qu fi vnu icoposibiliuz repugnat: alterum necessario inest. minoz pabatur. quia nulla inclina tio ad volendum babitudinalis vel aptitudinal'repugnat illi nolle actu ali. quia cum vno actu poteft stare

poffibilitas vel aptitudo ad oppoitu actum Die petelt vici q illud repugnas actui nolendi finem est ipamet potetia voluntaris, quia ipa no pot babere velle nisi respectu obiecti vo libilis: vel nolle nisi respectu obiecti nolibilis. qu nullum aliud velle vel nolle est possibile fieri. finis autez no babet ronem nolibil'quia nec mali ciam nec refectum boni. vnde B qo est nolle finem includit contradictoz fic videre fonum. Sicut vult Aug?. in enche. 63. Sic enim beati effe uo lumus vt miseri effe non solum nolu mus:sed nequativelle positionus. Sient igitur repugnat ifi actui vo ledi tendere in miseriam: ita videtur repugnare actui nolendi tendere in britudinem.vel forte magis qu non ita caret miseria oi rone volibilis sic beattindo rone nolibili. Ad sedaz phationez.illud fimile phi æ fine 7 pncipio æbz intelligi quo ad ouo.f. quo ad ordinem oborum itelligibi lium 7 obox volibilium reia quo ad ordines ques bût respectu poten tiarum ordinate tendentium in ipfa Intelligo fic pmuz. p ficut est ordo in veritate inter pricipium 7 octone que babet veritatem participatas a pricipio:fic est ordo inter finem res ad fines in bonitate fine appetibilita te,qz ens ad finem babet bonitatem participatam respectu sinis. Eter B sequitur zm.f.p sicut inte ordiate te dens in illa vera apt pneipin affen tit conclusioni:sie voluntas ordina te tendens in illud quod est ad finez tendit in iom pter finem. Sed non est simile bine inde comparando ad potentias istas vtabsolute operates quia tune non posset aliqua volun tas velle illud quod est ad finez nisi vtendo.f. volendo ipm pter fine. Qu tamen oicit Ang?.83.q.q.30.q per nersitas voluntaris est in viendo fru endis 7 fruedo viendis. Ex quo ba betur q volutas potest obiecto vie w frui.non fic autem potest intellect? verum scibile intelligere tanqs pun cipium, francis euidens ex terminis graco differentie elt.quia intellectus monet ab obiecto naturali necitate poluntas autem libere se mouet. p3 etiaz in alis. o non eft fimil neceffi tas binc inde.qz per pincipiuz necio scitur coclusio.non sic per bonitatem finis necessario appetitur illud qo è ad finem. Ad 3<sup>am</sup> phationes a er pôt simpliciter negari. quia si volun tas nibil necessario vult non opout orone cuius vult alia neccio velit. fed op illud contingenter velit sufficit ad volendum alía co modo à vult Aliter pot vici q aer pot bre ouplicem intellectum. vnum talem. illud cuins participatioe vult alia ta q participatione obiecti voliti:illud magis vel pus vult. Alinz tale, cm² pticipatioe in entitate vult alia que participant entitatem illud pus vult omns intellectus videtur effe verus fed non z2.q2 Tsi coloz quem video pticipet entitatem fnam a pmo ente: 7 visibilitatem a p visibili. non tam color vifus requirit pmum ens vel pmu visibile pus videri. qu no vide tur pticipatioe eins vt visi, fivt entis vel visibilis. a un in isto z'intellectu est bor vera. sicut villa phatio addu cta tri pbat q illud sit bonum vel volibile pricipatione pmi volibilis. non aute q boc pcife sit voliti ptici patione illins pmi vt voliti. isto igit articulo quicad sit ce volutate creata beata viruz.f.per aliquid fupnale necessitetur ad volendu vlti mum finem vel non:falte phabiliter pot vici q non omnis voluntas cre ata necessitat ex na sua ad volendu finem.non folum absolute:qo mani festuz est. sed nec posita apprebetioc obscura illio obi sie mo apprebedimo l's falte certii vi q voluntas oina ne cessitat simplir ad voledii bonitate ppam. Et si queratur an necio velit aliqo alio obo ab co. posto vici op ex clusa necitate coactois & q n e bmo põt itelligi vna necitas imutabilita. tis q ercludit posse oppomfuccede ei qo iest. Elia è neciras oio o ieuitabi litati fine cermiatois q n fom excl'die

opposituz posse succedere isti: foino excludit ifm posse inesse. loquendo ce fola prima necessitate: cens necio vult quicquid vult. quia non potest Inccede oppom ei quod inelt negs ex pte actus negs obiecti. quia boc non posset este sine aliqua mutatioe i co cum obm effe volitum non ponit ali quid extra ipum œum. 7 non pot œ non volito fieri volituz vel econerio qu sit mutatio in aliquo.non enim è transitus a contradictozio in contra victozium nullo aliter fe babente.qz tune non effet ro quare illud cotra olctorium magis effet verum modo gi pus.a quare illud falfum Sed ce z' necessitate posset vici q licz ne ceffario voluntas vina babeat actu complacentie respectu cuinscungs in telligibilis. ingstum in illo oftendit quedam pticipatio bonitatis prie. tame non necessario vult quodeiqs creatum volitione efficaci fine ceterminatina illins ad exfidum. immo fic vult contingenter creatura; fore. ficut contingenter eaz cat. quia fi ne ceffario bac 2ª necitate vellet ea fore nccio etia necitate inenitabilitati ea caret.saltes p túc, p qui vult ea fore.

de lecudo arti culo pricipali vico q cum necessitate ad volendum stat libertas in volun tate.boc.pbaf pmo per auctozitates pma eft Augl. in enche. que victa eft supra. sic enim oportebat prins sieri bominez vt bene posset velle a male nec gratis vel frustra si bene: nec im pune si male.boc est i statu illo pmo mere" vel æmere". Et segt. Postea verofic erit vt male velle non poffits nec ideo libero carebit arbitrio mlto quipe liberius erit arbitrium quod oino non poterit servire peto. 7 sub, oit quasi pro phatione.negs culpan va est voluntas aut voluntas no est ant libera vicenda no est. qua beati fic effe volumns vt effe miler no folum volumus sed negnags velle po, fumus. ficut igitur aia nostra nunc by nolle infelicitatem, ita tune nolle

iniquitates semp babitura eft. Item Anfel. dli.arbi.c.p. Dni fic by quod vecet r expedit vt bocamittere negat liberioz est qui fic babet b'ipm vt possit perdere. Eter boc cocludit liberioz igitur est volutas q a rectitudine ceclinare nequit Ide phat p ronem a pmo quita eft.nam ex b cedete articulo babetur q voluntas oina necessario vult benitate suam. 7th in volendo cam est libera. igif 22. pbatio minozis.qz potetia opas circa vnú obiectum non absolute 13 in ordine ad aliud eadem è opatia circa virungs obiecum.ficut argnit pBs in zº waia. p illa potentia qua cognolcimus oifferentiam vni obi ab alio obiecto ipa nata est co sscere virungs obiecti i fe. sicut ipe arguit ibi & fensu comuni.nunc aut volun tas ipa oina refert ad finez alia oba que sunt volibilia apter finem.igitur ipa sub eadem rone potentie est opa-tina circa virunqs.sed circa illud qo est ad fine libere opatur.p3 q2 contigenter vult illa 7 contingentia i age co reducitur ad pmu no naturaliter actium sed libere. igit ipa sub rone potentie libere vult bonitatem fuam

.75.

Dieterea z' phatur ides ppt quid apmo fic.actio circa finem vltimuz est actio perfectissima 7 in tali actoe firmitas in agendo ell pfectiois.igif necessitas in ea non tollit. sed magis ponit illud qo est psectois cuinsmoi est libertas. Preterea oditio intri seca ipi? potetie vl'absolute vl'iordi nead actum pfectum non repugnat pfectioni in opando. núc aut libtas vel est conditio intrinseca voluntati absolute vel in ordine ad acti volè oi. igit ipa libertas potelt stare cum conditione perfecta possibili in opera to.talis conditio eft necessitas specia liter vbl ipa est possibilis. est enizsp possibilis vbi neutrum extremuz re quirit contingentiam in opatione of est media inter extrema. sic è i poito sic phati è in precedente articulo

Si queras quomodo flat libertas cii necitate. R.º fm pbm 4º mes. no est querenda ro cozum quozum no eftro.æmonstrationis enim pncipy non est comonstratio, ita vico bic. q fient ifta eft immediata 7 neceffaria voluntas dina vult bonitatem dina nec est alia ratio nusi quia b est talis voluntas rilla talis bonitas.sic vo luntas oina contingenter vult boni tatem seu ecistentiam alterinser boc quia est talis voluntas 7 illud etale bonum.nifi addamus gfialif vnum biene. q volutas infinita necessario babet actuz circa obm infinitum.qz boc est perfectionis. 7 pari ratioe no necessario babet actuz circa obiectu finitum. qu boc effet imperfectionis. nam imperfectionis est necessario & terminari ad posterins a perfectiois requisite elt sic ceterminari ad pus. r perfectionis cocomitantis ad illo quod eft fimul natura. Confirma tur illud.quia non est eadem oisio i prapius naturale a liberus. a in pu cipium necessario actiuum 7 pigent aliquod enim pot contingent age. quia potest impediri.igitur pari rone posibile est aliquod liberum stante li bertate necessario agere. Sed semp est oubiuz in quo stat per sero liber tatis. siuc eni vicatur q flat in iceter minatione ad agendum flue in ona tione refectu actus.neutrum eniz pr poste saluari. Die viceret q cum vicit voluntatem necessario velle ne cessitas potest eterminare actif vole Di vt terminatur ad obiectum, 7 fic eft verum manifestum intelligendo de bonitate oina que fola est prium 7 p fe obiecti.alia aute non funt p fe obiecta, priació non necessario vult illa aut witelt necessitas oterminare actuz vi egreditur a voluntate. Et 13 pot intelligi ouplicit. vno mo vt fit necessitas prenia ad voluntatem. 7 voluntas intelligat cade sub necita te tano impellente in actum a figète in actu.fi fic effz: voluntas ageretur non ageret.nec flaret in tali actu li bertas. Alio modo pot intelligine cessitas concomitans:ita q ipa intel ligar caderelub voluntate. lic q vo

luntas propter firmitatez libertaris sue sibi ipi necitatem iponit in elicié to actu 7 in psenerando sine figedo le i actii.inspiratoe cocoitat necitas nature.qz vis quedaz nature p mo victe.i.centie.fine nae z'modo victe f.pncipi nanvalis pductini fimilis. talis.n. affistit voluntati in coicado nam spuifancto. Eftigir ordo qua ornplicio necitario ona que necio vinit. za qua necio intelligit. 3ª qua necio fpirat. 4º qua necessario vili gitse. In quo igit et libertas vo-lendi. Be qu velectabilit religibilit elicit actum 7 pmanet in actu. Lon fm Ric.gloziofius eft quod fm naz babet q qo aliter babetur. Rog er er necessitate nãe babetur velle non necessitate tamé nature betur obm. qu effet odictio.igit in ista poe que eft ce victo ceum velle fe effe necumi. patet oiftinctio q neceffitas por cer minareacti poledi fic vel fic.f.abso lute vel cum refrectu ad obm. fed no eque apparet in ifta . vens vult ne ceffario que eft ære. m cadem vitas ell cois q necitate nature bet act?. f non vult obm necitate nie.

Beterno punci pali oicit. q in aliquo actu voltita tis oine.f.in actu spirandi.f.f.est aliq modo necitas naturalis.fic intellige wo voluntas vt eft fimpliciter volun tas non est pacipiù elicinunz actus notionalis quo pducitur simule i foz ma ipfi pducti. q2 tunc in quociqs effected pn<sup>m</sup> elici<sup>m</sup> actus quo pduce retur fimile in fozma. quod falium è in creaturis. Sed voluntas vt eft in natura oina 7 vt ficper illam babet quandam nalitatem ad pducendii actum notionalem. fic eft pricipium elicitinu actus notional. Er b.n. q fundat in na vina fine in centia by fibi annecă quadă vim name, 7 fic quada necitate nale ab ista nalitate fine vi nali anneca voluntati cont. bit. Tic è pncipiù elicitină actus no tionalis. licet enim in actn volunta tis vi ordiat in fumu amatu ab'ipa

76.

fola voluntaterone qua est libea sit necessitas imutabilitatis tamen inos tuz actio volutatis ozdinať in amo rem productum tendente in amatū terminalit sic ab illa naturalitate an nera voluntati procedit necessitas i mutabilitaris circa folum actum no tionalez elicituz a voluntate vel por tius ab ipa libertate volutatis vi ci talis naturalitas est annexa. Addit ad boc q illa naturalitas i polutate nullo modo prenenit eins libertatez necestro elicitina actus notionalis. boc em geffet oino contra eins liber tatez.fed potius est confecutiva 7 an nexa libertati vt aliquid quo affifte te voluntati voluntas ipa ex vi qua bz ex eo q est voluntas a libera pot elicere actuz fuum notionalez quez fine illo affistente elicere oino no rof fer. Sunt igitur aliter a aliter ike po fitiocs in vininis necessarie. aus ne cellario vinit.que necitate nature. ce neceffario intelligit. qu necitate intel ligibibilis aterminantis intellectuz ad boc. vbi elt aliqua viuerfitas ro nis. ons necio spirat. f.f.q2 necessita te naturali non puchiente sed ocoiv tante cens necessario amat se necessa tate cosequete infinitatem libertatis absg alignecessitate nature. Lon istud.non videtur q illud quod fun vatur in aliquo possit babere rones aliquaz necessitaris vlteriozez vltra illud in quo fundat. nec etia op fun vatum posset babere ouplicem rato nem necessitatis villud in quo fun vacur un vnicam.quia unc circun. scripta p impossibile vel possibile illa pnica rone necessitatis in fundame to adbucremaneret alia ro necessita tis in fundato. 7 ita illud fundatuz remaneret necessarium: 7 tamen no remaneret necitas fundamenti. nue aut fm istos actus notionalis fun-Datur in actu effentiali. 7 fm omnes actus centiales aliquo mo sut pozes igitur non pot effe q in acm centiali q w' viligit fe fit uni vnica necessitas Tex vnica rone necessitatis.s.ex infi nitate libertati; 7th of i actu spiradi

fit cum boc alia ratio necessitatis.f. naturalis. Preterea.sic memoria pfecta in supposito conneniente è pn cipium pfectu pducendi vbū pfectu fic videtur o voluntas pfecta i sup posito vel suppositis quenientibus sit pfectum pncipius, pducendi amozè pfectu.ficut igit memoria in patre è pncipiū gignedi filiuz: fic voluntas in pre v filio est pncipium spirandi spin scin.nec videt vltra rone psecte memozie vel pfecte poluntaris coaffi fteria alicuius ce necessaria sic o illo n anistète no posts volutas in actus spirandi amemozia in actus vicedi

Si intelligeret affistentiam effe vt obiecti ad potentiam fozte illa requi ritur tam in memoria qui in volutate magisforte ad boc vt per actif coi cet natura quad boc vt actus fit ne cessari? quia pricipio pillo pobiecti 7 potentie virungs per se est ro prie necitatis in eliciendo actum funz ve funs eft. fed forte non virungs per fe eft ro perfecta psubstantialitati termi ad ips pouces. Tuic ver effet q no requirit talis affiftentia ad acti cen tialem. qz lz ibi requirat obm non th vt phcipium coicandi fua priam perfectionem. Deilto articulo pot vici q non est bic vifficultas accipi endo nam extensine put extendit se ad oè ens.fic.n.vicimus naz volun tatis imo extendendo ad non ens vi cimus nam negationis. Sic eniz ex tensine loquendo necessitas in ente quocung posset vici necessitas na turalis.7 tunc cum voluntas faltem dina er sua perfecta libertate babeat necessario aliquod velle.ista necitas pfecte libertatis por vicisito modo necessitas naturalis. Sz vifficultas non est nisi accipiendo nam magis ftricte put.f. na a libertas funt pine vicagentis vel pncipii agendi quo loquim pous zophylicox vbi vini oit câm actinam i năm 7 positum Cozuz inquit que funt, pter B.i. pt finez cuinfinodi funt oia que fiunt a per se ca: alia quiden sm positum. alia vero no 63 positu. 7 panlo post

funt autem pter boc quecunqs ab i tellectu vtigs aguntur 7 qciqs a na reducit ad istas onas cantas per fe onas canfas per accidens.f.cafuz 7 fortunam. e bac oistinctone loquit 9ºmctbae.c. 4ºoistinguens modum quo potentie actine ronales virroa les dinersimode exennt in act's suos tales inquit.f.irrationales potentias necesse est quando actius a passiun appropinquantur boc quidem face. illnd autez pati.illas vero.f.ronales non necesse est suple boc face 7 illo parice bac viffictoe loquitur Aug? 5° œ cini.c.9° est cansa formita.est nal' est volutaria. 7 ceclaratibi membra. Ista vinisio pricipi actini vinersis nominibus expermitur no foli apo oincros.fed etiaz apud Ariff. vt pz er zº phylicop. vbi pmilit fin poli tum anon fm positum. a subdit ab intellectu. 7 a natura. 7 in. 9? metbae. rationales 7 irronales potentias.per ista tria non sm posituz 7 a natura 7 potentia irronalis intelligit pneim actiumm quod comuniter vicimus naturam. per alia tria intelligit illud alind preipinm actions in quo con current refectu actus extrinfeci vi tellectus a voluntas. sed virigis isto rum per se acceptum babet sui prisi modum pripiandi intellectus gde p modum nature, onde ad fin pain actus compaths natura eft. sie filius in vininis pancitur per modi natu relicet eius pacipium, pductiung sit memoria. voluntas autem fp by fuñ modum cândi prium flibere. 7 io qui concurrit cum intellectu vt in p ductione artificialium totum oicit mduci libere va molito.qz molituz eli pucipale vimediatum pzicipium illius pductionis extrinfece. fi autez ques concurret potentia nalit actina cum ipa volutate: sicut est we potetijs inferioribus quibus vtimur ad age oum la actio prie vt est buins puci pij fit per modum naturetti qi totuz subiacet voluntati. io libe vtimur 7 oicimur libere agere a pincivali agete abocmo loquit.9:metbaevbi vult

q vitra intellectuz requirif aliquod octerminans ve appetiens, aliogn fil faceret cotraria nam ipa scia simul cotraria oftendit. ripa cetti è ex pte fui effet oncipiù p modum nature.7 nccario quis eft er pte fui caret golz refrectu cuins est in potetia. Ille igt prioz quare simul faceret cotraria. boc est impossibile.necessaring eigit alter adelle qo politi elt. Belt veter minans ad vnu oppolitoy, 7 libdit vico aut boc appetitum 22. Ad p positum vico q la aliquod pucipius posset cocurrere in agendo cu volu tate puta fin aliquos obm.fin aliqs intellectus. 7 illud cocurrens qui eft er fe fit näliter actinum: tñ volutas per se loquedo nun que est pnm actinui naliter.quee naliter actiung: 7 ee libe actinum funt pine oifferentie pincipy acti.7 voluntas vñ volutas est pnm actuui liberenon magis igitur potest voluntas ce naturalit actia:qs na vt e pricipiu vistincum contra voluta tem pot ee libe actina. Sed querif vñ est q volitas la neccio agat non ti naliter agit. cu non posit natura magis ce cerminata ad agenduz: qs o fit necessitata ad age. Roc ages nile vel est oino pmi. vel si è posterio erit ab aliquo poze nalif cetermina, tum ad agendu. volutas nungs pot ce agens oino pmum. fed nec pot ce ceterminata naliter ab aliquo agete superioze, quia ipsamet est tale actiun of feipam veterminat in agendo. fic intelligendo qui voluntas aliquid necessario velit puta a non tame illo velle causatur naturaliter a causante voluntate ctia fi nalit caret volutate f posito actu p q volutas e volutas si ipa sibi relinqueret posta atingent bre vel no bre is velle.th feipaz wter minaret ad B velle. An igit vicit q nale on m non potest magis cetermia ri qu q necessitetur. Respondeo licet necessario fit fumme ceterminatus q ad exclusione indeterminationis ad vtrilibet:tri aliqo necinz aliquo mo emagis cetermiatu qualind fic igne ee calidum: vel celum ce rotundu eft

cermiatu a cante pl'oate fil'el celi a rotunditate, sed grane est extermina tum ad rescensum non babito actu æscendendi ab ipo gfiantessed tātuz babito ab ipso pricipio naturalis æ termiato ad escendendum. volitas căta si necessario vult aliquid no sic est extermiata a cante ad alind velle ficut grave ad refcensum sed tantuz a cante by phicipum externunating fui ad boc velle. Si aute querat quare si rescensus catur a granitate Itrinfeca tunc grave mouet fe.quare igitur non libere eque sicut volutas se ad illo velle respectu cuins ipa vo luntas eft ro necestaria candi. Ro. illa cătio granitatis est naturalifista libera:q2 boc est boc 7 illud est illud Brenit igitur posset vici. q et forme modns cendiagere mod agedi funt imediata, ideo sicut non è alia ro quare boc babet talem modum effendi nifi quia est tale ens.fic non est aliqua ro quare boc babet talem modum agedi.puta libere vel neccio nist que tale pricipin actinu.s.liberu vel necessarium. Ad argumenca in örinm vici wteft q intetio Augl. est ibi arguere contra Ciceronez qui neganit presciam œi ne ex illa pscia cocessa oporteret eum negare liberti arbitrum nostrum. Aug? aut cocet qualiter pscia œi 7 liberum arbitriu fimul flant sic arguede. Si ingt co certus est ordo căp. qo concessitipe Licero. subdit Aug?. Et ipe quipe nostre voluntates in causax ordine fint.qm bumane voluntates buma noz opuz cause sunt: atquita q oès rerum cas presciuit pfecto i cis cais etiam nostras voluntates ignozare non pomit. Et polt. quo igit ordo ca rum prescienti vo certus id efficit ve nibil in nostra sit volutate cu i ipaz causarum ozdine magnum babeant locum nostre voluntates. Etiam i se quenti.c. non prerea nibil in noftra voluntate est quia œus presciuit gd futurum effet in nostra volutate. no eniz nibil prescinit sed aliquid. 7 illo presciente est aliquid in nostra vo

luntate. Respondendo autem vult onde quomodo fiml' that necessitas illa quam in prescito requirit presciv entia: 7 th q prescitum sit in nostra ptestate. boc quidem non esset ve rum si estet ibi necessitas violètic ce qua ait. etiam fi nolimus efficit qo poteft.ficut est necessitas moztis. sed fieft necessitas qualifcungs ce qua folemus vicere necesse est ve ita sit ali quid vel ve ita fiat aligd no opoztet timere of tales necessitas si ponat in actu nostro prescito nobis auferat li bertatemquia ista necessitas prescie vel presciti ve presciti. Is sit necitas imutabilitatis non est tri simpliciter necessitas inenitabilitatis sine oimo æ aterminationis. sed tin ieuitabile ex suppositioe ista q illud est iaz pze scum. Et ad ofidedum q no qualit cunquinccitas tollit libertates finbdit illo ex quo argumm est. negs 7 vitas cei 7 presciam ze.si precise vicistet 7 prescientiam facile effet videre äliter illaz non ponimus fub neceffitate o repugnet libertati.quia libere 7 contingenter prescit boc. licet supposito op presciat immutabilit presciat. Et codem modo est ce actu meo picito. o licet sit immutabiliter prescitus to contingenter ex pte ci prescientis.7 similiter relinquitur contingentia ex parte mei exequentis. Sz vifficilius est quaddit vitam 7 prescientiam. Sed ibi potest esse ouplex responsio. vna op vita accipiatur ibi pzo actu beatifico sicut accipir vita. Job. 17. Decest vita eterna vt cognoscant te 7 ficut loquit pbus.izemethae.intel lectus actus est vita. 7 pari ratione actus voluntatis est vita. vita ista fi cadit sub necessitate excludète liber tatem etiaz in co.fi intelligatur vita pro vita naturali illius cci. tunc non æbet intelligi æ illa vita fm fe accer pta. & ce ipa vt a volutate oina acce ptata.pot aut effe aliquid bene in fe necessarium a necessitate repugnate libertati quanis tame sit libere immo contingenter acceptatum . Exempluz si quis voluntarie se pcipitat 7

femp in cadendo illud velle etinnat necessario quidez cadit necitate gra nitatis naturalis. I th libere vult illu casum.ita cons licet necessario vinat vita naturali I boc tali necitate q et cludit oem libertatem tri vult libere se vittere tali vita. igitur vitam ci no ponimus sub necitate intelligedo vi tam et a co libera volutate bilecta.

Eide querit

0

prii actus oilectionis nă lis 7 actus oilectois meri tozie fint einidem (pei. Arguir și no qu illi actus offerunt (pe q elicium a pneipis ouerfis (pe. illi act offerunt (pe q elicium a pneipis ouerfis (pe. illi act offerunt original în preipistis și î pneipistis origis îmo maioz. pbalmuozis. act oilectionis nălis elicitur a volutate pria act or îli ipius. Actus autes oilectionis meritozie elici mediante bitu fuprnaturali puta ebaritate. nă le autem 7 fupnaturale oiferut (pe.

Loñ, differentia specifica actuum precipue accipit ex per se obis, nunc autem idem est p se obm dilectionis naturalis a meritorie, quantus sub ro ne summi boni atroga ceu diligit.

Hoic p videnduz eft quid itelligedu fit p offectionem nalem. 2° quid per offectionem meritoziam. 3° cx bis in fermr veritas questi.

Deprimo non intelliga lectio naturalis illa incliatio nature ad bonû que è cocua ipi nature.imo fortenon alind ab ipfa natura.quía queritur ce actu elicito vilectiois na turalis,illa autem inclinatio non est actus clicitus. 7 p20 tanto post3 vici vilectio babimalis, quia affimulat babitui in boc q est precedens actu 7 prmanensfine actu. Actus aut vilectionis naturalis & quo querit posset vno modo intelligi actus elicitus fmillam iclinationez naturale puta quando més actu viligit fe.vel actu vult sibi comoduz. Alio modo posset intelligi acms naturalis vile ctionis.oilliguendo contra inpuale ille .f. quan voluntas er scipa actu naturali potelt babere.la non fit fin icliatos naturales. ficut volutas ex scipa potest bre actum vitiosuz tamé ille actus è preter naturam vel cotra natura.fm Dam.boc zo mo magis videtur intelligi in qoe. qu sic pcedit pmarm, tam pmo modo intelligendo vilectionez naturalem illa forte con tinetur sub oilectione naturali zomo accepta.saltem vt in pluribus. quia plures actus vilectois ad quos na liter inclinamur possumoptate natu rali clicere licz non oms.quia ad per fectiffimum circa vitimuz finem elt inclinatio naturalis licet ad illuz no posit na attigere er fe.

De lecudodico q acms meritozins eft acms co fie cialiter acceptus tan o.f. Dignus pie mio reddendo pro illo actu. spaliter oiri qz oia acceptat acceptatõe gen rali oiligendo ea fin bonitatez suam 7 ozdinando ea ad seipm vt ad fine. s actum meritoziii spălit acceptat in ozdine ad aliquod bonii iuste redde oum peo.meritozing igitur addit fu pra actum ouplicem relatione. vnaz ad voluntantem vt acceptantem, ? alia ad illud bonnz ad quod voluntas acceptans illud ozdinat. 7 bnic refrectui z' fimilis est illa que impoz tatur in boc quod est vti.vti.n.e obz volituz ordinare ad aliud vt ad fine ficut voluntas apud quam meretur quis actum istum meritozing ozdiar ad alind vt ad pmin. Hentra antes relatio impoztata per meritozium est realis. qu non competit actui ex na alicnius realis in actu. f trit p actuz voluntatis quo actus acceptatur. Ho folu.n.itellectuf pot comparare obm aliq pparoe q no eex na rei: 6 etia volutas pot la acceptado. fic ite? cogicedo r forte posse pare obum copatoe q no e ex na obi petit issi potetija p roez coez in eis.s. pr ima litate car. Et si gras w patoe ca ta i obo p acti volutaris an fit rela?

ronis. pot vici o ftricte accipiendo relatione ronis.s. p bitudine cata in obiecto pactu pris ronalis p centia f. intellectus no est relatio ronis. q2 copatio ista imediate catur p volun tate sicut ipa imediate babet accum copatinum. 7 tic fequit q fie ftricte accipiendo relatoem ronis non ois relatio est realis vel ronis. sed è 34.s. relatio volutatis compantis. Alio? pot itelligi relatio ronis p quacios ppatoefacta p actu ptis roalis fine p centiam fine p participatõezar fic ista pot vici relatio ronis. meritozing onotat fine offi preexigit i acm ouplice bimdinem eins qi ad oupler pheipium. vna čad voluta tem vt libere eliciente vel impantem actuz.nibil.n.acceptat vt meritoziū nisi sit libere in ptate opantis.immo illnd qo eft coe ad merita a cemeri tum qo pot intelligi p 13 qo e impu tabile regrit istam bitudine ad volu tate vt in pratesua britez actu.nibil n. iputat alicui nec vt pmiabile nec vt punibile nisi sit in ptate eius. nec poñs vt laudabile vel vitupabile. laus.n.quodamo pmium e.vimpiū quide pena. Alia bitudo requiritur ipins actus ad forma fupnālez qua acceptat ipa plona vel potetia opas que ponit ee gra vel charitas.no.n. actus alicums acceptat vt oignus pmio nifi pfona opans fit accepta. 65 illo Beñ. 4º Reiperit ceº ad Abel 7 ad munera etº pus ad Abel quad munera qu no placet oblatio no oi lecti. Unde fegtur ibi ad Cayn vero 7 ad munera eins no respecit. Sz qualis requirit bitudo acto ad cha ritate ad Bot fit meritozius oubin e vr.n.q fuffic charitate ice ipi opăti. que exquo fin charitate est sixcialiter vilectus act eins spalit acceptabit. ficut videnus of supplicatio vnius apud alique acceptat 7 alterio non. licet inter cos non sit oria in aliquo go sit pucipiù actinu respectu actus suplicadi. stin in boce oria q iste e spalit vilectus ab illo q rogat viste Sed 5 boc ar quia babens

charitate pot peccare venialif. Dr q ille acto no est acceptabilis q2 b3 aligd repugnas. sed ad boc op actus aligs non bus aligd tale repugnas accepter sufficit solum pricipius ac ceptatonis persone. Lon s videt ce.qu ab botte cbaritates pot aliquis actus indifferes elici. qu no apparet repugnătia q alique actu eliciat no ordinans actualit ad fine vitimum vel stualit b est stute alicui? actus immediate ordinati ad illu. ille igit non est meritori?.nec ni est petmi.q2 nllo pcepto aftrigit quactualit oèz actu fui ordinare in wu vel virtua. liter modo predicto. Pot igit vici φ ad β φ actus sit meritozius non sufficit φ beat secu charitate inexite psone.sed vitra boc requirit q fm i clinatõem charitatis inexfitis actus eliciaf ceus.n. qui fe folum pter fe ipm viligit pot aliqua forma ceifor me vare creature quaz bis spaliter viligat.7 opus eins ad qo ipa incli nat p osto fit sm ipius inclinatoem späliter accepter.

Beterrio pzinci

pali pôt vici. c act? vilectóis nălis a meritozie no visserit spê.a boc loquêdo c p se viia quâ ipoztant p se ro nălis. a ro meritozii. no aut p accidês c voria. saliq acostante, puta viia oboz. vel aliqua tali. itelligêdo cità c viia actus specifica in ce năc.

Iloc oclusio sic stellecta phat sic. Aloc oclusio sic stellecta phat sic. Alos occupantos abolanta si ostiniquis spanis alia p sola relationes. Sed p aliquam os sa absoluta eius de giis. Sin illo in pdicamitis. Oinerson genen a no subalternatis posteono oinerse se prose absoluta sigir non ostiniquis societo e p aliqo respectiva act auticos e forma absoluta y to bitum è pus sin adamqõe en boc mota me ritorium aut net sam oictum est non importat nist respectiva pregares salves ambe siste videntur vere, q no è oi sticto specifica rei a re p solu respectiva rois y el no reale, nue aut meritorium rois y el no reale, nue aut meritorium

vt víctů è no importat formalit nist respectus vel respectus 7 non reales puta ad voluntate acceptante, 7 ad pmiù i ordicad illo ad qo acceptat

Diceret qui iste roes poludant q non oillingnif actus ab actu in gñe nature:iñ diftingui pot i genere mozis,qzilla oistictio fit prespectus că circunstătie formalit vicăt respectus.7 forte aliq vicunt respecto non reales ficut vi ce circunftantia finis nam q aligs velit buc actu pt buc fine n videt vicere in acm nili rlone voliti. 7 p actū voluntatis ad talem finerelati Loñ boc.illud quod est prini potetiale ad forma specifica n villinguit specifice ab ipa spe. qa ipa vt est potetiale no est oplete i aliqua foe.nunc aut actus nalis vt bic log mur e prius potetiale respectu illius qo vicit actus meritozius.qu actus fub illa rone pliderams fub qua eft in ptate näli voluntatis capar e oz oinis illi? que importat meritorium. Er" bui?. Si aial cet un oftimum p fozmā aialis 7 non p fozmā fixci ficam sub aiali illud no eet visticm; spe ab aliqua spe sub aiali.quia esset main potentiale respectu some speciaditiones quas importat meritoriu

Diceret quinc actus mozal post3 dici distignispe a meritorio in specie mozis. qu'ifte actus est in spe vintis mozalis.actus aut meritozius elt in spe alterivitutis puta supnal'. Iste at vintes offerut freifice.igit 7 actus viffcrut fpe in gne mous. 7 mille q eft actus viruis mozalis eft act' nat. fic intelligedo q in nali ptate volun tatis. quactus vintis mozalis no er cedit totā ptātez illā. Ractus gē complete circuftātionat sm vintem mozale est potentiale respectu vitutis qua vicit meritoziti imo e imediati? potentiale quactus nalis. nalis b eft nature nude vt plupponit vituti mo rali. Est.n.roabile vt actus mere na lis p pus recipiat pfectonem illam q no trascendit totas facultate nature. cniulmoi pfectio è fm vitute mozale

a viterius illa babita recipiat perfe ctionem simplir supnaturalem. Hon folum igif ce actu mere nali vt.f. poz est pfectione mozali.fed etiaz & actu perfecte mozali concludit rato pus facta.f. q potentiale non vistinguit specifice ab illo respectu cuius est po tentiale.q2 sub illa maioze pot accipi mi.vera. non foluz œ actu mere nali sed æ actu mozali. Et cû arguitur o vius mozalis oiffert spea charitate.igifactoiffert spe ab actu i gife mozis. ofitia non valet qui fut virtu tes subozdinate, licz.n. æ virtutibus dispatis videret q earnz eent actus villincti spe saltem in ce mozis, tame quado una est supioz ralia inferioz non oportet q bonitas qua bz act? ab vna sit vistincta absolute specie a bonitate quam by ab alia. fimagis q vins supioz tribuat bonitatem vl terioze que sit quasi ppletina bonita tis illi qua tribuit inferioz. Et b mo charitas vicit et forma alian vitutu qu boitas meritoria que opetit actui aliquo modo a charitate elt ppletia bonitatis cuiuscunq alterius i actu

Lotra boc saltem actus vt est charitatis sine meritozius 13 no sit i spe oispata ab actu vt est vitutis mozal; erit tii in spe vlteriozi 7 completiozi is sit actus vnde mozalis. Ettalis oistinctio specifica sufficit ad positui

Ibic vno mo postet cocedi ochio 7 túc oilectio meritoria oiceret bre quada rones specifica qua no babs aliqua vilectio naturalis vno nalis. licet eadez oilectio numero fit nalis ofiderata vt psupposita roni merito rý.ro igiť meritozý est ratio specifica completina bonitatis pcedentis, no autem specifica vispata, nec plus pe bat meding pus positus w potentiali prio pfectione completia. Si aut iufticia generalis est otus suprema Tforma alian virtuti moralii tic willa ect aliquo mo simile v cha ritate. Eliter vicit. q ro meritozij no è aliqua rospecifica a copletia i ghe mozis.qz no vicaliqua voitate vel rectitudinez intrinsecam actui. &

tin illaz presupponit. 7 dicit vlterus respecti ad voluntate acceptantem. S3 si meritoziú non psupponat pcise bonitate actus mozalem s bonitate quā tribuit charitas cuzilla sit com pletiot bonitate motali in actu. fegt q actus qui è meritozius bz aliqua bonitate specificam vlterioze qs boni tatem mozale. lz.n.meritozimin non impostet talem bonitatem vlterioses tri perigit. 7 boc vi pbabile. qual's poffet actus ed meritozio q tri nullaz bret bonitatem vltra bonitate moza lem. Lon becactus pot bri etiaz coplete exfis in spe mozis.lz non ba beatur bitus vintis. ficut eft gfialiter te electione qua gñat vitus mozalis igitur a simili oem bonitatem quam actus bebit qui charitas inerit babe posset si non inesset. Rero probat que oem illam rectitudinem posse bre q2 confo2mitate eadem ad regulam puta oictame veruz. 7 io i mozalibo bretur cadez bonitas mozalis.quia illa rectitudo è bonitas moralis vel non est fine ea. sed actus charitatis pltra rectitudinem b est conformita tem fui ad cognitiones directina by priam bonitatem ex boe q est fm inclinationem ebaritatis.immo esse fm illam inclinacioem est bre priaz bonitate charitatina non sic ce vituti bus moralibus. Lon pelusionez q tenet in solutõe qonis obijcit sic. cognitio nalis ce ceo a cognitio fidei infule funt actus oifferentes spe in in tellecruligit pari rone vilectio nalis 7 oilectio charitatina in affectu.ans pbat.quactus fidei infufe è cefmia te veridicus, ita q no pot ei subeste falsum actui aut credulitatis aegsite er nälibus pot subee falsum.i cogni tinis aute illud quod est exterminate veridicus vistiguir a no cerminato veridico spe. vt p3.6° etbi#.quia sic suspicio ropinio quibus pot subeste fallum vistiguit a ventib' itellectua. libus que sit bitus cetermiate vidici pbať etiā añs œ cognitõe naturali scietifica æ æo. æ qua vi manifeste moifferat spe a quacings credulitate

ofitia phat tú p locu a fimili.q: vi ee simile wactibus in intellectu 7 & illis in volutate, tu a ca qu qu cogni tiones puie differût spe actus volun tatis sequetes differût spe que funt einsdem spēi no pezigunt per se nisi aliqua einsdem spēi. Ad illud ans pot negari loquedo æ actu cre/ cendi nali a supernali.que credere sup nale est actus vt elicit siminclinatio ne fidei infuse.credere aut nale e act? clicitus fm certitudinez acceptãab aliquo tellificate. nunc aut vi victu elt pus in gdam gone simul pot gs vno a codez actu crede ex testionio asserentis a credere sm inclinatoem fidei ifuse. si inest. igif ide est actus i re. ville vt est nälisest potentialis ad illa pfectoem quam recipit a fide in fusa, priumaüt potentiale non visti guit spe a psecto bente vitra illud po tentiale priam prectoen. Ad p bationem antis pot vici q cognitio certa que by pria certitudinem itri secă a boc vel a se vel ab obo vt iclu vit in iba vel ab aliqua per fe ca:vistinguitur speab incerta cognitione. Exin cognitio pincipi seipa est certa vel ab obiecto f. a pncipio que a se veruz manifesta vel salte e manifesta ex terminis q funt per le cae enidétie pncipy vincludunt i ipo.pelo aute est certa p priciping tangs p cam fue certitudinis. sed p milluz istor mor elt actus fidei ifuse certus.sed timmo a quoda extrifeco.illud.n.lume fidei ifuse que epticipatio queda luminis oini no pot inclinare intellectu nisi i aligo ceterminate veruz.certitudo & illa mactuest er quada compatioe ad quodda errinfeca infallibile cui actus ille coformat. no eauter ipa intrifeca pfectoe act?. que q pfectus effet qui ad quodlibet urifecti fibi fi eq itense eliceret .pcipue sm fide ac gitta. Lon. falte ilta certitudinem bza pfe că fua. 7 boc fufficit. Biğlif củas lit călitas fidei ifuse respect act? crededi từ no facit actu illu ce certio rem intellectui biti actum q fi ipfa fides non caret. certitudo.n.nata ell

inesse intellectus wactusuo eveludes non tis weeptõez se etia oubitatõez 7 boc non est nisi intellectus peipiat illud a quo actus bz op sit certus, qu si nibil põt peipere vis sit certus; vi op positi oubitare, itellectus aut no peipit illud pacipiuz certificans.

Alia phatio ancedentis que tangit ce acm scientifico videt accipe mas nifeste verum. 7 túc negada é pátia. no enim lequit si intellectões vistin guat spe.igit a volitões nist addat in ancedente q intellectiones ve füt p se puie ad volitiones villinguune ipe. boc est op requirat in eis visting freisica ad boc vt possent bre tales volitiones.7 ita no est in posito. q2 si qu naturali roe sciens œuz esse bo num eliciat actii fruitois circa ipm alter credens ips ee bonns oiligat iom, necomus accus requirit per fe ad badum vilectione vt scientificus nec z' vt creditinus. f vtera regrif fub quadam rone coi.f. vt oftefinus obiecti viligibilis. Cofimilif etiaz postet vici ad alia pbatione asiecde tis w credulitate infusa 7 acquista. esto q illi actus vifferent spe boc no eft p fe ingitt funt pug ad viligere. B elt ingstum pcedunt ipos acms vili gendi no requirit illa oria ifton le cifica. Erm. si alicui amostratine co cluderet bocesse volendum 7 alteri vialetice:th actus quo ifte vellet bin Differt spe ab actu quo ille vellet ide. qu'in cognitionibus inqui funt pre nie no requirit ilta oria. Ad arm pricipale or. q bitus eft ca non fube actus fed modi in actu. ville mod? posset acedi visserre spesuo modo a substătia actus. Ista risso licz videa tur fm aliquos phabilitates bre los quedo ce illo mo que bitus attribuit actui cuinsmoi est alectabilit vel far cilit vel pmpte opari vel expedite. istos quidez mõs vel etia istu modu fi fint ynus modus vi bitus acgfit? coiter tribuere actni. vel si vltra boc vicatur q bitus altquis puta vitutis vimolis tribuit recte vel virmole age tñ nullus istozum modozum pot cë

prins charitati vel actui meritorio qu meritoziñ ve oictum est oicit acti acceptatu volutati vine in ordicad pmium reddendu. nunc autez nibil aliud è actum acceptari a voluntate vina fic: q volutatem fic acceptare actu.nibil aut catum pot effero foz malis voluntati qui fic acceptet actu a bocitelligedo vi ro formalis me Dians inter potentia 7 actum.igitur ce charitate non vi posse vici q ipa fit premium illius modi in acm qui modus fibi prie cozzidet. Potelt igit aliter vici ad argumetu. q ma. illa q actus illi vifferunt speg elicin tur a pricipis vifferentibus fpe vera è ce pricipis totalibus. quia ab illis bat totaliter actus entitatem fuaz 7 p oñs vnitatem snam 7 vistinctõez. vera e etiam & pricipis partialibus oum tame funt phcipia vifpata 7 p se requisita inquitaz vistancta. quia si fint subordinata vei non p se regra tur q fint visticta:no opostet q act? spe vistinguant, nunc aut charitas no est pucipius totale actus nec vis patum respectu ipius voluntatis sed înbordinatum.qr potentie è vii bitu non econerfo. nec è p se requisita no folum ad substantiam actus. sed nec ad actum ingstum meritozius. f tm requirit vt quoddaz puium ad boc q actus fit acceptabilis. Sed nec re quirit vt tale puium necessitate ozdi nis centialis caruz: sed tri necessitate oispositionis illins voluntatis que cotingenter disposnit non acceptare actum nisi fm istam inclinationem fit clicitus.pncipiū aŭt spe vistigues vel est per se pncipium illius in ser p ons vans fibi aliquam entitate rea lem que fit eins in fe. vel faltem e pn cipum cius fm illud fm quod visti guitur spē. vel si è pricipiu dispositive vistinguens oppitet opple vifponat ad boc o fin ozdinen centiale can boc ve oistinctum caetur.nulluz isto ruz competit actui p bitti charitatis.

Hota bic per ozdinem go fit act? imputabilis ad laudem vel vitupiū actus vituofus fm vitutem mozalez.

actus charliatiu? 7 actus meritou?.
pm? vicit respecti ad potetira; libere elicientem actu. 2º addit respectu; ad vitutem inclinantem vel versus ad regulam virtutis. Li onem rectam vet victantem. 3º vicit respecti ad charitatem inclinantem. 4º ad volutate; vinam spaliter acceptantem. 3º vicit volutatem aliquam vitra zm. 7 per acta; ad 4 m. non ev natura rei. 6 ev viposito e voluntatis acceptantis.

Eide querit

œ patioe actus intrifeci voluntatis ad actu extrin fecum. Utru actus exterioz addat aligd boniratis vel malitie ad actii i teriozem. Arguit q no.qz quod no babet ronez volutary non babet ro nem boni vel mali. acto aut exterioz ve oistincto ab interiozi non by roes politary, qz non babet op fit volun. tarins nisi ab actu iteriozi. igit acto exterior sin se non babet bonitatens vel malitiaz.non adderet aut nisi ta le aligd fm se bret.igit 22. Lotra que preceptis negatiuis vistinctis p bibent būt priam 7 oistinctarone illiciti, nunc aut alio pcepto phibet actus exterioz ralio iterioz. vt p3 œ ilis pceptis, non mechaberis ano concupices prozem 18.7 similit ce istis preceptis.non furti facies ano cocupifces rem primize. Ista go babet maiozem officultatem & bo nitate acto mozali qu ce vnitate acto naturali manifestuz videtur gequid per illam intelligatur q ipa est alia 7 alia alterius nature.patet aut q alia est natura actus interiozis recterio ris.imo isti actus eliciut immediate a viuersis potentijs.interioz a volit, tate. exterior a potentia aliqua exte riozi. licet per imperium voluntatis.

2° etiam babet vifficultatem intel ligendo ce actu illo 7 ifto no quado fut vinerii fine in vineriis fuppolitis. puta si vnus babeat actu interiorez 7 alius exteriorem, sine in eodez suppolito, puta si vnus muc folii babeat 18

interiozem 7 alius exteriozem. Sed oificultate babet ce actibus illis qui funt confuncti, puta qui in codem ex actu interiozi sequie acto exterioz.

3ºnon est intelligenda qo ce addi tione bonitatis a malitie sm intesio nem sed om extensionem.frequenter quidez euenit q tam in bonis os in malis actus wfiderij qui eft refixetu absentis est remission actu illo qui est pñtis.quem Augo vocat amorez.9. æ tri. vltl. vicens q apperitus inbiatis fit amoz fruentis. Et fozte no tin est actus intension circa obm pris qu circa absens: sed simpliciter alio acto fed fine fit ide acms refidery 7 amo ris fine alius 7 alius: faltem actus amozis est pfectioz intensine.quietar enim voluntatem eo modo quo act? æliderij non pot ea quietare.quado igit exterior babet tunc vel cansalr vel occasionaliter actus interioz in tendir. Sed w boc non querir. fed an actus ex terioz ex feaddat boni tatem aliaz illi que est in actu iteriozi

Est igit intellectus qonis iste in q precipuam by visticultatem an act<sup>9</sup> exterior qui in codem est confunctus interiori babeat bonitate; moralem priam vistinctam a bonitate actus interioris. Ubi sunt tria videnda, pmo a quo actus babeat bonitate; moralem vel malitiam. zº an ab coo babeat qui si landabile vel vitupabi le sue culpabile, 3º si est alia boitas vel landabilitas in actu exteriori qui interiori.

mozalis actus est integritas eozum osum que recta ro opantis indicat expere spi actus conunter vel spi agest in suo actu connenire. Dec escriptio eclarat. Sicut. n. bonitas pma ría entis que est integritas entis i se impoztat positiue negationem imperfectios per quod eccludis spersectio rommunio. sie bonitas entis secun o aria que é acestalis sine supenies entitati est integritas conteniente vel integra contenientia eius alteri cui

12

whet conuenire, vel alterius sibi. et ifte oue connenientie omuniter funt conere. Exemplu pmi. sanitas ofcie bona bomini. qui fibi conueniens. 7 cibus vicif bonus qu babet saporez fibi conucniente. Evemplü vtrinfqs pot baberi ab Aug. 8° w tri.c.3° vel 8°bona ingt valitudo sine colorib' r lassitudie boc p pino membro.q2 valitudo e bona bomini q2 est ei co ueniens. Et subdit Ang' 700na fa cies bominis ounenfa pitr 7 affecta bilariter 7 inculente colozata.boc p zº membro.qu talis facies vicir boa babendo illa que sibi conneniunt.7 est vifferentia. quillud quidem quod eit conneniens alicui vicit ei bonnz. boc est illi perfectio vel bonitas, fed non vicit oznoiatine vel accitaliter bonu in fe.illnd aut eni aliquid con nenit vicit anoiatine bomim eo a babet illud quod fibi connenit. 7 in pimo est cenoiatio quasi forme a sub iecto.ficut aia vicit bumana ficali quid vicit bonum bomini qu bonū bumanum. fed in ze ecouerfo est co noiatio subiccti a forma.cum or bo est bon's fm illo bonu suñ. actus aut natus elt conenire agenti retiaz bre aliquaz conditionem sibi coneniète progsigit modo babens illaz, pot vici bonus bonitate accidentali. 7 B verum eft generaliter ce actu etia na turali. ap oñs bonitas ista in biido illud quod sibi connenit non tri est bonitas accidentalis sed naturalis.

Ista couenientia vel est a natura extremozum vel si abeat reduci ad indicium alicuius intellectus cum in tellectus sit mensura connenientic B est ad indicium illus intellectus qui est mensura totius nature qui est intellectus offins Ista qui ed intellectus offins Ista qui ed intellectus offins Ista qui ed intellectus offins Ista qui et intellectus offins Ista qui et intellectus offins intellectus offins intellectus en intellectus aliquod agens ac o quod connenientia actus suo non indicat. nec illud in ptate sina babet sicut est ages sine intellectu a voluntate. a ibi vel ex solis causis mere naturalibus acconenientia successi sine intellectus autore naturalibus acconenientia con intellectus autore naturalibus acconenientia con intellectus autore naturalibus acconenientia siculati mere naturalibus acconenientia siculati siculati

terminatur quid coueniat actui rex eis inclinatur agens ad agendu vel si vltra illud sit indiciū alicui? inte? 7 motio alicuius voluntatis boc no est nist ipins cei incitum est vlis oi rector totins nature. 7 ifta bonitas i actu agentis fine intellectu non erit nisimerenaturalis. Aliud è ages qo conenientia sui accus iudicat rilluz in ptate sua babet sicut ages pintellectum 7 voluntatem,7 boni tas fcdaria talis actus integra dicif bonitas mozalis, in actu aut cuiuf cuna alterius agentis no ebonitas niss mere naturalis. qu vel 63 causas mere naturales: vel fi fm intellectuz vel volütatem boc non est nisi œi qi naturaliter mouentis. Ultra istud in vicinm generale actus qo elt coiter actu agentis per cognitiones fine sine cognitione sunt aliqua que sm indiciu ipale agunt ex cognitoe intri feca fibi.7 quedam cum cognitione sentitina un que aliquo modo appre bendunt connementiam obiecti fine indicent ce convenientia actus fine ñ faltez non transcendut bonitate näle Allia aguit ex cognitione intellectina que pric fola el iudicatia ce tali co nenientia. 7 talia nata fut babere re gulam intrinfecaz rectitudinis i fito actn. 7 in folis iftis potest effe act' bo nus babens bonitatem mozalem, 6 non sufficit ad illam q in agente sit potentia indicatina o connenientia fui act? fed opoztet q actu recte indi cet ce actu 7 fm illud rectum indiciu acto fiat.fi.n.cognitio pria fit erro nea licet agat conformiter cognitoi recte alterius cognoscentis. qu tamé tale agens natum est regulari in suo actu p priam cognitiones 7 fm illa non agit sed contra illam ideo non recte agit. Cosimiliter talem actum elicit quale by in sua ptate, by autem in prate fua talem actu qualem cos scit 7 eligit. q2 ptas liberi arbitrij vel formaliter vel concomitanter existit in cognitione relectione. Sic igitur patet qualiter bonitas mozalis act? est connenientia indicata fin rectam

ronem opantis. Quod aut addebat oium cozu q æbent connenire actui fic oclarat. oc indiciti incipitab ali quo certo.pmu indiciu a conenictia no pot plupponere aliqua quenieria victată ab illo itellectu.qu tune non effet omum. Drefuponit igif aligo certu. 7 non ab illo itellectu indicam 7 buiusmoi est na agetis 7 potentia Fm quam agit. 7 ro quidditatia act? er ronemiston quidditatina conclu vitur bunc actum esse convenientem buicagenti fm istaz potentia vel vil convenientem, nullo psurposito nisi roibus istor terminor. ficut ex roe bois 7 potentie intellectine 7 actus in telligendi pz q connenit boi p intem intelligere. pz etia q non anenit fibi p intellectum tangere rone illi actus qui est tangere. similif pz ex ronibus nae potentie a actus gre butto non convenit intelligere vel magis, prie fibi repugnat intelligere.in isto gdez pmo indicio quod precie accipit ex natura opantis a potentie opatine a ipius actus non est inconnenientia. 18 Eindebita fine inordinata onexio. B oiscouenièria boc è ipossibilitas ab folute coueniedi. Ulterius er romi bus istor triu concludi pot quid sit obm connenies tali actui vt elt talis agetis.puta wactu amededi q con uenient traseat sup cibu restauratim æpditi.no aut sup illud quod non è natuz effe nutrimetum. fic lapis vel aligd bi'qo lz alij aiali eet nutrimen non ti boi. Ila eterminatio obi è pma eterminatio q ptinet ad genul mozis. non tangs oria eterminans ad aligd in illo gfie. fi tangs potetiale receptinii eterminationis mozalis. qu qui actus est bris obm connenies agenti tunc è capar oterminatiois mozalis Pm circuftantias ozdiatas. apt quod vicit er obiecto acto bre bonitate er gife, quia sicut genus est potetiale respectu vifferetiarii. sic boi tas ex obo est pina in gñe mozis pze suppones solam bonitatem nature. r capar ois bonitatis specifice i gife mozis. In ista aut bonitate specifica

que vicit bonitas ex circunftantia talis è processus pma bonitas vi cè ex circunstatia finis.quec na agetis ractionis robifation concludit q talis actus no obet contere tali nisi in ordine ad talem finez. 7 cebz eligi 7 appeti pt talem finem.7 ista circu fantia non est ipius accus.ve in este reali politi vel non pzecielic. fe ipins actus vt voliti apractū volutaris ad talem finez relati. immo no min? è electio bona q fit apter fine orbitum esto q per actu illu elicitum extra no attingat finis electois qui attiget. Bost circunstantiam finis vi sequi circunstantia modi agedi q oclidif ev oibus pdictis vel aliquibus cox talis vel talis rebere ee. Dostea con cludí pot æ tempoze quia tali agentí talis actio prtale fine etiam talem bis modum non wbz fp connenire. & p tempore pro quo ordinabilis est ad talez fineivel p quo pot tale fine babe. "Clitima aut oium ve circum stantia loci.imo multi sunt actus que ctiaz bonitas completa mozalis no wiminat locum. Sic igif patz ce pluralitate eou grearo victat rebe connenire actuings ad boc ot fit perfecte bonus æbz babe bin æscriptoz iam politam oium istorum itegritate Un Diony. & vi.no.pte. 4. boni ex vna v tota è ca. mali aut ex pticula ribus refectibus, tota ingt ca boc est integra ex oibo circuftantijs. Lon circustantie sunt relatões. 7 bonus é qualitas.recibiz.vius etiā eft glitas in pdicametis. Regipty. ons ois 7 malitia ad aligd funt.actus igitur ee bonos vel vinosos ipoztat rlonez vel multas riones. 6 th baby modu renoiandi vel fidicandi glitatis. siè fanti vel pulcham. 7 coiter ita eft ce quarta spe glitatis. Jurta zam p tem auctoritatis Diony.videnduz e vñ actus beat malitia moralez. vno mo pot malitia opponi puatie boni tati in actu. Alio mo contrarie. ficut etia bo or malus contrarie. qui babz bitum vitiosum qui est bitus quide positiu' 15 cu puatoe prectiois cebite 12

Allio mo or malus puatine tm .f.q2 caret bonitate quam ceberet babere Is non beat bitum vitiofum griu po sitiuum. Distinctio ista pot baberia Boeno sup predicameta erponedo pma prietate qualitatis. Dicit igt institie iniustitiam non ce cotrariaz. putat.n. iniuftitia puatoem ee iuftic non Frietate. Et subdit B repzobado multe bitudines pnatiois vocabulo pferunt vt illiberalitas atqs ipunde tia que nungs reutibus opponerent que sunt bitus nist ipe quoqubitus eent. Per rones apparet ifta vifti ctio.pot.n.aligs agere non cum cir cultantia æbita a tu no cu circulta indebita. puta qui non ordinat actu ad finem æbiti nec tri ipm ozdinat adfinem indebitum.tunc ille actus è malus puatie non prie. ficut ille qui ordinatad finem indebiti. rex mul tistalibus actibo gñat bitus ofilis in malitia.f. puatina non contraria. Erm buins. vare elemospham non pter bomi finez.f.amoze vei. vel fub nentionem primi.ho ti pter malu finem puta vanā gloziam vel nocus mentum alicuins: è actus mal' pua tine non til contrarie. De malitia puatina loquit Diony. q glenngs refectus pticularis cuinfcungs circu stantie necessario regsite reddit actu fic malu. 6 malus contrarie no enifi babeat circumitantia politina britez aliquam reformitatem. Breniter igit ficut bonitas mozalis est itegra couenientia. sic malitia mozalis est visconnenientia.7 malitia gde pua tina viscon nietia puatina. boc est ca rêtia conuenietic æbite, malitia aût cotraria visconnenientia contraria. b est conditio aliqua repugnans co ueniètie. Ex dictis segt couclarin o in code actu substrato pot ce mul tipler bonitas mozalis.qz ideactus pot et recte circunstantionatus non folu multis circunftatus pticularib? que no fit multe bonitates fitegrat vnam bonitate. sed etia pot ide act? et circunstantionatus coplete oions circunstantijs ptinetibns ad vnam

vintem 7 etiá oibna prinentibua ad aliaz vinte. 7 ita fin victamia viuer sa persecta prudentie respectu mlioz sinium prioz. Exim, vado ad cechá ec institu, qu tencoz per obedictiam vel ev voto, vado etiam ec charitate ad wñ vt orem vei vt exbubeam wo cultú latric. 7 vado etiá ex ebaritate fraterna vt edificem provimum. Et breniter in quocunga actu sine bono tiú bonitate morali sine vle bôitate meritoria ésto concurrit plura moriua ordinata agendi tanto melioz e Consister in eode actu più yeure.

multe malitie tot quiden quot sunt victamina & oppositis que &berent ineste.

De secudopzin cipali vico q landabile a vitupabi le imo gñali premiabile a punibile continentur sub boc coi qo è iputa bile villins cois est vna ro.b.f.actu eë in libera ptate agentis. 7 lz ad ista ptatem concurrant intellectus 7 vo/ litas.tñ illa indifferetia q postet non fieri illud go fit.7 posset fieri illo go non fit itelligedo vinilim no coniun criz in lenfu. Loinificis no explitois Ilta inqua indifferetia vel idetermi natio ad altera ptem no pot coplete reducinisi in ipam voluntatez.quia quecunos alia potentia actina est nã liter actina. 7 ita ceterminate vnins citus est a fe. vnins inqua pris con victois.ita q la sit idetermiate actia respectu multon oispatozum. sie sol è ca multon effectung bic inferius:m loquedo a quacunq vna Edictioe ca quecunq talis el eterminata ad vna ptez.puta fol ad gñandû berba bane eterminate. 7 bune vermem. 7 fic æ alijs. poliitas aut fola bz idria ad odictoua. 7 tale q ipa elt fui cet minatina ad alterum eon.er.9°me tha .c. 4 aliter finul ageret otraria pter boe igit o actus cins sie indif ferent est in ei ptate. 13 no nisi suppo sita inclectoe io pse eipurabit ageti. Un z'a li.arbi.vicit Ang? fatis co pertu eft zc. motus fi culpe ceputatur

non est nalis fivoluntarius. Et post viscipulus, motus quo volutas con uertif nisi cet voluntarius 7 in nia prate positus negs laudando esta bo negs enlpadus. vt.s. in gone cencci tate nali i volutate. Imputabile igif onos refectus iportat, vnii ad ptate vel viium agentis. 7 aliuz ad aligd coundens acmi vel agenti fm inftir tiam. 7 15 ppter ipm actii. 7 2m fegt ad pmū.qu.n.iste est ons sui act'ido actni ragenti rebetaligd, pter acti pm' respectus manet non variat' p fe in actu bono vel malo. 2º aute va riar non gde formalit sm bonu vel malii. 6 phipoita oria boi vel mali q attendit fin puenictia vel viscon uenientiaz aliquam dictă in p arti: variat penes aliq confidentia isti a illi. bonu quippe sic est iputabile 98 ad laudez vel pmin.mali ant fic qo ad vimpiū vel penaz. Acms autem neuter fine indifferens oum th fit in ptate agetis ipntat vl'vt quodamo vitupabilis.qz poterat ozdiate agë. vel saltez vt no landabilis. 7 B pter refectă eio q potuit laudabilit egille. Er B p3 q non ab eode formalit eft actus bonns bonitate mozali 7 im/ putabilis. f pm b3 ex puenientia ad regulă inrta qua oz elici,zm ex eo op è in libera ptate agentis. Laudabile aut vitupabile ambo ista ipoztant quals formalit vicat is que iputa bile cu retermiatione illius ad qo est iputabile.tn mälif conotat illo pter 90 ipmead Biputabile.f. bonitatez vel malitia pr q ad pena vel pminz iputadu eft. De iputabili ti vistigui pot q vno priffime accipiedo illo pot vici iputabile qo è imediate in ptate volutatis. 7 sic solu velle è ipu tabile. quipm som e imediate i ptate libera volutatis. Ellio! iputabile pot vici gegd è simpli i ptare volutat la no imediate. The acto altio poe quez volutas mediate actu suo volèdi pot ipare vt eliciaf vl'ipedire ne eliciafe iputabile volutati. qı tota coozdia° viqs ad illü actu et icidedo istu actu est i prate politatis. Et è oria inter

ipntabile p mo 7200 vna quad ipu tabile p mo non requirit nist ipa po volutatis. 7 illo qo regrif pr acting ei°cniusmoi è itellige. 7 ro è. 92 illo è imediate effectus volutatis. 7 & boc pot accipi illud pretrac.9 17 ibil ta in prate volutatis qui ipa volutas.m tellige voluntas no que a d fini effe fed otus ad actum finum priu. Ad actum imputabile 200 regrif potetia alia a volutate exeques illu actu. Ex boc sequit alia. q vno mo cst maioz gungetia fine indria respectu actus p mo iputabilis.qu.f.non requiritur ad illu nisi volutas supposita onside sufficienti itellectus.vn p alia posteri oza genne ipediri no pot ne eliciat fad actu ze iputabile requirif alia po p cuins impotetia impedit po ad actu illum.no igit ex fola indifferea voluntatis è cotingentia ei fic coti gentia pmi act? cu igit otingetia cu inflbet alti? cae vel potetie i agendo magis recedat a roe otigene fimpli que pringena volutatis i cando. fegt op fimpli maioz è otingen respecti acto volutatis po iputabilis os altio posto in acto 200 iputabilis opeda a plriber ou ocuqs vel refectueins pot accide ne ille effect' eneniat: pot vici effect' ille magis otiges, vel ma gis prie multiplicio ptinges.

Beterrio princi pali pino vici potest. pactus exterio scilicet imperatus babet bonitatem mozalem pziam aliquam aliaz qs actus interior elicitus. 7 zovidebitur qualif babet vel non babet,pziā im putabilitate.pmu pbat ouplr.p per Augl.iz. ætri.c.s? vel.i4? Dala vo luntate vel sola glib3 miser efficitur. sed miserioz potestate qua resideriuz male voluntatis iplet. pfecto quis 7 fic male volendo mifer effet, minuf tamen effet fi nibil eozum que ppera voluiffet babere potuiffet.patens eft q boc non potest intelligi æ miseria rene. quia riderans 7 non potens bre qo efiderat pl' babet ce pena qu ille cui'afiderin iplet . Intelligit i' &

miseria culpr. actus igit malus exte rioz addit ad miseriam entre q pfuit in actu interiozimalo. zº pbatur idem er rönem er pmo articulo ba bet q bonitas mozalis è integritas coum que fin rectam ronem opatis victantur obere conuenire ipi actui est autem alia integritas coz que 63 victamen recte ronis abent onenire actui interiozi reozum que actui ex teriozi. igif ralia bonitas mozalis. Tp pris alia malitia mozalis. Thoc fine prinatina tri. quia alia carentia eon a cebent connenire fine pria.qu alia visconnenientia repugnas illis que rebent connenire, phatio mino ris.recta ro non victat actui coneni re wbere quod impossibile est sibi co nenire, núc aut actui exteriozi impof sibile est connenire illud qo conenit actui interiozi vel conuenire potest.7 boc intelligendo ce vtrogs actu vt i esse reali et ce eo quod sibi connenit vt in tali effe. licet eni actui exteriozi inostum est obiectů volitum 7 no vt actu elicitus posset aliquo modo co/ petere enominative enominatione ädaz exterioze illo qo couenit actui interiozi realiter.non tamen idez eo/ cem modo connenit isti villi. quetia potentie operative non funt capaces eiusdem acrus.imo nec einsde ronis nec per consequens actus illi effent capaces connenientie einsdem ronis vel ad minus quod fufficit ad pom poterunt babere convenientia aliam raliam. Et per boc patz ad aliquas istatias 5 pdca. Corra ista istatib queade est veritas actus intelligedi ripins obiecti intellecti.igit pari ro ne eadem eft bonitas actus volendi 7 obiecti voliti.añs vi manifellum i exemplis. quia ficut veritas pincipi est immediata sic noticia eins potest vici immediata 7 conclusionis me oiata. Similiter noticia pncipij ècr terminis a conclusionis er pucipis sic istis competit veritas. Cossiliter idem.qz vbi vnum ipter alternz ibi tin vnum.sed actus exterioz non bz bonitatem nisi tantu ppter bonitatez

actus interiozis. igitur no est ibi alia ralia bonitas. Preterea peccatii Fm Ansel. w conceptu virginali è ca ren'infil' abite. n e aut i actu ifiozi 7 extiounisi vna instie cebite care .92 insticia vel iniusticia em ipm non è nata effe nisi in voluntate. Prete rea. vbi est vna aucrsio a vna libido ibi videt effe vna ro fozmalis peccati fed in actu interiozi a exteriozi no eft nisi vna auersio.qu voluntas est illa potentia cuins folius est auerti a fine ficut connertiad finez. libido etiam quealigh vocat ab Aug cupiditas vt.83.q.q.36.ipa fm ipm ibi ell ppe venenum charitatis, igit inest prie illi potetie cui nata est charitas iesse. becest voluntas sola. Ad pmum esto o eadem veritas que est ipsius actus intelligendi fozmaliter sit quo vam alio modo.f.obiectine ipius obi intellecti. 7 boc ingstum obm babet effe in ibo itelligibili. 7 ofimiliter bo nitas que est formalif actus volen vi sit quodamodo anoiatine ipins obiecti voliti ingrum volitum est.tñ actus ille bene potest babere aliquaz bonitatem priam inostum politus i esse reali extra voluntatez.sicut i esse fuo reali babet apziam connenictiaz ebitam vel visconnenicntiam.

Ad cofirmatoem.illa poteft ceduci ad oppositum.quia si actus exterioz babet conuenientiam ad regula sua per actum interiozen fine mediante actu interiozuigit babet alia quacto interioz. quia idem non est causa nec ctiam medium respectu sui spins.nec etiam est causa vel ro mediandi ref excussii ipins. Exempluz buius ba betur in actibus intellectus. pelufio autem licet babet veritatem a principio tamen babet apriam veritatez qi ppiaz conformitatez eins quod affirmat ad existentia rei 7 ad ipos terminos prios conclusionis, non enim coclusio est vera formalit veri tate pincipi s est vera vitate mediata a cemostrata. a ita bz veritate cemo strabilem. Lonsimiliter multe con clusiões sequentes ordinate ex code

pncipio babent veritates aprias obflinctas. To te prioz est verior 7 ma gis necessaria. quia in necessitate sua non expendet a posteriori sed econer so. Cossmiliter poes false repugna tes eidem vero bit aprias falsitates quia prias ossenicitas eins qo enuncias ad illud quod est in re.

Consimiliter ceactibus voluntatis no folus actus volendi natus ebre convenientiam vel visconvenieriam priam ad victamen rectum. factus imperatus natus est mediate illo ba bere connenientia 7 conformitatem a licet idem sit eni æbet conformari actus ifte ville. thea que coformat funt oinerfa. 7 ideo babent ex pte fui vinersas cofozmitates sine connenie tias licet ad idem. Si vicas q vitas non connenit alicui extra intellectuz fed tin actui intellectus vi'obiecto vt est in intellectu.igif a simili bonitas no connenit actui exteriozi vt exteri? elicito.sed precie vt obiecto actus vo lendi. Benitia negari postz.inrta illud.6°.metbae.in fine non e falfum r verum in rebus vt quod quidem bonu verum quod aut malu faltum fed in mète. Elliter posset negari ans. quia si intellectus aliquis sit regula intellecti. sicut è ce intellectu viuino exemplante 7 regulante creaturam illud põt vici verum non tantum vt eft actu cognitum sed etiam vt est in fe. qu fm effe finum in fe eft exempla tuni. 7 conforme exemplari. alind vico q inflicia pot accipi vno modo put est rectitudo babitual'sine babitus voluntatis 7 ab illa vicitur volutas recta babitualiter etiam off nibil vult actu. a fic vicitur comies influs qui babet babitum.7 alius i iustus qui caret isto babun vl'babz iniustitiam contrariam. Elio mode pot accipi rectitudo pro rectitudine actuali fine in actu que est confoz, mitas actus eliciti ad sua regulam pmű membzű vistinctionis cöcédif fatis communiter, zm phatur, qua actus non vicitur formaliter rectus pel instus ab illa institia babituali

in voluntate. qu flante illa posset bri actus peccati venialis vel actus idif ferens.quozng neuter eft actus infto necrect?, sed oz q rectitudo qua foz malit act? vicit rect? precie insit vii actus iest, imo fozte no iest imediate voluntati sed ipi actui.7 mediate illo voluntati. qu voluntas nata est ime viate recipere babitum 7 opationem instina aut actualis neutru bozuz est fed tin eft quedam aditio ipins act?. puta conformitas eins pria ad îna regulam. Iftud aut effet manifestius fi actus non effet raptim transiens. b idem aliqidin manens.q2 sič mot? p pzia parte îni pot effe velox.7 ide pza pte fui tardus.er boc fequitur onec velocitas nec tarditas oino fe idem motuita poffet actus pus elici conformiter regule recte. 7 idem actus cotinuatus posset elici postea no conformiter illi regule. 7 ita eff 3 actus pro priori parte rectus 7 pro posteriozi non rectus. Sed quactus raptim trăsit vel si manet: manet coi ter cum eo sua rectitudo. nec idema nens mutat a recto in non rectu.nec sibi recto pro poze pte succedit alia ps non recta.ideo non ita manifelta est oifferentia actus 7 sue rectitudis.

Locludit in illa oifferentia mois predictis retiam p boc q relatio no confequens necessario nam funda menti no est oino eadem fundameto nunc autez rectitudo non necessario consequitur nam actus. institia etiaz actualis a si pmaria sit preciein actu volendi.tñ za vel scoaria pot esse in actu impato pacti volendi.qu ville babet rectitudine pria la mondètez a rectitudine acto voledi. Da igit or q institia no est nisi in volutate vez est à institua bituali que è rectitudo pter se servata. vt viffinit Ansel.ser natú.n. priezuenít bituí.vel magis ertědědo vez ě čt w unitúa actualí pmaria. qz volútas illá ppt se servat boc è tenet in actu sno que illa instia rectu elicit. Si aut fit fmo & inftiria actuali fecundaria.illa oz vicere effe volutaris no subjectine & calif un. 7

ita adduc ce tha pôt alighter faluari viffi; illa inflicie, qu'illa é rectitudo voluntatis non vi voluntati formaliter inberens fed voluntatis vi cae vel imperantis, eff etiam peter fe feruata tamés effectus voluntarie posit?

Ex isto seguuntur quedam corre laria p que etiam ceclaratur positu vnum q manente eadem iusticia bi tualismut tot insticie actuales quot funt actuseliciti quarum vna potest esse intension alia si accus vnus cuz maiore conatu eliciatur qualins. Aft babitus maneret equalis.imo actus prior potest elici cum maiore conatu a tunc babebit inflicia actualem in tensiozem cozzespondentem itensioi fue. 7 29 actus pot elici cum minoze conatu licet certum fit q tunc bitus non sit minoz. Aliud op singuli act? mali babent pzias malitias actua les quia ficut nati funt babe prias bonitates.q2 connenientias vel con formitates fine eide regule fine alis fic singuli babent prias carentias. Alund of malitie eo modo vifferunt quo bonitates que oberent ineffe,fi spe specie: si numero nuero puatioes enim vistinguunt sicut babitus nati effent viftingui.puta furditas 7 ceci tas fuo modo different spepuatina. sient auditus 7 visus spe positiua. 7 bec cecitas villa numero prinatine: ficut bic vilus a ille differut numero positie. Et bine patet & non soluz vistinctio vitiox philose loquendo. fed etiam peccator theologice loque w. Thoc frece T numero Tetia ghe accipi pot non tm per vistinctionem ouerstonis.qu'illa necper se oftituit: nec etia vistiguit peccatu vt peccatu fed accipit fin ronem priam buins puationis que est formalis ro visti, guendi puatine ficut babit' positine Apparet etiam quomodo vnii petin est granius alio fine intelligat fin oi flictă spem granitatis sine sm vistin ctam granitatem 7 in eadem fixcie. quacto eo modo quo abet babe bo nitatem maiozez fine in spè sine intè sionis in specie, codem modo si caret

bonitate wbita est prioz puatine. 7 si babeat conditionent aliqua positiua repugnante est peioz contrarie.3 ap paret quo peccata prit cotinuari in i finituz in damnatis. 7 tame na non consumet nec bilitas nalis sine qo cunc aliud in na. nam nulla creata na pot nam intellectualez vel aligd nale in ipa cozzumpere a fi posset oi minuere poffet aliqui cestruere totalif illam. Similiter effect' contingens alicuio canfe non necessario concoi tat fnam cam. igit oppositum talis effect' vel alicnius conditionis i ipo non æstruit vel viminuit talem cam malitia aut in actu est puatio aliqua in illo qo est esfectus contingens vo litatis igit nibil viminuit vipa vo luntate. Duid ergo adimit peccatum additti reccato. cum fm Augl.in en che.i tantii sit maluz quuz adimit ce bonitate. Bemalitia actualis i ali quo actu elicito non adimit bonum go simul fecti inest. patet nec oportet g adimat bonti quod ifnit. quia vt victu eft pus actus raptim transiès non mutat ce bono in malum, Si aut intelligat ex bonum quod insit babitus gratuit? q adimit excendo, boc non pot intelligi æ quociqs exc cato.q2 zm peccatum no adimit illu q2 iam ademptum fuit.nec primum peccati ex p serone sua magis ade mit illud que zm. que tic peccatti pmu ett simplicit granio zequ maio bonu adimeret. pringit aut quics q zm fit grani? pmo. 7 ita natu effet adimere mai? bonu. 7 ita per se adimit bonu illo actuale.adimeret etia p fe bonu bitnale si inesset. adimit igit petin ge neralit illo qo cebet inelle. fic i ceco nato cecitas adimit viluz no gifuit fi g cebuit ineffe. 7 ita vicit Aug?.i3? fun Ben.8°. ce angelo peccante q ce cidit non ab co quod accepit sed ab co quod accepisset si co subdi volu iffet. Et fi in infinitum adderef pecca tum pecato quodlibet adimeret bo nitatem propriam que ceberet ineffe nec è iconeies i pno bono finito vitu alt otieri fic ifinitos effect fucceffine

20

eliciedos: fic a infinitas rectitudies coundem. Ad aliud ce auersione anersio a fine potest itelligi actualis nolitio ipius finis. 7 patet q no ois peccans auertif ifto modo cuz forte frequenter peccans non actualiter confideret finem. vel fi confidet no ili in fe ex malitia respuit. Elio mo pot intelligi auersio no sic formalis f quafi virtualis que potest poniac ceptatio aliqua poluntatis incom possibilis volitioni finis salte efficaci vel consecutions finis, sicut qui volu tas vult aliquid oino inordinatum 7 cordinans a confecutione finis. puta aligd contra pceptum oinum fine cuius observatione possibile no è consequi finem.adbuc isto modo i telligedo auersio est solins volutaris 3º mô largius pôt vici. aversio que cunos malitia sepans a fine efficacif voledo vel consequendo. 7 talis ma litia potest esse in actu volutatis im pato.quia cuz impare actui fit malti non stat voluntatem efficacit velle finem vltimum nec ctiam pfeg ipm. Sient igitur referribilitas vel quafi ozdinabilitas ad finez potest vici co uersio. sie inozdinabilitas potest vici auerfio.quando igit accipitur q no elt nifi vna auersio in actu interiozi recteriozi verum eft ouobus pmis modis intelligendo.imo non è talis auersio nisi in actu interiozi. Tsi sici telligat q anersio sit formalis ratio in peccato negandum est. imo suffic illa inozdinabilitas actus imperati. que posset vici auersio 3º mo victa. Anodetiam additur ibi æ libidine si libido intelligat esse improba vo luntas, boc est immoderatum velle libido no est formaliter in oi peccato fed vel fozmaliter vel caliter cocurrie ad reccatum. Si igit libido vel cupt vitas abet effe convertibile cum pe cato opoztet extende ista no tantum ad actii interiozem voluntatis imo/ zeratum fed etiam ad actuz ipatuz.

eratum fed ctiam ad actus ipatus.

De 2º in ifto articulo.1. w imputabilitate ps ev offtinctoe posita i 2º articulo. q2 si stricte accipiendo soli

illud vicat' imputabile quod est ime viate in ptate voluntatis: pz q folu velle vel nolle est imputabile. Si aut imputabile generaliter vicatur illud qo est simplicit in ptate voluntatis ficactus impatus prie è iputabilis quali non fit imediate in ptate volu tatis est mi mediate actu voledi qui actus no folu fm fe est in ptate voli tatis. sed etiam vt pncipiuz actus ex teriozis, qu voluntas pôt per iteriozê ponere illum exteriozê. Ex . fern ex peepto oni occidit illa occisio iputa tur comino quin ptate fua erat acts ferni licet mediate. Et fi arguit fic pus q illenon est iputabilis nisi me viante isto. R. er B sequit positum q illius vistiest alia imputabilitas idez.n. non est media nec ro media Di respectu sui ipins. 7 pot idez cecla rari sicut pus o pria bonitate quia grafi terminus sit ides m in vinersis fundamentis funt oinersi respect? ad enndem terminuz actus ille 7 ifte ft pinersa fundamenta.igit 13 iputabi litas conveniat iffis in ordine ad ea cem voluntate tri illa erit alia sicut è alia câbilitas vel alind înbiacere po testati cause la causa sit eadem. Eld pmu arm pncipale, voluntariuz pot vici illud qo est subsectie i volutate vel illud quod est volitu a volutate. vel illud qo est impati a voluntate pmn3 no facit complete q aligd sit volutariu.q2 bitus pot cei volutate ati no voluntarie voluntas babet illum.qu triffitia eft in voluntate fib iectine, zm dicitur voluntarium par ticipatie, quacceptatio eins vt obi è voluntaria.ipm enim magis viceret volitum q voluntarium.volütariü enim proprie vicit quod ch in ptate poluntatis. 7 sic vicitur 3º modo. 7 fic actus exteriozest voluntarius. sic actus interior simpliciter.non tame est eque pmo. sed illo presupposito ge neraliter The minoz elt falfa. Ad probationem minoris vico q lice actus exterioz separatus ab actu in terioze boc est fine illo positus in esse non sit voluntarius.7 boc quia

effectus remotios non vicit volutarius miss ponatur in esse per actuz in teriozez qui est effectus, prinquioz tri qui actus exterioz coniungitur cum interiozi re ex illo procedit tunc ille ex terioz ve vistinctus bz ronem volun tarii r vistinctus no voluntarii me viate actus asit interioz non sic è vo luntarius sed imediate.

## Onsequen

ter queritur æ æpendetia nature affumpte ad vbu. Utrum in ebzisto vnitas nature bu mane ad vbum sit sola æpendentia nature assumpte ad psonam verbi.

C

Arguit o no. talis est ibi vnitas que sufficit ad verificandi pdicatoz nature & persona.iuxta illud p & tri. is talis fuit illa vnio que ceum facet boiem a boiem ceum. Hunc autem fola æpendentia non videtur ad boc sufficere. qu apendens non pdicatur. femp willo a quo wrendet. qo patet in posito.natura.n.assumpta æpen cet a patre.non tri pater est bo.igitur est ibi aliqua alia vnitas que cepeden tia nature bumane ad vbuz Coff viscurredo per oes modos vnitatis non vider posse ibi alia vnitas inc niri. IDic tria funt videda, pmo gs modus vnitatis fit bic ponedus. z? inquirer qualiter ipa vnitas fit poffi bilis otuz eft er pte plone affumen tis.3° aliter è possibilis atum ex pte näe assumpte.

ch naturam bumanam personaliter esse vnitaz verbo. Jos. pmo. Uerbū caro factum est. vbi caro fm Augl. pzo bomine ponitur. A boc expzesse babetur in spmbolis omersis. Ex isto infertur bec conclusio quibi est ozdo sine expendentia nature būane ad vbuz. Pitta pbatur, quia omnis vnio vel est per informationem vel per aggregationem vel est vnio ozdi nis. The sit altercatio ex perfecticibo centialibus vel 6 ppzietatibus notio

nalibus vel alus que vicunt vnita in co.intelligo ce vnione que est rea liter vistinctozum.bic autem non po test poni vnio per informationez. 92 vbuz non est potentiale nec informa bilenec actus informans naturam bumanam. nec est bic tantum vnio per aggregationem. quia sic verbuz babet vnionem ad naturam meani: vel pater ad naturam assumptaz. 7 generaliter quodeungs vistinctum ad alind simplicit vistinctuz.nec illa vnio aggregations vt patet sufficit ad vnitates persone. Restat igitur 3º vnio .s. ozdinis. Dedo antem est posterioris ad pus.patet autê q ver bum non babet ratonem posterioris respectu nature.igit ecouerso natura babet per se ordinez posterioris respe ctu verbi 7 ita opendentiam. pbat etia pñtia. quia vnio nature ad ver bum importat relationem realez no er parte verbi.igitur in na affumpta tantum.omnis autem relatio realis non mutua nec equipătie vel e que vani æpendentia vel requirit æpen. centiam relati ad illud ad qo refere.
Cilterius qualis fit illa cepudetia

nature ad vbuz:concluditur ex quo vam credito ifto.f. q folus filius eft i carnatus.ex quo fequitur q natura illa non est unita cuilibet persone in trinitate.fed foli filio. Er quo le quuntur tria.pming quilta expedetia non est prie causati ad cam. qz fm Augustinum. Se trini. i7 ad creatu raz pater 7 filius 7 spiritus fanctus funt vnum pricipium.zm est q rato formalis terminandi istam æpende tiam non est aliquid comune tribus personis, quia in quocunqs est illud quod est formalis ratio terminandi aliquam æpendentiam 7 boc prius naturaliter & ependentia sit termi nata: ad ipsim æpendet æpendens. Si igitur ratio terminandi effet com munis trib? psonis tota trinitas ter minaret quod falsuzest. Dic vicitur of licet sit aliquid comune toti trini tati, tamen alio modo est in vna perfona qui in alia. 7 pro tanto posset ce in pna ro terminandi licet no i alia. Cotra boc.in babendo illud qo è coe tribus pionis non est aliqua oi stinctio nisi primens ad ozigine, pu ta p pma piona babet illud a nullo

ta q pina piona babet illud a nullo z^a vno.3° a onobus. S3 ista oria non facit q vna piona terminet copendentiam nature 7 non alia. quia ista oifferentia esset oino eadez etia3 si nulla piona fuisset incarnata sine quelibet sine quecungs sola persona, puta si pater solus suisset incarnat?.

3m segnif er isto.s. pro formalis terminandi istam cepedentia nature est entitas psonalis psone verbi.boc phat quia realis vniois est aliqua entitas realis formalis termin' fine ro terminandi.quecung aut etitas ghalistime loquendo a entitate vel est entitas centialis sine nature: vel è entitas bypostatica sine psonalis qui ch in natura intellectuali ce qua log mur. pbatum est aute q ro fminan oi istam æpedentiam non e entitas nature fine centie in œo.igit crit by, postatica. Et breuit ista apendentia non est ad aliquid coicabile vt p se terminum vel p se ronem terminadi fed est ad aliquid icoicabile sine icoi cabiliter inblistens vt tale. sieut è na ture repedetis vt coicabilis vel sub coicabilitate.fic patet pmi.f.q vni tas sine vnio nature buane ad vbuz est quedà epèdentia vel consistit in epèdentia tali.s. nature vt coicabil ad aliquod subsistens incoicabile.

Loñ unio einfdez ronis poste ce ad plonam patris. È babet termină feunalem cinfdez ronis. Jed entitas bypostatica est alterius rois i plonis igif 22. Beoicetur ad boc ficut oi ceretur a coitate eius quod è plona in vinis, qu si ponar aliqua coitas realis plone ad tres plonas poste co cedi cois ro terminandi cadem no tri ppia.

De lectido articulo principali videndus eli quò sit possibile en pre termini, quo modo. L boc sibbsistens incòicabile vi tale po

test terminare terendentiam. boc ant potest aliqualiter occlarari sic. si repu gnaret fibi æpendentiam terminare aut illa repugnatia effet p boc q eft illud subsistens sine psona aut p boc q est psona vinina. ant p boc q est B psona que.f. sola ponitur terminare æpendentiam. sed apter nullu istoru repugnat isti psone. qo abat oupli. pmo fic.independenti non repugnat terminare ependentiaz. 7 si babeat priam independentiam non repu gnat fibi ee terminum aprium wpen centie.nunc autem vonm grum ad entifatem fuam etiam pfonalem est i æpendens. 7 boc indepèdentia sibi pria. igiť nullo istorum trium mowum repugnat sibi terminare &/ pendentiaz. pbatio minozis.cui foz malif repugnat omnis imperfectio: ci formaliter repugnat omnis æpen mentia. 7 quod est formalis ratio repugnantie respectu vnius 7 respectu alterius.boc patet. quia expendetia vel est formaliter imperfectio vel oio babet necessario imperfectiones an nevam. nunc autem filio rone pric tatis by postatice repugnat formalit ois ipfectio.ita q ista prietas è ipi filio formalis ratio repugnatic.nibil enim ponitur in oinis ex natura rci quin libi pcissime considerato repu gnet quecunqs imperfectio.alioquin precise grum est ce se: possibile esset fibi aliquă iperfectionem competere Tita posito q illa imperfeccio com petet adbucipa posset mane ipa. 7 si ipfamet manet eft intrinfeca co.igit possibile esset aliquam imperfectõez effe intrinsecam œo.quod est impossi bile. Lontra istam rönem obijcit pmo contra maiozem. quia fi inde-pentia concluderet posse terminare œpendentiam. igitur independentia talis concluderet posse terminare ta lem æpendentiam.confeques eft fal fum.ficut patet in multis.pmo i fub stantia raccidente. quia omnis sub stantia est independens indepedetia accidentis ad subicctum. 7 tamen no omnis substatia potest terminare

ependentias accitis eninfennos ad subiectum. sicut lapis no pot termia re æpendentiaz sapie. Lösimiliter p3 æ rependentia totius ad ptes. q2 multa sunt gous repugnat æpende tali rependentia que est totio ad pres nec tri prit terminare tale cependetia ficut est queung simpler qu non è totu nec ps. pz etiā æ independetia căti ad cam.quangelns est idepedes a quocungs cato vt a ca. no tri pot terminare quennas catum. Esparet etiam coissime a prietate a qua est mom. qu prietas pionalis cum sit oino independens sin boc postet ter minare oem rependentiam creature ad œu vt cati ad caz. 7 boc fm qua cung ronez calitatis. qo è manifeste fallinn.qz przetas in persona no est formalis ro candi s aligd coetribo, vt vicui est.s.p Angl. Rüdef igif vt vicni eft. s.p Angl. ad majoze o 13 indexendenti roe fue independentie non repugnat q ipm terminer æpendentia alterins: mide rendetia no inficit ad boc vt libi co neniat terminare. 6 03 q babeat po ritate vel printatem centiale respectu illins qó æpendet ad ípm. qa æpen-æntia é posterioris eéntialis ad pus eéntialis.03 etiá q beat persecionem aliqua respectu cuius rependes sit ip fectum. a ad "pom entitas bypostati ca non by positates centiale respectu creature.q2 o2do effentialis est per se iter centias vistignedo centias coñ entitate bypostatica. formen.i.gddi tates rep fe bit ficut mierientitas et bypostatica no est simplicit perfecta vel simplicit perfectio, put victu est in gone ce boc mota, p ide negaret bor qu'si aligd est rato repugnantie respective cuinscungs ipfectionis ibm eet psectio simpli-si igit cuitas by postatica non est pfectio simplir segt q ipa no est formalis ro repugnadi oi impfectioni. 7 p oñs nec pri ipaz babet psona formalit pria indepen centia. Ad ista ad pm. cependetia pot oupli oistigui.vno mo fozmalir fine gfi fpe sm ronem vistincta foz male æpendentie. Alio mo qui mali

oiftictione independenting. Et b ouplir. vel in codez ordine. vel i alio alio. pma vistinctio regrit in tmio rönem formalem terminandi aliam raliam vel eandez äfi illimitată vir tualiter. Lvel emineter ptinetez tales rões formales vistictas.za vistictio non regrit vistictoem nisi eo p q ce pendent.7 que ista visticta sit eins ordinis.qn.f.eque imediate vi'eque mediate æpendent ad idem. qfiqs ft alterius ordinis.qn.f.vnum æpedet mediate ralind imediate.licet igitur ista mõ sit falsa independens tali œ pendentia pot qualecungs æpenden tiam terminare vetia ista indepedes æpendentia tali põt talē æpendētiaz cuinscungs cerenderis terminare. m prilla phabilis o independens tali opendentia pot alicuius opendetis talem æpendetia terminare vi poze 7 5 vel imediate vel faltez mediate. 7 ista phabilioz. simpli independes pot eninsenna æpendentis. vi falte alicums æpindetis aliqua æpinde tiam terminare. Et illaz onaz po nuz veritas appareret fi ista ect nota q quecunqs entitas quacunqs alia vel est p se por vel posterioz. 7 ista vi posse bri ex conexione enting 7 vni tate eox sine vninersi. q vnitas eox vinis fin pbm.izemetbae.videretur n.illa entitas inconexa cum alis q n bret p se ordine por nec posteriori.

Da igifar'si independetia zë. pno? posset negari pitta qui idepedes thi idepeden no possit imiare tale ape centia boc è pter aligd annexuz fue inderendentie que est limitata. 7 100 pot bre aliquaz impfectione anexa sed bee ro no tz œ independente sim plicit.qu in tali falte nulla è ipfectio Alliter et reficit illa consequeria. qu fi oportet q talis independentia concludat talem terminatoem nisi inde pendentia simplir acciperer in ante. fic q independentia fimplir 70imo oa concluderet posse terminare oem cependentia. sed boc no fuit acceptii sed solumo q independes o io posset aliquam repedentia terminare. Doc

86.

enim sufficit ad positus. q2 p viam vinissionis sequit cu illud idepundes ce quo eft fermo.f. psona vel entitas psonalis no possit terminare aliqua cecendentiam q est căti vel mesurati vel alia buinfmõi: q posit termiare istaz q est nature vtest cõicabilis ad aligd vt icoicabilit exis. Alit post acedi añs.63 intellecti pus expositi enins talif apendentis vlipozi apen antia apendentis poten apendetia fmiare. Der boc p3 ad illas istátias ibi positas. Ad pma. q2 substátia illa pot aliqua æpendentia alicuins accitis terminare, pura illins qo na tum est fibi conuenire. Et esto q cet aliq fubstatia no fusceptina alicuins accitis. sic e natura vina illa ni pot terminare alıqua rependetia pozem gi fit ista, puta alicui? cati pozis ipo accite. 7 fic mediate terminat orpen ontiam ipius accritis. Ad zam w toto 7 ce ptibus p idem. qu'simplex gonec est tottince ps pot termiare æpendentia pozem qu' fit illa que est totins ad ptes. Et si queras quaz æpendétia terminat angelus respecti ignis g ependet a ptibus fuis. B: illa oepedentiam q est minus nobil' ad magis nobile in ordine effentiali nay. Der idem ad 30m.qu angelo terminat æpendetiå eninfengs nåe i feriozis. 7 b mediate vl'imediate.illa gdem q eft fin ozdine eentialem gd vitarum. 7 illa est gdamo por æpen vetta illa q est effectus a ca efficiente imo bec videt oino pma. 7 b potest affignari coiter ouenire cuilibet inde pendeti respectu illins respectu cuius or independes. Eld 4 am.indepen oesoio bñ vr q necio posit aliqua æpendétiam terminare. qz no vi al' conexione bre cu alus entibus. 6 no 03 q qualècunqs æpendetiam possit terminare.qz illa q requirit i termio pfectoem fimplir cuinimoi è apende tia căti ad căm no terminat.nisi sit p fectu fimpli. pot aut ee independens si sibi repugnet impfectio la sibi non coneniat fimpli pfectio, quia etitas

bypostatica vt talis non est perfectio simplicit. necti ois talis el imperfe cta. Per boc excluditur responsio ad maiozez. qu'independeti oino nec rone independentie fue nec rone ali cnio fibi annexi pot repugnare gene raliter terminare quancungs opencentiam. Et cum tangif q ad boc vt terminent requirit op fit pus eential'r pot vici q prie loquedo ce pozitate centiali que.f.est rone centie ve visti guitur cotra entitate bypostatica.sic vna est poritas trium personarum. 8 ertendendo pozitatem eentialem ad posttatem per fe. 7 boc refectu cuiuf cios entitatis fine additatine fine by poce pot entitas pfonalis in oininis vici por centialit. vel magis prie per lepoz quocunq cato. Et ilto zo mo accipiedo pozitate necesse est ve ome wendentiam terminans sit pusco qo œpedet.non aut p mo accipiedo pozitate. nisi tri que e œpendetia cati ad câm vel aliq fimilis æpendentia. puta căti polterioris ad cătum pus. vel cae vnins ad aliam cam, vel mé furatiad menfuram. Et cum vicit op sole forme boc è additates se babet ficut nucri quo ad B q in eis folum attendit ozdo eentialis.no igitur in entitate bypostatica pot vistingui œ terendetia centiali.quelt simplir cen tialis que est rone centie in virogs ex tremo. vbi.f. fundametum rone cen æpendet. 7 termin?rõe eentie termiat Et isto mo est opendentia centialis creature vt cati ad zum vt ad cam. Alio modo pot vici centialis tantus ev pte fundamenti cui.s. eëntia est ro expedendi. sed nibil rone essentie ter minat.fed rone entitatis vifficte ab esfentia puta bypostatice. Et cum ad vitur q terminans apendentias os esse perfectuz. licet bic possit vistigui o perfectio ficut 7 entitas equinoce conuenit entitati quidditatiue 7 by postatice.m prie pfectio no videtur conuenire nifi entitati gdditatine.q2 entitas bypoftatica non elt fin quam aligd fozmali pficit . f fm qua reci pit pfectioem, vel falte oterminatur ad pfectoz recepta. Et fin B negada cet illa po oz p terminas condertam fit pfectum. sufficit enim p sibi repugnet impfectio qualis convenit æpedenti. Et per 15 p3 ad illud quod vicit cotra minoze. qz pfectoem no ertededo f prie accipiedo negada eft ista po o si aligd sit ro repugna tie respectu cuiuscungs impsectionis iom est pfectum vel perfectio simpli quiegd enim potest realiter esse idez simpliciter pfecto. ipm non pot effe aliquomo impfectuz 7 til no opoztet q quodenqs tale fin ronem sui foz malem fit simpliciter pfectum. zº pot positu sic wclarari. aliqua est i entibus æpendentia nature coicabil' ingstu coicabile ad suppositu cui coi cat.gin illa æpendentia fratus ead incoicabile vt terminans tale wen centiam.ans cclaraf.qualiqua na by prium p fe suppositu sicut est nã substatialis. 7 ibi est idemptitas real' nature a suppositi.nec est æpendetia nãe ad aliquid extrinsecum vteius suppositu a aliqua na pter cius iper fectione suppositus per se bre no pot. ap oñs non pot fic itrifece termiari. fed requirit impositi extrinscen. sent natura accitis requirit impositi sub stantic ad quod oltimate cius expen centia terminat tanqs sun suppositu 7 boc per accis.q2 suppositum per se babere non pot. talí autez supposito p accis non est natura per fe idez. qz natura rtale inpositum sunt alteri? generis sed è ibi aliqua vnio supplés vt posibile vicem idemptitatis.ilia è actualis rependentia nature 7 ex pte suppositi actualis sustentatio nature vel terminatio æpindêtie eins. fic op illam nam æpindere ad illud fuppositum est coicari ipi tangs suo supro fito.ficut potelt babere supposituz.q2 non poteft per fe babere fuppofituz.fic substatia sed tm per accidens. ontia pricipalis p3.92 cum suppositum sit per se aliquid incorcabile expenderia nature vt coicabilis ad suppositum erit per se ad incoicabile. 7 ita cum p Iona dinina sit verissime incoicabil.

immo fit fola p aliquod politiunz in coicabilis.vt dicet in 3º arti.non re pugnabit sibi ex pte sui terminare œ pendentiam nature vt comunicabil' tand fumofitum eins non per fe vel itrinsecuz s mi extrinsecu 7 alterius nature. Dicet q nlla natura pot æpedere ad ipm vt ad suppositi ex trinscenn. qz non pot informari per accides aliqua natura. ficut fuppom substantie informat accidete. 7 p20 tanto est suppositum p accis nature accidentis. Dieterea vicet que pedentia accidentis est pse ad sin gularem substantiam non autem ad suppositum vt suppositu.s. gitum ad illud quod suppositu addit vit rone fingularis. quillud non videtur effe nisi negatio.negatio aut non est rato terminandi æpendentiam. Köfir quatura fingularis affipta a vbo eodem mo terminat æpendentiam accidentis ficut terminaret fi no effz affumpta. sed affumpta non babet ronem priam suppositi.igit qui non elt assumpta ro suppositi non est ro p le terminandi. Thec pot vici q qui est assumpta expendentia accidentis quod sibi iberetterminat ad psona affumente. quia expendentia accritis est inberere, accidens autem nature affumpte non inbet pfone affumeti.

Ad pmu vici ptell q sufficit boc babere o non sit repugnantia a pte incoicabilis q fit terminus alicuius cerendentie an autez aliqua natura alia ab illa que est pria ipius incoi cabilis posit apendere ad iom incoi cabile. ce boc in sequente arti. Q aut tangitur o incoicabile terminas ce pendentiaz nature extrinsece oz esfe informale a tali natura. sicut substav tia informatur accrite ependente ad ipam. Rogn accis inelt substatie funt ibi oue bitudies. vna fozme ad infozmale. 7 illins extremu eft fubfta tia vt receptina talis forme 7 vt po tentialis faltes potetialitate fm quid Alia est babitudo accidentis vi ce rendentisad fubitatiam vt ad quas ependet. 7 illius extremii è substatia

87

vt eëntialit poz accidente naturalit posteriozi. Prima babitudo no pot ee alicuins nature ad voum. qu'illa requireret impfectionem in vbo. 92 aliqua potetialitate.za pot effe.quia illa no requirit in vbo nisi pse pozitatem que non repugnat fibirespeu eninschings nature create, bic p3 ills victii, œus èrefectu cuins ois fuba creata est quasi accis.q2 7si bitudi nem accritis ad substantiam que est forme fagd ad informale:no posit substantia creata bre respectu cei tam bitudinem nature coicabilis extrin sece a posteriozis potest bie respectu psone oine quale bitudinem babet etia natura accritis respectu suppositi substantie. Ad zm pot oici q sub statia singularis esticoicabilis put incoicabile opponit vniuerfali qo è icoicabile pluribus. E put icoicabile excludit oèz coicabilitate taz pis qu forme. 7 boc tam forme ptialis q of coicari materie informate of forme totalis, puta quidditatis vel nature. que or coicari supposito pticipati.sic inqua incoicabile no conenit omni fingulari. folum illi qo no ealicu forma altero onop modop. 7 tale è illud qo est vltimatu bis forma vel ens p formatita op nibil by ipm tags formā fine pncipin quo cendi. z tale est suppositum.licet igit accritis repe æntia terminet aliqualit ad fubam fingularem tfi non est vltima termia tio nisi ad singularem ve icoicabilez q2 æpendentia que est in coicari no pr bre statum nist ad incoicabile.qz fi est epèdentia ad fingulare coica bilem cu illa fit ro eendi ei cui picat. no est expendentia adbuc terminata vitiate nisi ad ilind cui coicabile coi catur. Mec tri intelligo q coicabile terminans exendeat ad incoicabile 7, pter boc coicabile no vltimate ter minat.f illud ad quod ip3 æpendet qu non eft ver substana singularem coicabilem æpendere ad suppositum substantie, sed est ibi vera ideptitas fingularis coicabilis a suppositi. s.p. tanto qo æpendet ad fingulare cois

cabile vitimate epèdet ad icoicabile que picabile ealicui incoicabili ratio eendi. 7 qo æpendet ad illud go eft alicui ro cendi: ependet vlterius ad illo cui ipm eft ro eendi.icoicabile at non fic est ratio esfendi alicni. 7100 qo æpendet ad ipm non oz vlterius œpendere ad aliquid quasi babens effe p ifm. Hon igitur vltimate ter minat æpendentia accidentis vt coi cabilis nist ad suppositum substantie vt incoicabiliter subsistens a susten tis ipm. reitista ad aligd extra toti genus apendentie talis que elt i coi cari.quia est ad incoicabile. Et cu arguit o ro suppositi vitra substatia singularem non addit nisi negatõez Re si boc verum sit.tamen illa nega tio pus connenit substantie singlari qui terminare rependetia accritis. nec est inconeniens aliquam negatoem imperfectionis pus connenire alicui qs aliquod posterius epedere ad ips ficut prius conuenit bomini non effe irronale que effe album. quia negatio illa statim sequif affirmationes que includitur in rone bois. etiā fi nuigs tale accidens competeret vel copete postet bomini. Et cum vicit negatio non est ratio terminadi. Ro vitima te terminare ono vicit.f. termiare 7 sic terminare op nibil viti? terminet. ro igit terminandi est aliquod poli tinum.f.ro istins q termiatio sit viti matasest illa negatio.qz.s.terminans non est coicabile.s.n.estet coicabile: tuncadbuc vlterius termiaret æpe centia illo cui ipm coicaref. Erm. fi accis ependeret ad alind accis.fic fm aliquos color ad supficies: cius rependentia non vltimate terminat ad supficiem: fad illud cui supficies est forma. resto op non æpendet ad illud cuins est forma. 6 ummodo eet sibi ro eëndi:adbuc vltiata æpēdē\* eet ad illo cui supficies e foza. cofirmatios posset vici. o accis nãe assumpte se. 3º sm alios cedaras posteus sic. persona oina eminenter cotinet perfectioem ois suppositi căti igit pot supplere vicem cuiuscungs i

fustinendo illam natura quaz postet tale supposituz sustentare. Prefea quelibs natura creata est in potentia obedientiali respectu persone vinine igit plona vinina pot lustentare qua cunqs. Prima ratio vi ceficere.q afi piona vina rone centie cotineat Btualit quacunque entitatem creatas th no vi vitualiter continere ratione prictatis pfonalis aliqua entitates creatam. qu parirone cotinet qualz r ita prietas pfonalis ect formali i finita cuius oppositum onsum est in goe w boc mota. Preterca. fi ppe tas psonalis contineret vitualit oes entitates creatas videt q posset esse ro formalis creadi creaturas. cuins oppositti victi est in quada alia qoe

Lontra coclusione istius articuli arguitur p. q2 vnio realis b3 sminū reale. que igis sunt simplicis idem in re sint idea in terminando tale vnio ne3. ppzietas 7 eentia sunt simplicis ides in re. igis sict vnū terminat sic 7 reliquum terminabit. Item ad relatinum vt relatinua non cepandet vt vbūm non cepandet natura būa na. q2 solus pater est cozzelatinum.

Ad pinti vicendii. p formalis vi flinctio relationis ab effentia fufficit ad boc p prietas post; vici formal terminus vinionis realis ano eèna, tri ro videt esticar contra ponentes idenptitatem realem a formale eèna, a prietatis constituentis psonă.

Ad zmoici pot. vno mo negado añs. nam alind est expende ad relatinum vt relatini. vexndere ad iss verbum relatini non m expendet ad ipm tangs cozzelatinnz. Alit pot vici.p natura affumpta verndz ad vbum fed non apzie vt ad relatini. fed vt ad incoicabile subsistens. r sie neganda est pitta.

Detertioarticu

lo.certum eft fm Dam. 57. q vbum assumpsit naturaz i atbomo.boc est fingularem 7 tamen non babentem pfonalitatez "priam qrilla no postz stare cu asumptoe in vnitate psone voi. si aut pria singularitas nature psonalis esict formalit pria psona-litas cius: non postet illa esse sinc ista apter quod opoztet vide q fozmalit 7 completine natura creata fit plona ta in seipa vt er boc pateat si pot ipa carere, pria psonalitate a psonari et psonalitate extrinseca. Est aut oum an psonalitas apria sit formaliter p aliquid positius. 7 videt q sic.quia negatio non est pmo incoicabilis.ne gatio.n. quas eft e fe poffet cuicuqs competere.timmo igit è incoicabilis pter incoicabilitatez positiui ad qo ipa consequir. 7 ita pmū icoicabile est positiunz. prictas psonalis est p incoicabilis.qu est ro formalis con-Mitnedi incoicabile.f.psonā. Dze terea. negatio non est p pria alicui enti. sed tin pter b q sequir aliqua affirmatoem priam, prietas enim psonalis est pino pria illi cuius est. igitie. Preterea. qo excludit iper fectionem ipm est pfectum vel faltez aliquod politinum.nunc aut æpede ad plonam extrinleca est impfectois igit psonalitas, pria q excludit for maliter illam æpedentiam est aligd positinum. Lösirmar ppter boc.n ponitur o fingularitas nature est p aliquid positiui.q2 excludit ipfectio nem que est vinidi: vā singulare vi idinidunz. B est in plura indinishile a fimili in posito.psonari i se excl'dit cerendere ad personam extriniecam Sed con Dam.c.so. In nullo.n.

Sed con Danic, so. In nullo necous que plantaut in noftra na verbu a pricipio plasmas nos efecte fed oia assumplit, totus, n. toti vnit

est mibi ve totum toti tribuat.quod è inassumptibile a incurabile. vult oi cere igit . q queciquentitas politia in nostra natura est vnita vbo. Et q boesit possibile a quacita. pbatur rone. qu quecund natura elt simp in potentia obedientiali ad openden oum ad plonam oininam. fi g effet aliqua entitas positina qua na estet in fe pfonata illa entitas eet affüpta a obo. ume na nostra in rpo esset pfonata fiml'ouplici pfonalitate.qo est impossibile. que si creata igit p illa est formalit incoicabilis alteri psone 7p one plone vbi non coicaf. 7 ita Preterea.fi in ipo non plonatur. aliqua entitate politina ella formali psona creata. igit vbum non posset æponere naturam assumptam, nisi vel illa maneret non psonata qo vr inconneniens. vel oporteret q varet fibi ce nono aliqua alia entitas qua baberet psonalitatem creatam. sed is est impossibile.illa enim non poss ce entitas accitalis.quaccis non éro fozmalis perfonandi fubiectum. nec posset ee aliqua entitas substantial, qu nec ma.nec forma.nec fubstantia compoita.qu quecunq talis fi varet non maneret natura eadem que pus q2 baberet aliam materia vi fozma pel entitatem substantie composite.

Pôt igif vici quira natura eft p fonata pfonalitate creata. no aliquo positiuo tangi rone formali. qu vltra singuaritate non innenif aliq etitas positia qua singulare completiue sit incoicabile, sed mi singularitati sine addif negatio coicabilitatis sine apendentie que est icoicari. Dotest autem intelligi triplex negatio coicabilitatis sine apendentie, sient. n. positiumus intelligere apendentiam actualez potentialem raptitudinale sic positiumus intelligere apendentiam actualez potentialem raptitudinale sic positiumus intellige negatoez acto expendendi. raegatoez posibilitatis ad apendendum. Prima negatio est unda sine sola. za est cui repugnatia ad actum. 3° est cum inclinatio opposita sine aptitudine contraria.

Erm.pmo mo superficies si esfet sine colore oino effet non alba. qu babet folam negationem albedinis. z. mō angelus est non albus, quia sibire pugnat albedo, 3º mo lapis est non sursum. quin lapide est negatio apti tudinis ad furfitatem cum incliatõe ad non sursitatem sicut ad sui oppo situm. Ad positum.loquendo & rependentia ad bypostasim extriseca a späliter vinam æ qua mö logmur fola negatio actualis ependentie no sufficit ad boc q aliquid vicatur i se pfonatum vel perfona. quaia Petri babet talem negationem.7 tame no est persona. za negatio non inuenif in natura creata personabili.q2 nulli tali potest oino repugnare apendere ad personam oinam. imo quecunqs entitas politina in tali natura elt in potentia obedientiali ad expendedus ad ipam. Ter ons illa negatio non constituit psonam creatam. 3ª etiā negatio non sufficit. q2 illam babet natura asiumpta. ipa enim cum sit eiusde rõis cu mea na bz aptitudine einsdem rönis. 7 ita bz aptitudinem ad subsistendum in se. 7 non bz apti tudinem ad æpendendum ad psona extrinsecam.nec est inconenies possi bilitate ee sine aptitudine. qz ad fozmas supnales a si sit potetia aliqua in susceptino non tri prie aptitudo. quilla non est prie nisi ad formam naturaliter perfectinam. Ad plona litatem igit priant sue creatam 03 concurrere ouas negationes pma3 73 m. ita \$\phi\$ 3 est quast bitualis ne cessario conenies nature cui conenit fine fit pionata in fefine i piona alie na. sed alia negatio. sacmalis wien centic supneniens ish negationi oplet psonalitate apziam. Ad illa igit q pbant op pfonalitas spria eft forma liter per aliquid positinum ad oia sil eft vna. Req nulli fimplir repugnat ee coicabile nec tangs coicabile orpe oë nisi sibi sit simpli ppu aliqo posi tinum qo sit ro repugnatie coicabi-litatis z expendentie tamen coicari z æpende pot 63 gd repugnare alicui

p folam negationem quia bum ne, gatio illa inest: affirmatio non pot inesse.sed non apter boc est simplicit impossibile affirmationez inesse:nisi illud cui talis negatio inest estet ne cessaria ro q talis negatio coseque retur. 7 tune negatio effet simplicit pria al's non effet nisi fm gd ppa. Simili .n. modo pria est alichi ne gatio sicut ipi repugnat opposita af firmatio. fola perfona oinina babet incoicabilitatem primo modo.quia entitatem aliquam intrinsecam fim pliciter priam p qua sibi repugnat rosse coicari.natura creata licet in se subsistat non maliquid babet intrin fecum p quod impossibile sit eandez æpendere. 7 ido fola perfona dinina babet pziam pfonalitatem comple taz, natura creata personata in se no babet.quia non babet repugnatia 3 ad posse expenderesed un ad actu æ undere. 7 boc fm quid.f.oum fibii est negatio expendentie actualis.

Ad formam igitur pme rationis vico. q incoicabile simplicit quod.s. importat repugnantiam ad posse ce pendere non conuenit pmo negatoi fine alicuirone negationis.nec talis incoicabilitas ell in creatura etiam in se personata. sed tin incoicabilitas 6m quid.s. repugnantia ad coicari. 7 boc stante illa negatone cependètie actualis, ista autem incoicabilitas om quid non requirit entitatem post tinam simpliciter incoicabilem, & tin entitatem politinam receptinam ne gationis expendentie actualis, sed in coicabilitas simpliciter si alicui ne gationi conucniat boc no est nisi q2 illa confequitur entitatem positiuaz fimpliciter medicabilem. Per ide ad aliam maiozem æ æpendentia co cedo of fi alicui repugnat posse cepe tere, boc est apter aliquam perfectio nem vel rationez politinam, sed illa repugnantia non est in creatura.sed fola negatio rependentie actualis. Exemplum.accidenti sepato no sim pliciter repugnat inberere. vel posse inberere. sed fm quid vici postet ei re pugnare inberere.p20 ceto op flante illa sepatione non pot simul stare ca boc quod inbererer. Lonsimiliter ad illud oppio vico op incoicabilitas simpliciter est simplicit apzia illi cui conuenit sine incoicabilitas.icoi cabilitas autem sin quid non est ei

pria: fin sic q soli illi connenit. De zigit articulo pucipali videt o nature bumane repugnat apede ad pfonam alienam vt fustentantez ipam. pmo quia est natura substâtia lis.z? qu'intrinsece sine idemptice by ronem non æpendendi tali æpenena 3ºq2 non potest babere aliquid intri fecum quod sit sibi ro taliter expende oi. Etomo sic arguit natura sub stărialis non est nata vare supposito nifi effe fimpliciter. 7 p oñs non pre supponit este simpliciter.natura autè æpendens ad suppositum alienum p supponit in eo esse simpliciter qu esse nature prie que pus couenit fioi qs ista natura exendens ad iom. Ans pbatur.natura fubstantialis e etitas simpliciter.sicut accitalis est entitas by quid a qualis est aliq entitas for malit tale effe tribuit. ficut igitur na accidentalis tribuit tin ce fin quid. rideo presupponit ens simplicit:ita natura substantialis vat ee simplicit video non presupponit tale ec. Ex z? arguit fic. oe rependens by intrin sece aligd quod elt sibi ro expendedi natura bumana non babet nec bre pot aliquid talcintrinsece qo sit sibi ro apendendi tali apendentia.igitur 22.2Da.pz inductine in æpendentia căti ad câm in quocunos gñe caufe. 7 poatur rone. qu nifi in isto sit aliq ratio æpendendi que non est in illo non magis istud æpendet quillo.na autem mea non æpendet a vbo tali æpendentia.igitur nec illa affumpta magis æpindet nili babeat aliquaz rationem rependentte sibi intrinseca pbatio maioris, non æpendens no fit apendes nec econerso nisi sit aliq mutatio. mutatio autem non babet p per fe termino nist aliqua formam absolutam.si igit natura sit ce nono

89-

ærendes adnenit sibi aliqua forma absoluta que sit ro cependendi a talè etiam amittit vt terminu a quo mu tationis, fi fiat w woundente non w pendens. phatio minozistum quia natura illa posset æponi nullo abso luto compto in ea.si autem baberet aliquod absolutum quod esserratio æpendendi fibi ppia:opozteret illud cozzūpi qui ipa fieret no zependes.tū qu nature einsdez rois competit filis ro æpendendi a ad fimilem terminu vel enndem terminum qñ no est nist vnicum natū terminare talem ceren ventiam, natura aute xpi a mea funt einsdem ratonis.7 mee non competit aligd qo fitro taliter æpendendi ad vbum.q2 tune mea violent subsistet in pria persona. Erz arguit sic. pria pfonalitas que pot competere buic nature bumane è realiter eade fibi.igitur manente bac natura ma net bis banc personalitatem. sed per fonalitas, pria ero repugnantie ad fic æpende.igit 20. pbatio antis. qz certuz est op buic nature bumane sin gulari pot competere, pria pioalitas illa non pot ee alind ab ipa nec ei ac cidens.qu accis no estro perionadi substantiam. nec pot esse substantia alia ab bac natura. qz nec fubstantia ppita.pz eniz q vna suba composi ta non est ro formalis personalitatis alteri fibstantie composite.nec potest effe alia fuba ficut ps. qu no manet eadez natura composita nisi manët cadem viracs ps substantialis. Pot vici q non est ponenda inter aliqua effe formalis repugnantia nifi vel in ronibus cozum pzűs aliq repugna tia includar manifeste vi necessaria roe pbetur includi vl'iequi. 6 neutro modo est ce natura bumana 7 ce ce pendentia ad psonam alienam. igie ponendum est q talis æpendentia ñ elt simpli iposibilis optum est ex pte fundamenti. Daioz phatur. q2 q6/ libet ponendum est possibile esse cui? non patet ro impossibilitatis. Lon similiter quodlibet compossibile vbi non apparet ro incomposibilitatis.

pma pars minoris ceclarat ex roibo istozum æ quibus est sermo. aut nature bumane magis pz.ratio autez illins æpendentie æ ä logmur pot circiloquedo vel aliglit cescribe w ponitalis. apendentie nature vt coicabilis ad pionam priam alterio nature vi terminantem eins apen ventiam. bec ro exponat, pmo illud qo vicit vt coicabilis. pot aliquid coicari alicui fic. φ illud fit ipm qo coicatur. ficut vie coicat fingulari. Alio modo fic. q illo cui coicat fit isto tança formali pricipio cendi. Le boc ouplicit, vel vt forme partialis que coicat materie informate 7 alit coicar composito constituto p ipam vel vt forma totalis ficut quidditas coicat suposto ve bumanitas sozti. In poste intelligit coicabile 3ºmo f. q. fic coicatuz fit forma total'qua bas vicat sm cam ce formalit tale. fed prium suppositum nature vicit boc mo tale sm illam non pot wen antias sed magis pr p'ideptitate. fed ad suppositum non prium non pot ee pe idemptitas sed illo qo pot ibi effe qfi supples vice idemptitatis est perfecta rependentia nature 7 per fecta sustentatio ex pte suppositi sine terminatio æpendentie, tale aute sup positum quia est per se suppositu al terius nature riffins nae apedetis non per le suppositum. 7 p fe est pus eo quod non est p se segur q po bar beat naturam priam de istam went wittem que est sibi tands natura ad uentitia vel natura za. Et qo nae bumane no repugnet talis cepende glis victa est potest sic aliqualiter ce clarari, vt pbatum est in zo articulo. persona viuina pot este prius termi nus alicuius condentienon autez œpendentie que est cati ad cam nec bzeniter eninfeungs terminati ad ali quid rone pfectionis formalis i ipo sed tatum illins que est nature vt coi cabilis ad incomunicabile sustetas ipam.igif talis ependentia è posibi lis in aliqua natura.q2 non pot effe pombilitas terminadi epedentiam

nisi in aliq sit possibilitas apendedi & boc non magis repugnat nature bumane qualteri. Dieterea z'qi accidens æpendet tali æpendentia ad suppositum substantie cui inberet nunc autem 13 ioi coniugat apede vibereretii por vi este ro apedetie ce por ratio poritatis centialis, pter quam terminat æpendentiam:qs in formabilis vel susceptini fm quam terminat inberentiam. Si igif intel ligat alicui connenire apendentia nature vt coicabilis.7 boc fine inbe rentia non videtur contradictio.sed talis est illa que ponit in posito.

Confirmat qu'em pbm.5°methat quale vno mò oicit of la libhlantie igitur modus qualitatis non repugnat fibhlantie. 3°celarat fic.ac cidens pòt babere modu fibhlantie liez non perfecte, op fibi repugnet e pendere ad fibhlectum tamen aliqlif fimilem.f.in non expendedo actualificut apparet in accidente feparato, pari ròe igit videt op fibhlantia pòt babere modu accidente la poperet. L'expendendo a inberèdo fibhlecto modu aliqualiter fimilez. L'expedé e actualiter ad finpofitum alienus.

Ad illa que adducta funt in örinz ad pmu concedo q natura substatia lis est ad este substantiale. En non opoz tet que si pmum este suppositi babeis este per ipam nosit qui illud est eins pe supposit, qui aut est eius supposit po E pe alterius nature tune per illam al teram pus babet este, 7 cum accipie illud quod oat este simpliciter no pe supposit este simpliciter in eodem.

is aliquod effe in se est esse simpliciter a tamen supposito no aprio no patesse simpliciter omni modo.

Ed z<sup>m</sup>, aliquid pôt esse ro centie oupliciter, vno mô sie qu pm consequatur vel concomiter capumentia actualis. Ellio modo qu sips necessario ocomitetur aptitudo ad rependendus non tamen necessario cepandentia actualis. Sipm quam e centura sina cepanderet. A quado e constanta su matura sina cepanderet. A quado e

acmalis expindentia ptingit fin ifiş vi "pximum fundamentum. fi mö e expindentia creature ad eum. quia necessario fundamenti expindentic est in acmali expindentia esti ad căm seculați îme qua post și fin immediate cări a pma. 7 ita postet ab illa 2º nō expedera acmaliter licet semp baberet aptiuvinem ad expindendum. 20 a. ligitur ronis vera est intelligendo expindendi non precise fino modo. Sindistrenter pmo mò vel 2º nibil plus concludit "pbatio pma ma.invoucendo expindentiis căti ad căt

za phatio phat q apendens by aliquam ronem æpendendi quam non babet non æpendens.qo ncëin est intelligendo per ronem repedetie ronem formalez ependendi que est ipa opendetia. quia fine illa no post3 aliquid apendere. sintelligendo ro nez fundamentalem apendentie fm quam inest æpendentia sicut fm al bedinem similitudo : non opoztet op illaro fit magis in apendete qs i illo quod non rependet acm est tamen eque aptum ad expendenduz. Exm. accides que est in subjecto no magis babet talem rönem æpendedi qs qn ipm est sepatuz, quia ipamet natura est isto modo pria ratio expendendi. nec oportet ad boc quactu expedeat supaddi actu talis ro opendendi. 6 fola ro formalis.f.actualis cepende Consiliter bic ce natura assumpta 7 non assumpta. 3ª pbatio videtur plus probares, quattu cepedes beat semp rönem æpindendi fundameta lem. 7 boc aliquam entitate absolută

Ad illa igit ponem cui illa pbao innitit. Lop omnis mutatio babs po termino formam abfolutam. Ravet pointeremptiones imo motuse et so voi rad voi nectamen voi ociti aliquam formam abfolutas. Daliti antes boc non fit o pom. soppy. vi roctum et fupra in quada qoe voi rabi re. b. "Pncipalis ronis non et vera co modo quo aor è vera fes intelligendo indifferenter w rone

vel saltez aptitudinaliter.babz.n.na affumpta rönem fozmalez cepededi f.ipam ependentiaz a ronez funda mentalez. immo ipa est prima ratio fundamentalis rependentie.licz non necessario consequat ipam talis ce pendentia actu fed aptitudie. nec pl' pbat pina pbatio.qu fi na ceponet nullu absolutum in ea cozzuperetur. Tita non babuit aliquod absolutuz quod esset necessaria ro acm cepen rendi sed absoluti fuit primum su fceptinuz wendentie. i fine i manë potest sic sine respectu no necessario consequente pot mane fundametuz absolutum. Eld aliam phatõez vico q licet nature einsdem ronis beant aptitudinem simile ad æpendedum trī no opoztet op si vna actu opedeat of fimiliter a altera. patet ce accidete confuncto a sepato, natura aŭt mea asi non actualis espendeat ad vibum expendentia predicta.f.ad supposituz bypostatice sustentans tri bz aptitudi nem ficut natura illa affumpta baba aptitudinem. Ad argumetti pinci pale vico. q licet non ois apendetia suficiat ad verificandu pdicatioem æpendentis willo a quo æpendet tri

illa que est nature vi coicabilis ad

supposituz vt bypostatice sustentans

caz sufficit ad verificandu pdicatoz

nature sic apendentis a supposito

ad qò espèdet. 15 e accite sic espèrente ad suppositus substantie e quo etiam pdicatur. 2 sicut pdicatio acci

æntis æ subiecto 13 sit vera no tam est pse: sicut est nature æ ppio supposito: sic in posito non est posica°

p se nãe buane ce ipo verbo.

formali æpendendi vel fundamen

tali.7 boc necessario füdate actualis

Trū sacer

tos obligatus ad vicedū miffam p vno obligatus etiam ad vicendum miffaz pzo alio fufficienter foluat wbitū vicedo vnā miffaz p ambobus. Arguir q non qz qui tener ad mains bonum non

fatisfacit foluendo minus bonum. sic est i posito.qu one misse funt magis bonit qua vna etia missa pisto è mains bonii fibi fi oicat pillo: q fi vicat simul pillo ralio. Lontra. qui plus soluit qui illo sit apter quod obligat vr abundanter fatifface.fcd vna missa è mains bont & sint illa p quibus obligar onobo.qu bonus miffe eft er vinte facrificij. facrificiuz aut eft infinitu 7 infinitis fufficiens. rps.n.qui offert in illo facrificio fuf ficiens fuit qui offercbat in cruce ad fatisfaciendum pro peccatis infinitis gic. Wicpmittedu eft vnu.B.f.go phabile vr op missa non soluz valet vitute meriti siue opis opantis. sed et vtute facrifici 7 opis opati. vel non folum valet vinte meriti pionalis fa cerdotis offerentis fi etia vinte meriti gñalís ecclic in cuius psona p mini-strum coem offert sacrificia, aliogn missa mali sacerdotis q in illo acm non meretur psonaliter sed cemeretur nulli valet in ecclia. qo reputar pit inconneniens. ronabilit. incra illo Job.6° panis quem ego vabo caro mea eft p mundi vita. queuqs.n. rps vt fumm? facerdos offert:panis que vat.i.caro eins est mundi vita. Er B fequit q ad folutionem bui? gonis tria funt videnda.p fi missa victa p onobus mi valz isti sicut si peo folo vicerctur. 7 boc merito psonali cele brantis.zofi tin valet merito gnalis ecclie offeretis. 3° si iste simpli soluit whith virigs cui obligat.

De paso est sei oum quiter opa meritozia ofo ba magia ronea meriti applicabilta alti quipa ce rone sui è placatina ce u re conciliatina rei co u billi? p quo p sim ozatem spaliti offere. Pot aute meriti vel spaliti offere. Pot aute meriti vel spaliti offere alticui situe p aliq. Uno mo spalimene alticui situe p aliq. Uno mo spalimene u sic spaliti offere esti un gra, spen, ba motti ai bonum u elicit opus bonum. Iste mottis u illud opus non sic sunt alterius p q ozat sicut ozatis, nec pot site ozdiata

voluntate fic illud alteri Dare: q no fit finz meritum qu magis tenet ex charitate viligere seipin qs aliu.imo forte no posset vare qu'istud cet sui. Alio gialiffime 7 fic palz toti ecclie nec.n. wbet ozas alique w ecclia er cludere, sed ex itentõe babituali oes includere. 3º mo.s.mo medio valet illi cui p ozante spaliter applicat.no enim valet ei spalissime pz ex pzimo membzo.fed nec pcife valet fibi gifa liffune ficut cuicungs.tunc.n.fruftra in ecclefia eent fpales orones affigte alie p vinis alie antem p moztnis.7 iterum p vinis alus 7 alus.puta brī factozibus amicis ralys vt patet in oronibi missali romano poinersis affignatis plonis 7 statibus vel co gregationious. Frustra inqua effent iste ipaliter affignate quia non plus valeret illis qs generaliter cuicnnqs in ecclesia. Babet garticulus ifte vifficultatem späliter intelligendo b 3º mõ. Et põt vici q vna missa vca p ouobo no tru valet 15 mo isti qui valeret si pro eo solo viceret. Quod oftedi pot fic.merito finito fin plena iusticiam adequate cozzndet aliqo omium oterminatum ad certu gdu pter antez bonuz quod ceber ecclie gnaliter a pter bonum qo ober ifti ozanti spalissime que ono semp ich ount in pinio abito oroni. accipio illud boni qó vitte meriti ipi? 02a/tis ceber medio modo ei p q spalit ozatur.illud est æterminatu ad certu gradum. virtute igitur iftius meriti non cebetur alicui isto modo medio aliquod bonnm qo non includifin isto bono medio oterminato. si ergo totum illud bonuz atur isti tanas p mium mo medio rebitum ozationi: nullā bonā abitum oromi isti vabit alti 7p ons fi vitte ifti meriti vat aligo bomi illi ve æbitum ifti oroni mo medio: sequit q no totu bonum fic wbitti vat ifti.g 22. Lofirmat que equali merito precise abetur egle bonum sine pminm. 7 B in quociqs mo.f.gñalit.spalissime.7 medio mo. Mucant ex equali anotoe celebras babet opus eque meritozi loquedo a merito perfonali.conenit autem op eque renote celebret qui celebrat pro isto spalit sicut qui spalit celebrat p vtrogs simul. g vtute ei meriti æbet pcife equale bonti merito buio misse victe pono a merito illius victe pro onobus. g fi qui vicitur, p onobus œ betur isti totum illud bonum equale: sequitur q virtute illius meriti nibil whet alteriquia bonu qo varet illi alteri no includitur in bono qo coz respodet adequate isti merito. cetur ad maio. o merito equali tam Pm intensidem di fm extensidem ce bet bonu equale vtroqs mo. nuc at qui quis simul pro onobus orat licz fit meritum equale fin intensionem ficut qui ozat, p vno:ti est maius fm extensioem qu pluribus applicatur. 7 io cebet bonum eque intensine sed mains extensine qu vtriq. Siliter riidet ad primaz ma.q merito certi gradus cozindet bonuz cetermiatuz ad certii graduz, verii è vniformiter accipiendo vtrobiqs.f.fm intenfioez vel verobigs sm extensioem.sed licet meritum ad plures extendatur a per ons pmium pluribus cebear no th oportet q intensiue minuat la pluri bus coicet . Doc celarat p sic. bonu spuale, poztioar spui a spus è voigs totus ino p pres coicar. gbonum spuale coicar sine vinisioe. vita no viminuit 13 pluribus coicet. Hoc et onditur exovbi th minus apparet of in polito. Aliqua quide cozpalia & quibus minus vi que ipualibo no min' th coicant a fi plurib' coicent p3 ce lumie cadele fil'illuminatis plu ra illuminabilia veğlir ficillumiaret qölibet istor pe.pz etiä i voce q eqli fil'imutat quecunc multor audien tiu ficut imutaret vnu illop folum.

vtracs ber istaruz ratonum est vera simplicit ta sm extensioem of sm in tenficem.ita q equali merito no tel bet fm ftrictam insticiam bonuz nu merofins: ficut nec bonuz intenfins: que plura boa equalia equivalet vni bono maiozi intensine. 7 boc in oi retributõe insta 7 comutatiõe. Si \$ merito equali no abetur maio bonti Fm intensiõez:nec p pas ba extesiõa. quia sicut ista si faceret vnuz faceret vnum mains altero illozum.ita funt majoris valoris em inficia qualter illoz. Boc cofirmat qua aliogn q vellet ozare poibo aiabus in pur gatorio intendens of fingulis valet mo medio eque valeret cuilibet ficut si ozaret p vna.7 tunc fm ozdinata charitatem wbet gs ozare p dennas qu wberet impetrare bonu pluribus. oum tri b posset p eundem actuz siñ oiminutioe boni alicuins eozum.

Dices op p modu fatilfactois non tifi valet p pluribus ficut p vno.92 pena rebita no relavat nisi aligd eg nalens solnat. Cotra tuc aliquis poffet impetrare pmā gram petozib? quotenqs sieut vni.q2 bie no regrit pene folutio. 6 œi placatio 7 ipetratio boni ab ipo. Ite sicut plures pene equinalent vni maiozi pene a no re larant nisi p opo satisfactionu maio vel per plura opa fatilfactozia:fic vř æ pluribus bois impetrandis q eg ualent vni maiozi. 7 io no nisi p pira bona vel vnum mains bonuz imper trantur. Quarectia no sufficit ad œ letoem mali aligd fient sufficit ad im petrandu bonu.immo sm q videtur magis. Cofirmat etia pom ze qz in amicitia bumana vilectus p fup plicatoem fuam meret maio bonum vni q fi fupplicaret p multis.naz p vno exaudiret vt tantu bonn ipetret ei. 7 fi p multis peteret vel no p oib? ecaudiref:vel no tantum bonum im petraret. a istud est fin instam legem amicitie. Lofirmatur 3ºq2 volun tas no videtur efficatio2 vt est causa meritozia que ve est causa elicitina pl impatina immo minus efficar, quia

vt meritozia est mi cansa vispositina babilitans voifonens ad actioem pricipalis agentis. vi ant est elicitia vel impatina est ca pricipalis. sed vo luntas vt est ca elicitiua vel iparina non equalem effectum caufat simul in quoliber multozum sicut in vno folo caret.neqs.eniz fimul intenfa eft amicitia ad quotcungs ficut eff3 ad vnu.8°etbianec voluntas eq pfecte impat plures opationes potentiarua inferiozum sient vnam.minuie eniz intentio voluntatis plures actus in feriozes impantis. ofimilit vi q vo luntas minus bonum intensine me reaf on pluribo mercf. Et si vicas h vez è qui cenotio minuit ex vistra ctione circa plures. sed si œnotio sit equalis non oportet q minus bonti mereat multis qui Lotra. vi stractio non necessario cocurrit ex B op plurib? celebrat. grno oportet celebrantem p multis the ze eis actu cogitare sed sufficit of an recollegerit istos p quibus intedit spaliter ozare. rintentioem suaz tale co optulerit. er tic .n.fi tin in coi eoz memoziant babeat. B sufficit. 92 00 oblatioem 7 ordinanit pus se velle offerre. 7 i ito can vez ella ppter multitudine atte to actualis ad fingulos minuit. qz no ead cos nisi in coi.s ceuotoem a e motus mentis i œuz no oz minui. Erm.non min' auote celebrat gs a oibus fcis que vno fco.qu fi minus diffincte attendat ad quelibet tame attètio ad totà coitate sufficit ad ce notõez.no tm egle 6 maioze qs fuffiv ceret attentio ad vnuz eop.nisi forte ad illuz in quo eminent est illud qo èma œuotois ad oès, q est folo œus trinus.sic qui ozat p multitudie sine pitate indigente vt inveret sibi bonu å idiget maior ppassio pot bri vita mai<sup>o</sup> æsiderjū ipetrādi illud å idiget qifi p vno indigente ozaretur.7 ita no minuitur ibi œuotio licet minua tur attentio actualis 7 vistincta, no ergo minus bonu tunc impetrat fin gulis apter viminutoem auotivis: &

apter b foluz o merito suo cozzádet aliquod bonu certum 7 boc i ácuas eode gradu.f.reddendű illi eni valet spālissime viillis quibus valet gra listime vel etiā illi vel illis quib? valz medio mo. 7 p ofis in ifto 3º gradu in quo logmur fi est maioz extensio est minoz intensio vnicuiqs. illa in öriuz. Ad omu ce spu. oico q fous Thertenfine no vinidat tame numeralit spus a spu vistinguit. sut n.finguloz corporum aiatorum fin que aie. 7 ille bût bonitate naturale magis extensine q vna ex eis. imo equinalentez bonitati magis intenfe 63 illud.7°tri.iz°.vel.42°plus aligd funt ono boies & vnus bo.7p boc vistinguit pluralitas in vinis a plu ralitate in creaturis. qu plus aliquid funt bic ouo q3 vnnz.non ficibi.vñ fubdit non maioz eft pat a filius qs folº př. bonítates ctiá plures ipūum funt maiozis valozis. video regrut plura bona vel vnum maius bonú pr qo retribuat .no.n.g ozado me ret vinificare vnu moztun eade roe eque meret vinificatõez quozucuqs moztnoz. ita vico op bonum spiiale coicatur sine vinisione ostitatina sm extensiõez:tri coicat cu vistictione.f. alind alteri. rita requirit oistinctum meritum pter qo reddat. 7 b vico equale intessue. Lotra salte bonti sphale no coicat p ptes. & si virtute buius miffe wbet bonuz vtrigs tags vnű totale pmiű: illud nő reddet pr ptes. fic. f. ap so oabit vní z ps alti. Cofirmat. qu qui spm recipit toti spin recipit. g silit g recipit aliquod bonum spisale recipit iom toti. B:

Hug?.7° ce tri.7° In bis q no mole magna funt idez est maire qomeli?

ouo vero bona equalia füt melioza

altero. g i eis e maioz bonitas.mai? aŭt lz no posst actu viuidi:ti babz

plura pua fibi eqlia.ficut celu 13 non

posset actu viditi toti equant plura

pna q medietati. 7 in illis puis è oi

ffinctio.7 pro illo vno magno licz in

se indinisibili m vinisibili vel magis

vistinguibili in equinalentia possent

illa multa reddi.lic bic.tanto merito webet adequate tantum bonu. illud in se vinidi no pot. sed ti illi equale pfit multa bona minoza. 7 ita ipfum pot omidi i valoze ou pipo oinerfa bona minoza vistincte reddant'. no ergo illo bonum spuale realis p ptes vat. sed vat in multis bonis miori bus que respectu illius boni babent ptialem valozez. Ad confirmato nem. si possibile est eundez spirituz vistribui mulis in valoze sicut bice possibile a bono reddendo virtute oronis vnicnics minus boni varer 7 forte etiam realiter spus min' coi caret fi transcenderet fun fusceptinn portionatu. ficut forte aia no eque vinificaret corpus östücungs crescët fed passo poztionato eque coicatur in posito receptinum portionatus bono illi quod est reddedu p merito est vna piona 7 qo vatur illi vatur non p partes. Lotra exempla iffa pus posita instat p alia exempla.q2 non eque possum portare ouo eglia fient vnum. Si vicat of in monedo localit non eque potest agens i plia 7 pancio2a tri in alterando pot. 7 b of illa plura funt agenti eque appro rimata.vico e alig motus füt tales quibus necessario totu simi'sm oes fui ptes mouet boc est non pus vna pars qualia. ficut cft motus localis. 7 æ 15 intelligir illud.5° metbac.com tınun e illud cuio moto e vnus fin fe. vnº aut: cui idinifibilis.idinifibilis aut 63 tpo.fi.n.moueret vna ps con tinni.alia no mota:foluer otinnitas Ali' è mot' à no è necio totti f3 oès ptes sil monei ve è alfatio mobile èt aut itelligit ille qo eadeqtum vitti mouetis vel agetis.ita.f.q no postet fil'moue mai? aut aliqo mobile mi nºtaliadeqto. è galiq oria int motu locale a alios mot? quip totti ptinti fz se tome mobile adequi moneti ita o no aliq psei? fine alia est mobile adequi. In motu aut alteratois aliq pars ipius mobilis pot este mobile adequatum moueti tate vtutis fic q fimul non mouebif nisi tanta pars.

Sed rtrobigs imo in mon gnaliter veruz est q ab isto mouete nibil simi mouet nifi funz mobile adequatum. vel quod includitur in illo. 7 vico in clusiz in illo realiter sient aligd eins vel equinalenter ficut minus qo etia non est pars maiozis pot vici icidi in eo.7 fic illud quod potest fiml'mo uere illud mobile tan quadequatum: non potest fimul alind mobile mains mouere necetiam cum isto aliquod alind.pot tam fiml'mouere ono mo bilia que simul incta non excederet mobile adequatuz.7 te talibus vez eft o no minus mouet plura di pan cioza. que non minus mouet mobile fibi simpliciter adequatum qu mobi le minus ipo.q2 tunc illud non effet oino adequatuz. intelligo adequatii non fic o mouens fm totuz conatu fui posit illud mouere, sed sic q cum astocunas modico conatu pot ipm monere: tale mobile oino fibiaceret tali monenti. 7 mobile oino sinbiacere monenti potest vici ipm mobile oino adequari passine ipi ageti. Alif celu fm pbm est mobile adequatum intel ligentie que 7 si non possit mouere mains tam posset min?. Ad exepla illa vico op passi portionati agenti pot quelibet pars eque psici ita salte q vna non minus pficit si alia perfi ciarur que si si sine illa perficeretur.qz.n. totum est pmo portionatum agenti ideo pluralitas ptium que includut in isto toto no ipedit pfectoes actois in oessicut nec in toti includes cas fs si vno passo portionato adderet aliud passus illud no oporteret eque pfici ab agente sic si solum reciperet actoem agentis. 15 pz i exemplis. lux n. 7 fonus 7 fimilia qui elt & fe mul tiplicant se spice.passuz g, poztoatu taliagenti quicunqua sit puum cu m spicum includit pres. ville q sit pres einsdem spre circunstatis lume:eque illuminabune. Best un illuminabie medin fm una viametra einsde spere circa candelam ficut fm aliam.fed fi accipiar alia spa remotioz a cadela ambies pmam fera acceptam circa

candelaz:illa non eque illuminabie ficut pina. quod g oicit q eq illuminabilia ficut vină veră eft qui illa plura funt ptes eiufo illuminabilis adequati, puta qui fit conteta în cadem îpa fiue îrra eadez fivram respectu illuminantis vi cen tri accipiendă. In posito autez ouo illi, p gous ozaur no funt per se ptes vinus qo sit însceptiuă adequatum boni reddendi viute ofonis. E virique est susceptium adequatum.

Lon. q za spera minus illuminat qs pma boc est quía za est remotioz a luce, non aute qz simul cū za alia, s. pma illuminatur.imo zanulli lume reciperet nisi pma simul illumiaret. g non minus recipit boc vnu passi quia alind fimul recipit: f quia ipm est remotius ab agente. In posito n'est talis remotio sed un oistinctio re cipienting. Riono mobilia posse eq approximari eidem mouenti necessa rio cocludit illa esse mobilia ptialia contenta.f.realif vel equivalenter in vno mobili adequato quod femp est imaginare spericum circa centră ipio agentis 7 que etiaz funt in eade fpa boc est infra vistantiam einsde axis illa eque mouent 7 alia non eque cu illis. Ad ancte Wiero.glo.ponit ibi ouplice rificez. vna e referes bec ad ipz celebzātē. vt sit sensus nibil ming accipir supple pipo celebrate.qr siu p vno siue p multis vicar: sp valz spalissime celebrati. r egilt qui est eq oisposit'req ordiate fach qo facit h e eq celebrat p milis qui p multis r p vno qui p vno. Elia rifio glose e ibi referes ad casus i q logt q.s.no mino valet vna missa oca p cetti aia bus cu cordis bilaritate: q fi p glz vno vicet cu axietate. Premittit.n. ibi sic. Meliö e.s. psalmoz wcatatio cum cordis puritate ac serenitate 7 etia spuali bilaritate: qui toti psalterii modulatio cum cordis ancietate ac tristicia. Et tunc subditur illo quod adductum est.cum g p centum 22.7 boc zm fuit fozte ipalit fm intentio nem beati biero. volentis loqui ad

osolatões monachox qu si p multis tenerentur ozare tamen non opostet tot psalmos legere qu vigeret i fastivium, sed melius satisfit illis si p eis vicătur panciozes a cum bilaritate melius etiă valet vicenti si pot sare cum obligatione cius.

Besecundoarti

culo pricipali tria funt videda. pmo fi in prate facerdotis fit applicare cer te psone bonum quod cebetur ecclie vi alicui in ecclesia vitute sacrifici, z.º si facerdos pot illud bonú applicare plibito voluntatis fine.3 fi valet iffi eque qui applicat sibi 7 alus sicut si fibi soli applicaret. Depino vi q no. qu instrumentum non by vintem applicadi actione vel effectu actois. agentis enim pncipalis elt applicar vinte a actionez.nunc ant sacerdos ätum ad virtutem sacrificii est mere instrumentum. q: ozganii iaiatum. lz enim fit organum vinum citu ad meritum personale in celebrando.qz fic mereri é eius in qui i se viuit vita gre:tame qstum ad illud bonum qo æbet vinte facrificy:est ozganů pcise rone ordinis. reque puenit effect? ifte vtute facrificij etiam si minister i fe non vinat vita gre. gic. zific. bonum quod no obct isti non babz iste ins ali asignandi vel applicadi sed bonu quod æbet vitute sacrificij non æbet facerdoti ingstu celebzas fed tin ipe eft nunciofferens pritoes ecclie.7 bonum qo vinte sacrifici ce betur no fibi œbet quia eadem effet vt facrifici fi ipa cet i mortali peto.

Dico tri q in ptate facerdotis co lebzantis elt aliq mo applicare vitute facrificii, quod pbat ouplici aucte. Aug?, in enche. 89º vel. 77º non è ne gandum refunctorum alas relcuari cu, pillis facrificiu mediatoris offere gotte applica illis facrificiu rille per l'o poterunt releuari. Iden i lermoe re cathedra (ci Detri. Dida inquit qua rone alas refunctorum inuare pite, adbibeant, p cis fcorum pces reacerdotali cos psecutoc oño

comendent. Junant gaiep boc q facerdos p cis applicat vitute facri fici. Ad boc est ouplex connenieria vna qu vbi in como aliqua e aliqo bonum oistribuendum oinersis fin eozum exigentiam vel indigentiam: ronabile elt o oñs comus non ime viate fingulis vistribuat. sed talis vi stributio alicui vel aliquibus certis ministris in como committatur. Ita videmus regulariter i familis ozdia tis.eque ergo vel magis æbet ita effe in como cei que est ecclesia. q bonuz ibi vinte sacrifici coicandum: non folu veus vistribuat sed aligs mifter in ecclesia. nulli aut magis conenire pôt in ecclesia of sacerdotisacrificiti offerenti.cui ficut conuenit cefmiare intentionem fuam pro quo socialit offerat:sic connenit sibi oispesatozie vel oispositine octerminare cui vitute facrificy bonum qo impetratur red var. Eld illa que pbant q nullo mo coneniat sacerdoti applicare vir tutez sacrifici. Ad pmu vico q 13 bonum quod impetrat vitute facrifi cu no impetretur vitute meriti piona lis facerdotis: fed vtute meriti ecclie in cuius piona fit oblatio 7 ob cuiuf gram oblatio acceptat: 7 ideo q ad boc.f. talebonum sic impetrandum facerdos la fit më ozganum: tamen rone ordinis babet gradu notabilez in ecclia pter que sibi quenit offerre roblatois vitute etermiare. 7 i boc no est peife organum sed minister 7 vispensator Adzm vico q vsi bo nuz reddendum stute facrificij non æbeatur sacerdoti p se.æbet til ecclie fm eins vistributõez. qz ipe ex ozdie fuo est nuncius sponse ad sponsu offe rens patitiones spälit p extermatis personis.7 ita vispensatorie pl'vispo fitine eterminans eis illud quod p talibus pritionibo reddet. Dez: in isto articulo .f. an posit pro libito vistribuere bonum æbitum veute sa crifici. ita.f.q boc boni spālit red vat illi eni ipe spalit applicat vintez facrifici viceret q non. fed ad b q applicatio sua babeat effectum 03 q

cam faciat om biiplacitum ci. quia ipe folus est vator illiboni 7 fm fuu main biplacitum.non g vabitur illi cui facerdof applicat:nifi facerdof in applicando conformet se volutati vatoris. Lotra boc.nullaz vider ille bre anctozitatem applicandi vel affignandi aliqo bonum alicu:cui? applicatio nungs tenebit nifi fiat fz voluntate alterius & qua ifte regla riter non pot bre certitudinem eter minataz & voluntate oina cui velit vare bonum reddendum vtute facri ficij.quia nec regulariter boc œus re uelat in spali.nec ex scriptura babet wctrina w boc nisi multum remota 7 vniuerfalis que non fufficit ad fcie onm voluntatem oinam in spali res petu bui pfone vel illius. B fi nuis applicatio facta per facerdotem bret effectnz nisi esfet facta fm baplaciti vinum: sequeret q sacerdos nullaz baberet auctozitatez applicandi vir tutem facrifici nisi multum in vli. Pôt ở vici q vbi babetur wetrina certa ce applicatione ibi est sic facie valita.f.q si cotrarium fiat fozte nec ci cui applicatur valet. 7 applicanti nocet.q2 peccat.cu3 aut oro possit vt victuz in pricipio pri articuli alicui triplicit applicari. sipālissīme gifalis lissīme amo medio inter ista. sipālis la no spalissime.ph ant applica? ct minata est. qu semp fit ipi ozanti. zo etiam ceterminata est. qu semp fit toti ecclesie. 7 bas ouas aterminatiões facit regula charitatis q oz este por tissime ad seipm a grialit ad oem por rimu. 3° applica° s. media aliqsi ve termiata ce ex institutoe sine ordia tione ecclie q i vinersis procbus ifti tuit vinersos sacerdotes prochiales g tenent officiare ecclias 7 celebrat spälr p snis prochianis. psilr i viner fis collegis ptialibus funt vinerfi fa cerdotes infituti ad offeredu facrifi ciù altaris a spălius sp pillis q sunt ın tali collegio. & 13 pot accipi illud 7.9.po. 7 cotatur Diero.ad rusticum monachii.i apibonceps vnoegrucf requut yna. Roma aut odita onos

fratres reges simul bre no potnit. 7 fequitur finguli eccliaruz epi.finguli arbidiacoi vois eccliaftico 2do fuif rectozibus regif. Bille. Thec tin reg runt rectores in ecclia ad correctos facienda fi ad recociliatioez facieda pcton per orones ecclefie a bostiam falubzem. Similit videt ætminari applicatio ex insticia. 7 Billis g pui ænt vel puiderat ministris ænceia sustentatõe. B mõ multi cotauerunt monasteria recclias folennes collegiatas vel miozes ecclesias ad b ve ministri i talibus ecclesiis tenerentur cclebiare p illis 7 p illis p gbus ipi intendebant cos obligare, 7 è obliga tio ronabilis. vt g recipit elynas toa les refundat peis suffraging spuale orois roblatois. sic etpali bificio refundendo p spūali brificio pdica/ tidis ait aplus, i.ad Lorl. 9. Si nos vobis spualia seminam magnuze si carnalia via metam?.q.vicet no. Ex quo gliciti è immo ronabile o elemosyna regrat oronez:illi qui cuz elyna sua iponit obligationem ozadi pro se rationabiliter facit. 7 ita ista elemelyna ad quencungs succedetez semp transit cum onere sibi imposito nullus tri plumit le a luum collegiu fic alicui obligare op non posset æce tero alteri aliqua suffragia comittere vel pmittere. 7 tta pfumit obligatio fieri fm intentioem obligantis pcife th sm notula 13 no sit bec obligationis premissoria. Isti quor or ones 7 oblatiões sunt sic exterminate certis personis no possunt eas plibito alijs applicare. quia facerent ininsticiam substrabendo æbinum illis quibo ia funt obligati. 7 intelligo si applicaret alys ita specialiter sient ipsis. 7 boc alis quibus non eque obligantur. Siquide illa applicatio medio mo potest babere multos gradus. Exem pli gratia ponantur tres. 7 femp ipa plus valet illi eni fit i pozi gdu.puta si qo sic intendat q qui potest obla tio valere alicui ali ab offerente tin valeat ipi a.7 tuc postipm a. gitu va lere pot alicui alti valeat ipi.b.7 poft

b.ipi.c.7 boc fine pa.intelligat vna fola pfona fine multe, p quibus vult in eodez gradu ozare. Efto igit q ex ordine ecclesie vel ex bificio recepto tenet qu offerre medio mo.7 B in p gradu pzo vno no pindicat m illi fi medio modo in zogradu offerat vel applicet vitute oblationis alij. 713: gradu 3º7 fic æ gbuscung gradib?. q2 nuncis applicatio facta in gradu posteriou subtrabit aligd illi cui fca e i gradu pozi. Eni autem fieri obet applicatio 7 in quo gradu oubin eft an.f.curat' cebeat pus applicar obla tioem suo prochiano q pri vel mri. Uidef.n.p & lege nãe obligat pare tibus. villi legi pindicare non potest positina obligatio. nec gso recipies obligatoem 03 velle fibi facerdotem obligari orectum ordine legis nãe. 7 ita interpretadu e q nungs voluit facerdotem fibi fic obligari gn poff3 libere redde semp při a mří illud i d eis tenet . Sed 5 pr 7 mater fi fint p rocbiani alterius facerdotis bit euz obligatum ad ozandů p se seut prosinbditis. a vř q obligatio sta spůal filiationis pualeat ostum ad effica ciam. Alí autez funt facerdotes in ecclia non brites curá nec etiá capel laniam vel pbendam rone cuius fit coum oblatio applicata certe per fone vel certis plonis 7 tales magis prit libere p20 suo bfiplacito applica re. wbet th applicatoz fua ofozmare bnolacito fummi facerdotis cum pat ce illo verifimilit conicere vel co cipre quod vifficile quias è pcipre i spāli œ bac psona vel illa. pbabili? aut cocipit magis in coi. puta pen tibus bifactozibus pincipibus 70, latis.incta illud apli. p moztuis etia incta illud.zº Dachab.izº Sancta g Talubus è cogitatio p esfunctis erozare. Et adbuc sistendo etia sic in coi oubin est quibus oz offeres me oio mo applicare facrificiti. 7 b i gdu pozi 7 quibo in gradu posteriozi.naz in aliquibus est maior indigentia sic in mortuis qui non pfit, p se mereri qui in viuis. Tin peroribus qui iullis

g per gram priam qua bit possunt mereri non fic perozes: 7 magis idi genti vi instam prins sabuenire. tri er alia pte vi maioz vtilitas. vtilins ē eni viatori gram angeri 7 ex onti merita que mortuo folaz pena remitti vbi non anger granec crescut meri ta. videt etiā quis magis obligatus fratri ino erriti in charitate os petozi g nec ceum viligit nec a co viligit ficut infins. 7 cebeo magis vilige ci que ce oiligit 7 q ce oiligit de illus g örio modo se babet. Antins ergo pr applicatoem facere gifalez talem. vigneris one oblaticem istam spalit acceptare pillis p quibus nosti me teneri spalit offerre in illo gradu i q nosti me teneri p eis. Et si in spali teterminet ad alique vel aliquos: tu tins est of fiat sic sub aditione, si tibi De 3º in isto articulo vici placet. pot sient in pcedenti articulo. p scz miffa non tri valet vtute facrificy ap plicata pluribus in codem gradu fic si vnisoli applicaret. b oclarat siti vinte facrifici cozzadet fm infliciaz alicui merito in ecclesia.illud meritu eft finiti 7 certi gradus. g fibi 63 ple nam infticiă adequate cozzidet bo nuz certi gradus reddendum. ita op nibil reddet stute sacrificij nisi illo vel inclusum in illo. g si totum illud reddat isti: nibil vente sacrificii red cef illi. qu qo varef illi nec e isto bo nu go vatistimec icludit i illo vtali gd eins. 7 p əns er oppoito ənits fi vitute facrifici aliqə bomi ar illimö toti vər ifli qə aber vitute facrifici vəret ait ei toti i medio ödu fi fibi soli spalit applicaret. g zc. Ista positio poffet bre inflatias q polite funt i parti. 7 pfili folnerent. 53 B eft qo dam dubiú spále ná ibí p3 cui meri to sinito d3 cozzádě bonů reddědů az merito pfonali celebrantis. no ita patet bie cui merito cozzefpondet bo num reddenduz virtute facrifici. Et vici potest q no cozzadet peife bono otento in encharistia.illo gde bond equinale est qui eucharistia servat in

pivide.7 th non tunc eq valet ecclie ficut qui offert in miffa.7 bic indiffi cte vicat oblatio encharistie sine sit pfecratio fine pceptio: fine oblatio vl' opatio aliqua facerdotis in persona ecclesie, vltra g bonu contentu in encharistia requirit oblatio encharistie ista non est accepta nisi sit offeretis accepti. Inrta illud Ben. 4° resperit wus ad Abel 7ad munera eins. po ad Abel & ad muera. Et incta illo Luci.zi Clidua is paupenla plus qu oes misit.quer volutatemagis acce pta. Et. Brego?. om. finp illo DatB. 4º Ambulans Jefus 22. nec penfat œus citu in eins facrificio. fer cito cferaf. Un fi indeus optuliff3 patri xom volentem vel no volètem non fuiffet ista oblatio ita accepta a pre. fient qui rps sponte se optulit.immo non fuiffet accepta. Inta illud Ec clesiatice. 34° q. Dui victimat filium in cospectu pris. Ex istis p3 q sicut encbaristia no pcise roe rei contente plene acceptat 6 03 q sit oblata: sic nec plene acceptat oblata nisi rone bone volutatis alicuius offeretis.no aut pcife rone ipius voluntatis cele bratis.q2 b ptinet ad meritu psonale no ad vtute facrificii.nec immediate rone volutatis ipius rpi offerentis. que rps afi bic offerat vt cotetus in facrificio n ti B imediate offert facri ficia.incta illud lock.9. Hegs vt sepe offcrat semetipm. 7 ibidez. rps semel oblat'est.supple a seipo offerente.alio an videret op vnius misse celebratio equalet passioi rpi. si ide eet offeres imediate 7 oblat? certi è at q missa no equalet paffioi rpi la spalins va leat p osto ibi espalioz omemozatio oblatonis qua xps obtulit in cruce. Ju illud Lucl.iz 7.i.ad Corl. Doc facite in mea omemoratoz.quia fit missa tă repătădo illă oblatonem in cruce:qs per ea obsecrado.vt.s.p eam ce? acceptet facrificui ecclie.obfecra? et coiter fit p aligd magis acceptus ei g rogat of fit fibi supplicatio obse cratis pz in exemplis coiter. Si eniz fupplico vt p falutem vel p falute aie

pris is mibifacias. inponotibi ma gis accepta ee falutem ei? quiplica tog mea. vn prilla accepta volo sup plicatione mea acceptari. 1 pter 90 vniiquodos 7 illud magis. Sicergo pa q eucharistia oblata acceptar no rõe voluntatis cpi vt imediate offe rentis.rone ergo voluntatis ecclesie gñalis.illa aut babet ronez meriti fi nitam. Et esto q acceptaret ratione voluntatis rpi vt offerentis 7 institu entis oblationem a vantis fibi valo re racceptatione: ti no equalet nec acceptaret fient passio rpi. 7 ita est; meritum finitu cui cozifidet bonum wbitum vinte facrifici. Sed cuz ac ceptet rone voluntatis ghalis ecclie nungd simul ecche trumpbantis 7 militatis no vr. imo istud facrificiti è prin ecclie militanti. ficut a facim in quo e facrificia. Lon. si est foli? ecclie militaris. g si nullus viator cet i gra vto facrificij cet na. 7 fi vno folo cet i gra equaret merito pional'illi? qualit autem modo ad meritti istud concurrit moto illius q nibil cogitat æ oblatoe cuinsmodi est alins a cele beante nec affistes sibi.vici pot.

Be terrio articu

lo principali vico op facerdos potest teneriad vicenduz missam pisto ou plicif.vno mo ex liberali pmissoe, alio mo ex stricta obligatione.nec in telligo strictam obligatione p cone tionem legalem fine pomutationem spial' vt oronis p tpali vt elya que vata est. qu'illa vr simoniaca. Hec valet vicere of facerdos commutaret pro aliquo temporali finim laborem cozpalem. quia non est verisimile op aliquis vellet sibi tantum vare pzo labore corpali i illo actu. \$3 clemo. syna liberali offert cuz mendicatoe oronis. 7 recipies elemosyna tenetur Pm iusticia exandire medicate orone fua. 7 tuc fm infticia liberalir tri.f.fin conventione 7 commutatione obligat fe ad ozandi, p brifactoze, vi'si è vitas aliq:prelateins fe p tota obli gat vel ipaz tota obligat vl'ipa tota

se tota obligat. 7 quelibet ista pobli gationu pot effe firicta. licet non fit fm amutatõez buins, pillo.fm isto intelligenda funt multa que dicunt in qone 7 qonis solutõe. Si p mo te neat in ptate pmittentis fuit tantuz pmittere ostum volnit 7 ad tantu fe obliganit 7 non plus. Si th ifte ite? possit sine mendacio stare cu vbis q profert extra & sponsalibus. Er lis. vbi glo.in fi.vicit.fm pmissorem sit interpratio.qz liberuz fuit stipulatozi vba late ocipë.ff. w vbo.obli.gcgd. 7 tunc fi reddat ficut intendebat i p mittendo folnit abitum . Si autem teneat z? mo.f.er firicia obligatioe alia ralia facta illi rifti ce oicendo missam peo:pôt dici tic φ dicedo pambobus fimul non soluit abini Distiguendo tam œ vbis obligatois pot vici q aut funt certa 7 simplicit cetermiata ad vnii intellectii.puta fi obliget se ad viceo missa p isto vna cuz alijs p qbotenet vi fi er alia pte obliget fe ad oicendu misam pisto ita fpaliter ficut pot facerdos fpalins palio a se celebrare boc est orti pot meritu psonale vetia vente sacrifu că alicui alii spălio applicare. 71 isto câu qu. s. obligatio est externiata ad certă intellectă pz q fatifacit fi fm illă intellectum fatifiacit. 7 aliter no. Aliquat verba obligatois put bre omerfos intellectus ita op pat itelligi Arictins a minus Aricte puta fi vica fic.vicam p te vnam miffam.vel ad buc gñalins sic celebrabo p te. 7 in isto cau ve vo verba accipienda sunt sm intentioem obligatis qo pbatur p illud ex æ iure iurado. venies.vbi or æ gda a. q cu granes iimicitias incurriffet illi g ptis vtriusquamato res extiterat fuggefferut pdicto a. q i fatifactõez inimicitiaz iuraret quo runda obedire mandato. Lungs ille n credes setale ad omissis prer que ci aliqo grane abet iponi iurameni illud sub tali confidentia pstitista:ipi fibi sub iurameti wbito peceperut: vt nungs curia oucis intraret nisi cum oès p edicti ipius ghalif ad curiam

vocarent.7.j.veruz.q2 ille qui victi ouciseft cofiliarius nequaqua fic in raffet si mandatti illud sibi conring prescinisset:noncritis nos mandasse priarche tali vt si mandatum priozi inrameto licite facto repugnet: ipm auctozitate nostra cenunciat non fer uandum. vult g papa q illud inramenti non seruct quo sibi vente in ramenti impositum est aliquid tam vifficile quale non credidit iponeduz 7 ita non videfteneri nisi in alus fa ciliozibus ce qualibus intellexit.licz illi quibo iurauit intenderut obligare euz ad illud vifficile qo postea vinte iuramenti imposuerunt. er æ spon.er litteris ibi glo.cotra en fit interpretatio g pactum appoinit q cebuit lege aptius ponere. ff. & pactis veterib?. Si gille cui alius obligat non ita eterminat vba vt fint oino certa ad itentioem sua sibi iputet.qz obligas non videt se velle obligare nist ad illud minus qo pot stare cuz vbis. Sed videt q vba obligatois funt accipienda sm intellectu quem by ille cui fit obligatio.zz.q.s.qciqs geungs arte Bozum ge iuret : œus ita accipit sicut ille cui iuraf itelligit 7 cotat ibi Bfido.z. fen. Et ibidem c. pri.ecce.7 cotatur Aug' in fmoe quodam.q plapide iurat falfuz:piu rus eft. fi m illud fanctum no putes schi putat ille cui iuras.no.n.tibi aut lapidi: sed primo iuras. Bead boc onbin vi bri ex æ fron. Ex litteris. vbi or si aliter no intellexerit qo alt posnit ad coem vbi intelligentiam recurrat a cogatur vtergs vba prolata in sensu illo retinere quez solent recte intelligentibo gñare. Et glo. ibi adducit illud.ff.æ inpellectili legata labeo. Hon ex opinionibus fingulo ruz sed ex comuni vsu nomina funt intelligenda. Sed querendum è que est cois intelligentia brida ce talibus vbis.vr o obligas vistricte sacerdo tem ad celebrandu p seritedit obliga re en ad illud qo est sibi vtili' ouz tri illum ad illud liceat ipium obligare. núcaute q maximu bonú qo wber

95-

vitnte meriti pionalis a etiam vitnte facrificii: medio mo alicui applicăo totum reddat ifficeli ifii vitilius că contra reddat a boc licet, qu no est contra charitatem contrus pot fine peinet cătus pot fine peinedicio alterius, ergo iste sie intendit facerdotem obligare contra lilud bonum sibi cebeatur, non autem sibi ceberet fotum si finul paltero celebraret sicut celaratus est in pino articulo cătum ad illo quod cebet merito pionali. Tin 2 articlo cătum ad illud quod cebet merito pinali. Tin 2 articlo cătum ad illud quod cebet merito pionali. Tin celebrares

pro onobus non solneret rebituisti. Ad illa que pbant vba intelligeda ee sm intentionez pmittentis. Ad pinu pfumit q nullus vult fe obliga read illicitum a boc pfumendum est quenas non apparet exple q obliv gatio fit ad illiciti.nue aut obligato nem bus licite factă velle anctozitate pzia renocare est illiciti. S psimen oum est o nullus in aliq obligatioe posteriozi boc velit. 7 lo qui vba obli gatiois sequentis non expsse sonant renocationem precedentis. Vba ista giialia iuro stare mandato vestro i i tellectu quem important vider licita nec expffe fonant talem renocatoem obligatois peedentis. Si ergo vitute iuramenti talis imponat fibi q non fernet obligationem pozem:recte int pzetandum eft. p inramentum fung ad iftud non obliganit. Sie eft i can æ quo arguis. quilte a. obligat's fuit ouci vt cossiliarius. Tp oss p inra-mentum quod fecit cinibus, p pace cox babeda nullo mo intelligendu erat obligare en ad recedendum ab obligatione facta ouci. Et bzenit fi B in spāli suisset sibi positu ad iurādā nullo mo liceret sibi iurare. 7 si sura ret piuraret.7 tenet in B non fernare inramentű fin obligatonem pozem. qui g'istud in spali non iurat fi aliqo iuramentu gifalelicitu: nullo mo intelligit in illo istud illicitum includi non g papa B madanit enm abfolui a iurameto:sed conunciari iurametti

zmpori iuramento licite fco repugre vel effe repugnas. 7 io no ee buadu. Intelligo repugnas no fm formam iurameti.q2 gifale fuit 7 ce fol'licitis intelligendu. fed repugnas ostu ad illud ad qo ipi volucrint iuramētuz applicare.qo.f.vitute iuramenti impo sucrunt. 7100 quo ad 15 spaliter non est obsernandum. Si tamen alind i posinissent qo non repugnarz institie ad illud fuiffet veute inrameti pfliti tangs simplicit liciti v in tali can lici te obligatus. Adzmasi videat q obligans ita velit se ad modicum obligare sic pot stare cum vbis que acceptat ille cui fit obligatio 7 io ita modicum folne fufficit. Sz nungd i casu alig spali sa tisfacit iste q tener ad vnā missa, peo si celebrat simul peo valio. or o sic. qrēnabilis co suctudo inspectas obligatões gisale núcaute roabilis pluetudo e q ani nersaria celebrent i illis ecclesijs vbi corpa sepliune 7 in quibus ecclesis ipi moztui oum vixerut perceperunt ecclesiastica facrameta.si g tal'ecclia roabilem consuetudinem babeat op eodem vienon vicat nisi vna missa pro mortuis:si contingat eodem vie plura annuersaria cocurrere: satisfic illis multis p vnam missam. Sic g vident monachi 7 clerici in ecclesiis cathedralibor alijs collegiatis retiā facerdotes curati fatisfacere p vnam missam quis teneant plurib sic q cuilibet ad vnam missaz. Isti.n.non obligant ad impossinile vel oino ad iconneniens illi ecclesie in q mistrat cuinsmoi cet ibi eod vie plires missas ce moztnis solenniter celebrare. nec illa difficultas ozifer aliquo illicito qu liciti fuit iftis obligare fead anni nerfaria fitop familiariti i fuis eccliff celebzāda 703 itelligi ista obligatio by roabile ofuemdine talin eccliara. Sec' è ce paupib' religiofis a facer wtibus non curatis nec collegiatis tales.n.tenentur ad fingulas miffas pter fingulas 'obligationes nec er cufaret cos psuetudo en celebrado plures missas eodem vic. quia nec

babent rönez pmittendi illa ad que oppositu sequeres. qu non but ronez sic accipiendi anninersaria. sed tatu licet eia ad illa se obligare equibus propositi a possitut complete soluzione.

fuerit certi op possint complete solne. Aliter vici pot op bene pot aligs si voluerit cedere inrisuo.7 ido ille q obligat sacerdote pot cedere vt non teneat folus bre missas sed simul cus multis. vista cessio la expse no fiat que in obligatõe: tri ronabiliter in telligenda eft fieri in aic eius no folu eins qui se obligat:sed ei cui fit obli gatio. 7 boc qu'ille cui fit obligatio bñ nouit confuctudinem ecclefic.f.q 9595 multis p codem viesit obligata non tri soletiolui vna missa. Et idco phabile videtur si canonicus talis ecclesie ozdinet sibi anniuersariuz ce lebrare. 7 si multa pourrut vna vie fatifit vicendo vnam missam simul p illis multis. Sed fi aligs nesciens modum illius ecclefie fimplir intedat obligare ad tantu ad qui obligaret facerdote fimplicem non curatuz:no vî q isti satisfit nisî sibi reddat mî i ecclia collegiata. f. paía missa gituz teneret reddere sacerdos no curat?. que cosuetudo spalis est isti ignota 7 licite ignota. qu'ille non tener scire co fuetudines fpales ecclian.non obet g effe preudici ifti.effet aut fi prer illam facerdos ifte minus fibi tenet os ali facerdos modo fili obligat?. Si igit vult facerdos peter finam co fuetudinem fibi notam alleniari erp mat ea illi ignozanti. 7 si consentiat o fm illa consuctudines sibi satisfiat bene quidem . Q g ibi allegat rona bilis confuctudo tangs fatisfaciens. Dici pot q qq abfolute post roa bilit ee stuctum q in bac ecclia fiat anninerfaria refunctor sepultor in bac procbia, absolute ctia possit esse ronabilis ofuetudo q in codem vie in ista ecclesia non vicat missa pro mortuis nist vna:tñ in casu non pñt ista ouo ronabilit ce consucta. i isto cafu.f. of inflicia regrit pro fingulis obligatonibus fingulas missas vici queque requiritur institia in ecclesia collegiata ficut a simplici facerdote. ntsi ille cui sacerdos tenet velit cede iuri fuo.faltem implicite acceptando p le consuctudine illius ecclesie.qua no æbet pfumi acceptare:nisi sit sibi nota. Et cu or q no tenef ad impoffi bile vel ad iconenies. 'B? ono prit ee inter se repugnantia saltem in cau ita.f. q ambo no infle frant fimul: 7 th vtrungs cozuz vinisim posse inste fieri. Thicut or infle ita or occent fieri. Dico g q fi ex consucrudine in bac ecclia approbata factu è simpli incò uenies bic plures missas vici a moz tuis code vie:isti non licet se obligare aliquibus obligatioibus ex quibus fegret fm inflitia abe plres vici. Si giam obligatus ead vna miffaz p tali vie no obliget se noua obligarõe ad alia. qu illa nona obligato no cet ad istaz iam abitam: g ad alia. qo e inconnenies in bac ecclesia. Et cu or q ronabilis ofneundo est q anniner faria celebrent in pris ecclesis. Di co q aligd pot ee in seronabile.7 th cum alio non flat qo absolute posset et ronabile in se. Sic absolute rona bile eet anninersarin bic fieri si possit stare cum ozdinatoe isti ecclie q ita tieret ficut ipe intendit q peurat fic. videlicet q beat pria missas. sed qui no pot ficut in casu posito ibi rona, bile est anninersariu no in ista ecclia celebzari. vel si oino sacerdos iste ve lit iftud'anninerfaria recipere, 7 tam ofuetudines sue ecclie servare, peuret missaz pria pisto vici ab alio sacer Et pfilit videret ee vicendu æ ecclesis wtatis gruz minister roe ordiatois ecclefie vel elemofynarum receptax ia funt votantibus vel cer tis psonis obligati spalir ad tantuz numen missan p opto ipi sufficient vel ad certii numex suffragion, non n.vi q tales fe licite pit obligare ad missas vel ad talia suffragia alus sol uenda, niss intendant peurare talia spaliter solui palios q non sunt iam totalr obligati. De 3°i ifto arti.pot vici q in casu posito absolute non fatisfit ecclie.q2 obliga° copleta fine

que fit in folida qui est alia valia ad idem in specipa est ad aliud valind. fient pz.ff. Seens eft qui eft ad idem in numero.ve qui pluribus obligatio nibo obligoz bac fexta ferra iemnare puta ex precepto ecclesie.qz est fexta feria quatuoz tempozum. viteru qz est vigilia apli icinnanda. 7 iteru ex regula mea. Istis obligatoib? qu siit ad idem numero satisfacio vno actu ieinnadi. Secus aut eft fi ad idez in spe. aro vf. quobligatio non est ad impossibile solui. quotcuq aut funt obligationes ad B nulli pot fatifieri nist soluendo B.non g tener ad alid. Sz qu' füt plures obligatões ad ide in sperpot satisseri eis soluedo aliud valind. Huc aute in casu posito est alia ralia c'oligatio ppleta rad ide inspellad vicendus missas, g fimp non foriffacit niff reddat oiftincta.

Lofir, quadalia ralia obligatos erat alind ralind ex pte eins cui fit obligatio alliciès riducès obligatio ad alind ralind considens alteri ralti inductino. Ad arm pucipale patet ex oictis in zº arti. qu'vius sacrificio non adequat valoxieins q ptiner i sacrificio. S considet alicui merito in ecclia no etià adequat merito passo in expisicui oicti es inferius. Il protanto ad illo plus accedat pro geto illa passonem spalius repistat. Tita vitte illius spalio en passonem passonem positius repistat quanti merito in etiti ad adequat merito passo in passonem pa

## Ltio querit

vtrū ponens mundi eternitate polit fultine alique
ee vliter bū foztūatū.ar q fic. qz po
nens mundi eternitatem non negat
motum fed ponit. z p zūs no negat
nām q est pneipiū motus.bona aūt
foztuna fim plòm in li v bōa foztūa
est sīne rēe nā.g zē. Lōtra, pones
mundi eternitate negat zū postē aliqd imediate influē in aīas nostras.
sīcut bī. 8 pby». q impossibile e pu "
eternū.s. vū aliquid agē in iferioza

nisi mediāte celo. 7 mediāte illo non pot sieri influentia in aiam nostraz, d nullaz influentiam pot ceus care simillaz influentiam pot ceus care simillaz positionem, sed ponens bomam foztunā bz ponere ceū imedia te in aias nostras influē, et sir i slie sius sinem, brī foztunatis no expedit psiliari, brīt. n. pncipiū tale go cft me lius intellectu. 7 paz post. ronis aŭt sines intellectu. 7 paz post. ronis aŭt sines intellectu. 1 intellectu nsi ce si untellectu nsi ce si untellectu nsi ce si untellectu. 1 paz post. ronis aŭt sines intellectu nsi ce si untellectu nsi untellectu ns

Eneftio ista vi p3 p armad oppom non querit ở quocunq mỗ ponendi eternitate. B pcise w mỗ ponedi pbi. an. scuz illis pncipis pbi ppt q pỗit mudu cẻ eternu posit stat alique eễ bũ fozunatum. nỗ pỗt att alique pỗinu 3 oposibilitas videri vel repu gnantia nist viraqs positio videatur. Noic g p videndu est w positõe pone tis alique cẻ bũ fozunatu 3.7 spālit illa que tangit in li w bona sozuia q of fuise An.7 2° videndu c w põ ne buius mudi eternitatis que be ce 8° pby. 7 multis alijs locis. 3° patebit si c int istas põnes repugnatia.

Quatuadpumu

sufficiciter pot snia phi a bona soz tuna ad ono reduci. p ansit. 7 sno fit.zo pt gd fine pter cam fit. Dim istop requirit tria.f.an sit fortuna.zº an bona fortuna. 3° an aligs sit bñ fortunatus. De p bř succincte veri tas in tribus conclonibus. pma eft affirmatina r coi coceptui plurium ofona. Ttale phandi modă bûit pic Mrl.q2 supponit sp coiter cocessa.sic pz ponens locum eë imobile. sie pit oes cocipiunt.lz inquirendo prone videat vifficile.7 ponedo tos ee idez nuero voices que etião es pit peipuit 13 prones aliqua circa is vificultas occurrat. vita i mliis q accipit Arl. tanos coit pcella. B mo poterat acci pere rangs coiter concessus qualigd enenit a fortuna. Danifestu est eniz q agentia posito aligd enenit pret intentioem villad or fortnitum fine

effectus foztuit'. ei' igit vt fic enenic tis foztuna è ca.qualis ant ca fit.pz er zophy. vbi phus wclarat q eft ca paccis cor que eneniut i miori pte actoragentis a posito. za coclusio op fortuna no est aliqua ca p se vistiveta a na r intellectu sine, posito. imo eade voluntas q respectu effect? iteti eft p se ca respectu effectus non inteti or ee forma.intenti quidem enenit a posito viò catur voluntarie no i tentum enentt pter positum video catur foztuite salsa e g po paganop imaginantiu foztunaz ce quadă ceă cui tanas cae p se attribuunt effectus ås videmus formite enenire. 7 forte pt isti intellecti malii paganozum repbendit Aug? seip3 p retracta.c.p Tho mibi igt placet toties appellasse fortuna.zc.catbolici aut potio abent talia attribuere puidentie oine faltez ghalif. 3ª coclusto è q fortuna no est ca totalis.boc è q nibil sic enenit a foztuna gn etiam eucniat ab aliq ca p fe intendente. in Tillud Pla. in thimco.nibil est cuius ortu no pceMt leaitima ca. 7.5°. a ciui. ai.c.9° vicit Ang? Licero cocedit nibil fieri fi ca efficies no pcedat. 7 b ronabiliter co cessit.q2 qo non elt a se no pot bre et nisi a ca efficiente. 7 ibi regrif aliqua ca p fe fine intendens qu fub intetoc cae vitoris cadunt plures effectus.7 ita sub intentide cae pme cadut oes. fed qui alicuins effectus non apparet că prima p le fine intendensituc ille or effectus fortnit? vel cănal. 7 sice intelligedum illud Angl. a acbade. goniboin pno. vbi vicit fortaffe nibil alind in rebus casum vocamus nisi cuins ro fecreta eft. Et bac opionem tagit phus in isto libello tractatu zº Si aut ingt a fortuna nibil diceduz est fieri 6 nos alia ernte ca, pter non videre, boc è qu no videnus ea foutuna a ainus esse causa ze. zmin ista pticula qo est ce bona fortia ex plicar in vna coclone 7 ouplici oi Rincioe. Coclusio que etia vi coiter concessa bec est bonam foruna esse manifestum.n.est or ageti alicui a,p

posito enenit pter intentionem aliqo bonu. 7 ita cu bona formna vicatur bonns effectus formit?. vel magis,p prie licet minus vfitate ca tal'effect villa ouo fine se innice esse no possut sequit q bona fortuna sit. Ibanc vi uisionem.q. vocis in significationes puta boe fortune vt accipit p ca vi effectu tangit pis.c.p. cam frequet aimus ipam ee. ca ant alient a noic ca.n. 7 cuius est ca alind est. bec ibi. Ulterius aut bona fortuna vistiguit phs ouplicit penes ca in quibus ?. boc est pines effectus bone fortune. rest oma vistinctio ista. fortuna boa est in bis que non in nobis existit.B elt quop non fumus offi.ficexeplifi cat nobilem ba fortunatum vicim rtotali cut talia existunt quipe no ons e. Alio bona formna e in bis q funt i nobis eteniz cui pter cogitato nez suaz acciderit aliqo bonu opari bit fortunatuz aimus.fine rone eniz bis irtuz ad bonu 7 boc adipifces or bifozunatus. vel planio. intedes vnum 7 in exequedo adipisces alió no intentuz a tri bonu: vicif in b bre bona fortunaz. Isla vislinctio bone fortune renes effectus vi ce in illud qo est prietale: vin illud qo è coit vel minus prie tale.nam prie bona fortuna vi eë illor que funt in ptate nra.ficut a absolute fortuna. 7 B fic intelligendo q la fortuitu non sit pe fine p in ptate volutatis qu fi enenit ex intentiõe eins:th est in prate eins paccis a gli fecudario vi annecuz p fe intento. respectu aut illor q nec fic nec fic funt in nra ptate 7 prons accidunt nobis non inotil agetib? a poito no e prie fortuna fed caus ficut p3 2° pby. Alia est vistinctio bone fortune fin effectus. Lp se et per accis, effect? p se é bonú sumere effe ctus p accis é malú no sume, a bec vistinctio fere tangit in illo lio. in bac pticula.f.æ bñ foztuato ftat i quada vinifione trimebai. Paimus membrum. null' or bi fortunat' co or femel fibi bene accidit fozuite-zm meby.nullus of ba forunams ex b

97.

pcife of fibi femp fortuite bñ accidit. qu sine intelligit sie q enzoi posito sun annexuz est aliqo bonu formitu fine sic q cuicnnes posito suo ane-rum est aligo formitti iom est bonti neutrū.n. istop sp accidit sine mira/culo spāli. z boc non solū intelligēdo vlif absolute: verü et i tali actu puta militari vel negociatio 7 h fine ce bo no enentu sili puta victoria vilucro fine visimili puta B vel illo annexo cafualit. IAullo gdem iston mozum vicet phus alique ce bu formatuz ficnt nec ro pbabilis.3m mebzuz.q aliquis of ba fortunatus. qz fibi vt i pluribus bn fortunate accidit: vno bm Arl. p etbi. vna birido no facit ver. sic vnus act? a silit vn? euentus effectus fortuiti no facit boiem vici bñ foztunatñ. 6 qñ accidit ci vt i plii bus. vñ vicit Arl. i li ce bona foztia Insipientes exites virigunt multa. rio qui but actioes p fe intentas ad quas pret eozu intentiões enenerut vt i pluribus bona: vicut bū fortu nati. 7 5 pz er coifermone. vñ pmo rbetozice videmus ppt bonas foztu nas bit foztunatos electos. Sz e ne aligs vliter bi fortunatus. B pot ou plicif intelligi. Uno mo vt cuilibet in tento ab eo p fe: sit sp annexuz aligd boni p accis.vt in arte placandi 7 sanadi 22. Alio mo sic vt sit talis op quennes est annexum sivi aligd for tuitu illo sit bonu. 7 credo q neutro mo aligs vicit vliter ba fortunatus fine miraculo spāli, qu nullus pot ce qu i actoe sua alus causis congetibo cocurrentibo possit aligd malis p ac cidés ocurre, qu'in prate sua non est cocurfus alian carum.f. vt fodiens fodiat ad bufone vel ad serpente nist œus facet ex miraculo cocurfii can spālē ad B. f vt in plibo pot aligs ce bū fozunatus a boc aligu cetuz ad boa filia pincta filibo pofitis.vt qui enenit victoria piūcta volūtati bellā vi. Aliqu mi ad visimilia boa visimilib positis. Aliqu e2 mus ad bona visimilia silibus positis rsc est possibile alique ve in pluribus ce

bñ fortunatum et pz p experientiaz. Sed in quibus pfistit bona fortua An. vicit p rbetozice fue q in onob? s.in assequedo bonu pter intentum. 7 fugiedo malú. vt si quis no incidic i latrones: Alio mo vistinguifbona foztuna fm Ari i libello œ bona foz tuna. q.f.bona foztuna vicit respeti eozum q in nobis funt. ve qui aligs intendit vnum per fe a aliud enenit. Allio mo respect cox q no sunt i nra ptate. vt q aligs sit nobil' a pulcher voince nascat 22. Et ista oistinctio fortune est in fortuna prie victam. minus prie victa q magis vicitur caus qu'non est ab agente a posito. qu'non è talis cuent' in ptate nostra Soğ eft caexadi ba fortunatuz qo est zm pncipale in partio pncipali. 7 b ce bona fortua improprie victa q no ein prate nfa. Hon inenio aligd intrinsecu in boie pter qo veat vici bñ fortunat? isto mo. & B accidit sibi er concursu car extrinsecarus q pot ee er ao disponente sm theologos 13 no fm Arl.ficut fi any fit ibi 7 aligi intendes fode ipm inueniat boc è ex cocurfu car extrifecar a non è alia cănist quipe est magis vispositus vt cā vlis moueat ipm ad bunc locum magis qualiti. Sz ca qre ad politii illins legt bonu 7 no ad politii al terins Arlin libello w bona fortuna ingrit cam intrinseca quaz vixit esse impetuz. Sz fi en vicas en gris câm voi non è că. effectus fortuit? no bz cam. Dicedu q notu fuit Arl q fic illud qo enenit vt in pirib' b3 cam vt i plibus vniformit. ita qo enenit i panciozibns a viffozmiť by reduci ad câm vnifozmit agente 7 p fe. Ca aut itriseca 7 pria bui euet fortuiti fm Arlin pdicto libello e impet oic n.fic.Eft g bona fortuna fineroe na bifortuat?.n.cft fine roe bis ipetum ad bona. 7 B adipiscens. B aut è nae i aia.n.iest tale.nā ģ ipem ferimur sin roead g veigs bri bebim?. v si quis i terroget ab opante gre sic fac.nescio ingt f placet mibi file paties bis q a wo agunt, etcni a wo vecti fine roe

iptuz babet ad opari aligd. Et vult otce. q alig bitt velle ad qo fequitur bonu aliq o pref intentu er impetu 7 fineroe.7 ca buius imper? è natura. Et istă oinersitate boiuz accipit Erl. p expientiam q enim ifte impellat ? rifte no cu fine rone eins cui ipellit Baccidit no pot ce ro. g ca e natura filla oria vel vinersitas non ponit oriam fixcifică în nă findinidualez q.n. ages extrifecti vnifozmit ages moneat istu ad bonu 7 n aliu :eiu is ronis exitis:non pot effe nist peter aligd intrinsecuz in vno qo non est in alio. B aut no pot ce ro vt victu e nec aligd ofeques spem. qu illud vni formit cuilibet ieft.eft galigd ptines ad indinidni. q aut non fit ro pz.q2 pbi plurim' intellect' a ro ibi mima foztuna. vbi aŭt plurima foztua ibi minimus intellectus 63 Ari.nec etia volitas qualitis pot ce act volitati i vtrogs viti vn' affequit effectum formitu alius non affequit. gillo intrifect è impeto a na puenies,ido vicit bii foztunatuz bii natii.qz in co est vifpo qua a supioze motoze ipelli ad posita sm q eneniut sibi omoda Silla vilpo nal'è ne vilpo er pte aie vel corpie. R'fi Arl.intellererat op aie vint fin gradus nales in no bilitate a pfectioe: ticeet vicendum quaia nobilioz bret tale impeti ficnt bzutū nobilins bz nobilioze estiatoz a nobilioze instictu nale ad asseque oum amodu mai?. fino credo Arl. fic intelleriffe.f.q ifte impetus featur aliquez ex nobilitate ale.qu vicit vbi mimus interibi maxima foztuna. vñ vicit o tale non expedit ofiliari. no & B quenit intellectui ex fua pfectoe fi qu by nobilioze impellete fie nanis male regibilis melius frequent na uigat.fed no ppter scipam f b3 bonū gubernatores. In corpe g'illa vispo è pieques plecionem eterminată. Sz eit oubitatio glif na eft ca iftus ipulfus ad volendu aligd ad quod fequat omodů pter intentôez opán fi fic guitas e ca cescelus dozsu i gui tuc.n.fozmituz no cet a foztuna.qz i

na eft alig offpo inclinans ad B.licet non sufficient motina. Ite pbo q oia eent a fortuna fi ex l'oicat quis bū fortunatus qr bz vispositoz qua impellit ad volendū aliqd ad quod fequat amodu finerone r confilio. qu'in actib' buanis plilians nec pus pfiliat nec pfiderans pus conderat aliter eet peessus i isinitu.in pmis & actibus ii bi impulsus a roccogete ad eliciedu tales actus. g eliciuf fine roca na.atal'or fortua. g 22 Ite tu vicis q aligs by impetuz fine roe Lorra, no est bona fornia fine actu volutatis. qu fortia è effect? priges pleques effectu agetis a polito.nuc ant actus volutatis el circa obiectu offinn a roe. g talis impulsus ad vo lendu non est fine roe. Ite fi natura impellit aliquead volendu a no ro: g non eet fortua qo enenit fed cafus 9215 cft oria int fortuna 7 cafuz zo pby. Bop ro vadu ad boc q pa intellectio sit fortuita. The segt aliqo bonu 7 quenies viceret qs p eaz bri fortunatus. Belgif voie of fin q vnus coctor exponit pbm in pdco libello vi velle q pa intellectio fine volitio fit a wo monete intellectum 7 voluntates no ponsione obli vicit pdictus voctor q h est snia Ansel. w casu viaboli. Lo. ziº. qui vic q agel? no babnit pmi actu a fe. Sed credo op babuít pm acti a fe sič zm. 13 voluntatě bůit a co.ad acti.n. volědt non requirit nisi volutas vitellect? puis ondes obm. 7 p b p3 foluto ad ronez sua. Con si angelus babnit pm acti volendi a se aut babuit vo ledo a fic cft peeffus in infinituz. aut no voledo. qu'est inconeniens. R? vico q brido intellectii oridete obiti a brido volutate pus na simi'm tpe buit velle. Dico g pista conclusio è concedenda q ad aligd.s. pma in tellectoes no cea rone sa can. quia itelliges no pus itelligedo intelligit. pag intellectio non est a roe ondente obm pus.gefta căn gdămo, qu fm Auglisceliar. no eft in prate nfa obus visis tangamur. 7 ido illud est

98

foztnită a casnale. Et si arguas pă intellectio si sit foztnita omnia ania erunt foztnita. Dico qu non sequitur quia babita pina intellectione a voli tione pot aliquis rocinari ce agedis a ita que sequinti illam celiberatoes non erunt foztnita sa roc celiberate.

Sz fi gneras ome intellectões füt ne simpliciter fortnite. vicendum q non. q2 funt ab objectis fortins mov uentibus fm fantasmata magis im pressa cessantibus impedimentis. 7 fic pma intellectio babet cam nalez motinamin nobis. quia tamen non est a rone celiberante non est iputabi lis bomini nisi interpretatine, quia i potestate bominis suit face obiectnz fortins mouens ex frequenti plide rationeer qua fortins impmatur fa talma tale i memoria. 7 per ofeques fortius mouet 7 pus cellante impedi mento.pma ergo intellectio non est i ptate nostra, sed pma indisferentia q potest quis se octermiare ad voleduz vel non volendum bocest a volun tate non ab intellectu.quía intellect? ab obiecto naturaliter monetur 7 io si voluntas naturalter moueret ab intellectu naturaliter moto volutas naturaliter moueref. 7 fic bomo eet vnum bonum bzutum.volūtas igit non mouetur necessitate naturali. 6 babita pma intellectione in potestate eins est connertere intellectum ad co siderandum boc vel illud.7 boc vel illo velle vel nolle. 7 sic pma volitio omnino est a nobis nec est ita a can ficut pma intellectio. Ad zm dice oum of Ariftl. videtur vicere in lib? predicto q ille impetus pl'impulfus ad velle aliquid ad quod confequit commodum non est sic a rone q tal' sciat sic reddere ronez quare is facit. vicendum ergo q illud velle babet a rone ostendente obiectum volitum. sed non a rone consiliante ostendete câm quare boc facit oisticte.sed boc babet ab impem. Ad 3m vicednz q licet natura fit mediata caufa illi? euentus fortuiti non tri immediata & voluntas vnuz intendens lz sit alió

enenies preter intentum quod vicit fortuna non casus. Sed a ca extrin feca buiusmodi enentus fortniti fin Arifi. videtur vicendum q non na est ca eins. quia natura è cetermiata ad vnum saltem vnitate einsdem oz dinis 7 connecionis.encutus autez foztuiti no vident bre connecionez nec ordinationem ad alia. & natura non est că sufficiens 7 completia ene tus formiti. Item tunc fequeretur q fortuna effz ca per fe. Itez nullus of bi forunams quia impellir ad vole oum aliquid ad quod consequitur bonum nisi illud bonum adipiscar, fed illud bonuz adipifci non pot nisi cause intermedie concurrant ad boc cum ergo natura non pôt ee ca fufficiens buins concursus natura non fufficit.ideo sequitur quest aliqua că extrinseca coninngens. Sed o sit illa ca extrinseca sm Arl. est ne celus vel intelligentia monens celum mediate celo vel œus ipe immediate monens Dicedu q si nibil sit effect? foztnit? nist illud ad qo calitas celi potest se extendere tic non est necessaria caz inquirere nisi celum 7 mones celum 76 videt phabile qu nibil formitny videt in boie nisi illo ad qo calitas celi se extendit mediate vel imediate Sed pmu non credo effe veru quia aliquid est in boic ad qo calitas celi non pot se extendere sient est volitio nisi occasionalis monedo aspetituz fensitinum om cuins inclinationem apta est voluntas inclinari. celum g qu'non pot volitiones attingere nec ctia cas ad cius catoem coniungere io aligd est i boie ad qo celi calitas non pot attinge. Et fi viceret a forte ver eft q nullus effectus fortuitus e in voluntate a coiunctus volítioi p acciss th calitas celi ad oia alia fe extendit a sic no opoztet alia cam ex trinfecaz ponere nisi celu 7 itelligetia mouete celu mediate.ita q si Arist. vî vice q tale pricipiu fit ons obet glofari verum eft.mediate. Si gut aligs effectus fortuitus ponatin vo luntate cum celum non posit talem.

111 3

effecti attingere nec cas ad candum ipm coiungere nec aliqua itelligetia creata túc oz aliquos effectus foztui tos in cum reducere q oia puidet 7 coiungit causas medias ad effectus tales fortuitos candos. Sz quo B pot concordare cu pncipis Hriff,q no vi pone aliqo nonu imediate ee a ceo. vñ ipe ponens mundu eternu non whit motum potuiffe ee nonti nisi fm pres.ita q totus no potuit ce nonus. Lt ista octo pot apendere a tribus pricipiis. pino ppt imutabilita tem pricipii. 12 pin est oto imutuabile ido nullu moruz nec mobile poteft i/ mediate e nono policere qualiter fe bret nunc qui pus. Sed non credo q arguat folu ex imutabilitate agentis imo 03 addere aligd er pte effectus. fic op ages imutabile no pot imedia te care aliquid nouum alterius rois. qualit ödiceret fibiipi:quia itellige oino imutabilis fm cum cat nouaz ptez motus nec pr boc est mutabil. nec adbuc sufficit sed og addere sic. agens oino immutabile no pot care aligd noung alterius ronis nisi ime viate nulla posita vinersitate i medis causts actinis vel receptinis alit no biet po Arist. veritatem. si.n. cause itermedie active fint ouerfe oispois in agedo: vl'paffine oinerse oispois ? recipiedo:pot ce vinersitas effectung oato q in că pma nulla sit mutabili tas vel nonitas aliq mo. Dicem? g fm Ariffl. q ages oino imutabile no bis cas medias actinas vel rece ptinas oinerfe viiponis no pot care aligd noun alterio ronis. saliq istaz oditioni aficiète no bebim°63 Arl. vi ocludamo aliqua nontrate i co. Diceduz g q n odicit fibi i libello a bona forma. 7.8° pby . Fm q aliq volut sibi impone. q2 si fm pma viaz sufficiat oèm effectu fortuitu reduce in celú boc non ponit aliqua nouita tez vel mutabilitate in œo.q2 no cat conseffectus formitos a nono nisi mediante celo.7 13 no e 5 euz. Dato

etia smalia via q opozteat aliquos

effectus foztuitos nouos reducere i

mediate i œŭ adbuc no ödicit fibiipi qa certi fuit Ari.63 fua pncipia aiaş intellectina ce a wo imediate, aad b attinge potro nalis cu fit imoztalis r ita aligd noui pot imediate effe a ceo am n ödicit fibi sm sua pncipia S3 quo eft is mfibile.vicedum q imutabilitas agentis excludedo cas actinas intermedias vel receptinas concludit fin Arl. op non positificri aliqd noun alti?rois. fi vna aditio refecerit.s.qn cae intermedie actie vi passine oinersimode se brit in cando pot care a nono aligd alterio ronis Si etiaz effectus candus fit einfdem ronis pot cens ipm care immediate nulla potta nouitate in eo. ppe oiner fitate cap receptinară fie fol imedia te foluit glacies a coagulat lutu nulla posita nonitate in co.ita sm Ari boc corpe organizato cens necitate imu tabilitatis cât banc aiam 7 pus no. qa mā no erat visposita.ficut nec fol cat alin raling radin in acre rin aq nisi, pter oinersitate recipientiuz. sic i posito ceus ifluit vnisozmić in qo libet ingituz pot fm Arl.7 q2 ifte eft vispositus illeno:io æ impellit istuz ad tale politu ad qo plequit omo où illu aut no impellir. 92 no inenit i co oispoez illa qua oixim pus. 7 ira po Arlæbona fortia flat cu pone fua.8°pby.f.p œus non pot caufare nomi midu vel nomi celu vel nomi moti fin suā totalitatem. Sz fz sidē a veritatē vicēdu est q w būs pni æntiaz gfialè æ oibo regit res fin q nate funt regi. fm q or .7° & ci.c.30. Sic & res qs codidit ze.m pter illa gñalez puidentia bz puidentia spale er gda electone sm qua puidet vni cuiqs boing 63 merita pritia vel futu ra 7 occulta nobis. tri sibi pritia q2 eiº indicia iusta funt sp 13 occulta.ita op aliqui aductitas pl', picit op pipi tas fm Boe. 4° ce 260. Ita op 13 po nam' alique bu fortunatu in ex boc nibil nout ponimo in to pt victue. nsicps ad rones.

Explicit felicit

Additiones.

Ad foliones iston objecton coctor remittit se alibi. pot thi vici ad pmum negando pñiam q2 l3 intellecto viato ris posit er suis nalibo cognosce ibi esse psectissimaz voluntate, boc tamé eft p oceptuz iperfectu.q2 no eft inco uenies p oceptus impfectus cognosci aligd effe pfectiffinu ficut p oceptum finituz cognoscit aliquid effe infinitu Et io no sequit q p talem ronem vo luntatis qua viatoz by ex lege coi pof sit tangs p meding enides a pozi cog/ scere œo inesse oipotetia. Ad z'" oò est q qualifcungs sit a maio.bor vide tur negada. qu vii œus fit res fimpli cissima no tame ois aceptus que nos babem? a eo est simplir simplex. 7 io non 03 oein ponem talez este pse popie. a tamé si este pse non tri er boc estet pse nota. Ad zmoscenduz q co gnitio merbaphyfici ce cro excedit co gnitonem phici a co tam extensine apter multitudine passionus vi aprie tatu cognitay. quintensine pter maio rez pfectioem a pfectiozez modit cog fcendi.7p boc ad formaz argumenti vicar ocededo pma onias a ons ad istus intellectus, quetbas pot ad al tiozez cognitonem attingere quel illa cognito quia.ad qua fufficit nalis vel pBicattingere. na in cognitoe quia.e Dare latitudinez recessum sm mai? amin' tam inteline que exteline . Et io cû vlteri? infert. g pot attingere ad co gnitoem pter quidineganda è phia. te cemonstratoe quet.

50.67.4.a.ante illam pti culam tex. Et per idez ad zm.

ex<sup>m</sup> bui<sup>9</sup> appet in fenfü. qü.n. feccies colozis vi ficut qü radius träfit p vitrü rubeü ruboz apparet in piete oppoito. 7 ille ruboz ita vifus nö è rö videndi rubozz in vitro fub ppia ra töne fz tü' onute. vl' fozte nuflo' nifit p collatoem bui<sup>9</sup> rubozis ad illuz tan qı fillis, qu attı fes fenfibilis e ro fentiendi obm fub ppia röne inacipa nö è pecpta p fenfüz, fic apparz maifelle in vifione recta vbi nibil videt' ime'

int colozes 7 oculuz.7 tamé est ibi spe cies colozis mitiplicata. 93 otra 13 B fit ibici visione ti reflexa vi q ipaspe cies videat .qz boc qo videt apparet videri in speculo. 7 tam in tali visione reflexa spes est rosentiendi obz in ra tone sna pria quosm videt sub pro pria rone visibilitat fue. ga fili in p
posito posit aus videri p medinz.q. speculatu atifiub rone apria obiectia Sz bic vicendű of Alacen in pspecti na sua sie 4° c.4.ex intentone a tinat Pipes non est in speculo subiectine 7 vt ibi tinans actii videndi. Et beenit ostendi pot vnico expimeto.q2 quod alienbierns in se videt ab octo exite in boc fitu: pot el videri ab ipo exite in alio situ ouz tam mediuzsit illiia. tuz.7 no sit opacuz interpoitu.7 sit èt cebita vistantia.13 oculus q in afina to fitnerns videret album in foculo alibi exis non videret que no fit visio ista nisi in illo puncto ad que puenire pot radio reflexus qui semp est in ea des supficie cui radio incidentie 7 ens ipo ostituir angulu equales illi anglo g intercipit int radii incidentl 7 coz pus sup qo incidit. Dz etiā positu p B q aliqua specula no sunt sezmali p spicua sient in calibepolita a argento polito bi vider aligs color tangs ifpe culo 7 m in istis no recipit spes colo ris qu no est nata recipi nist i pspicuo tiñ di bic recipit in aere ppinquo tali bus speculis 13 ve ibi no pot termina re visione, qu etia recipit in speculo p spicuo vitreo adbucibi no terminat visio nisi ad aliquid opacuz suppom puta phibuz vl'alind bi2.oico g q in visione talispecularispes no est visa. 15 tm rato videndi obm illud cni? est spès. no tri p lineam rectaz sz p linea refleraz. vnde obm quidez no eft pze fens oculo p lineaz rectaz fz reflexam ocurrente cui recta in pueto vbi e con cursus radij visualis cuz catbeco . Et pidem ad scom.

So.8i.4.b.añ illo et 2º pricipali

Thota que pretit fibi inquim ens que pretit fibi inquim ens que citaz copetit cuilibet enti politino fin

111 4

viam fue entitatis magis 7 min pre ter illaz est tripler bonitas m zalis 63 gradus se bis. pina vicit bonitas ex genere que competit volitoi ex boc q transit sup obm pueniens actui tali 6 victame recte ronis ano solum que ueniens actuitali nalifficut fol visio ní. 7 bec è pma bonitas mozalis q io pot vici ex genere qu affi malis respen ois bonitail posteriorissine viteriors i genere mozis. na act' transiens sup obm meniens eft.q.fozmabil' p qua cunqs aliam circustantias mozales 7 ita.q.potentiale non oio ficex genus mozis sic fuit ipe actus in genë në e fz in genë mozis qz iam bz aliqd willo genere puta obm æbitű actui . za pot vici bonitas vituofa fine ex circunsta tia que petit volitioni ex boc q ipfa elicit a voluntate cum oibus circun stantijs victatis a recta rone wbe sibi opetere in eliciendo ipam. bonuz.n.ē ex caitegra f Dio.4° & di.no.7illo est.q.in spe mozis bonii qz iam babet oes orias morales otrabentes bonu er genere. Tertia bonitas potest vici meritozia fine gratuita in acceptatio ne vinina in ordine ad pmins q queit actui ev 15 op piuppo onplici boitate i a victa clicit ofozmir pricipio meren di qo eft gra vi charitas. Ev m primi vare eliam. Exm scoi vare eliam pan peri q eget 7 in loco quo pot fibi ope tere apper amozez wi. Exto terti illud opo face no tin ex inclinatioe nali fic potuit fieri i statu inocentie 7 forte pof set mo siei a peccatoze si adbuc pecca toz exis a no penitens ex pictate nali moueret ad primii: îz tiñ er charita te er à facies é amic oximosti respit opa ei obec tripl'e bonitas e ordinata ita q pma psupponit ze.zaze 7 non eg! bnictriplici bonitati confidet tri pler malicia. pma sigde è malicia er genë.qn.f.acto q tiñ by bonitate në ex perg oz ostitui in genë morl by ma licia q2 trafit fup obz viscouenies pu ta si odiretrāsit sup œū. za aut malia è er aliq circunitatia cordinate actu 13 b3 ob5 quemes. za ameritoria. Des z° pncipali.

i.City in dinis effentialia fint imedi atoza ipi centie vine vi notoalia.i. z. Citz in co posint esse plures pdu

ctões einsde rois.5.

3. City ifta possint simt' stare of rlo vt copata ad op" fitres. 7 vt 2pata ad essentiam sit ro tin.ii.

4. City ibtracta l' fepata fine circun feripta rioe ozigif post; mane papa oina oftituta: 7 vistincta.is.

5. City rlo ozigifi dis fit foz ifinia.zi 6. City eqlicas i vinis fit rio real. 25. 7. Uty œi ee oipotete possit roencea œmonstrari.zi.

8. Uty fi' fine vbuz vinuz beat aligs calitate pria respen erca 29. 9. City & possit face angem isomare

mām.43.

io.Utz ve polīs spēs q si in cucha puertere in aligd persās.46.

ii.Utz ve polit sacē q manēte cozpe

rloco ei cozo no beat vbi i lo și. iz.City respectus rei create sit idez ad œuz creante 7 pferuante.54

iz. Utz act? cogscedi 7 appetedi sint eentiatr absoluti l'een relati. 56. i4Uty ala sue pscoi nali relicta postit cogscë minitate par in oinis.62.

is. City respon voi crea inte possibil sit acting vl passing. 68.

i6. Uty libertas voluntail 7 necitas nalis poffint le apati in code respetu einsde actus 7 obi. 73

i7. City actoilectois nalis 7 actoi. lectois meritozie fint einfde fpei.77 is. Uty act' exterioz addit aligd boi

tati vi'malie ad acti iterioze. 80. 19. Utp in rpo vnitas në bumae ad vbum sit sola expederia näe assum

pte ad psonaz vbi.85. zo. Utz sacerdos obligato ad oo mis fa p vno: obligatus et ad oiceduz missam, palio sufficient soluat wbi tũ vicedo vna missa p abob2.90. zi. Utz pones mudi centate posit su

stinë alique eë vir bu fortuatu. 96

Additones.

In fo.74.i.a. Ad solutiões 22. In fo.67.4.a. Exm.buiº 22.

In Po. 81. 4. 6 no y ulma nato wy

Tabula

A in bon que por Trollege achum biskrie no nollegede dan fo. 67. 4. a
A ia dught por attigé alige obuche
To. 62. 3. A in Tellection paparato gre no di gono fo.43.4.c A in Trollechion proposato fre no por A ta Trelleste que de petro po 45. 1. a
A la Trelleste que de petro po 46.1. a
A la Trellestein que Trelligédo é a ma pravata. fo. 45.3.a A in Trellet regnir ogomo opado f. 44 3.6. A in Trellerhien no iduitaunos punio ne ad cop nor j aptitud no 6. 6. 2. a. c.c.

A ia min ad imagine di fo 67. 1. a.

A ia min co suito vialeto no pot attife
ad pro nother dei . fo . 64 . 2 . b. A in Tuin que por des gotte for 62.4.c A in non que possir co nalle cos se tinisatem diujnis so 63.2 a 6 A nats que se gent ad sun Trellerto 6.68.3.6.c Anglos et ab also creasu por de motron fo. 37. 4. a That A not plent of cade for fo. 6. a. b. A ges que i dustes dies simode for A getta que mtreple attigue ende A grés que pot ce i potetria simul cy i achu po 54 3. b.c. A gent nate no pot re corupe i m sair i g it re po 54.4.6.

A grés nate que posser pare de no ete simple i m Et Simpli de fo. 55. 4. 6 A ges no flupponet it fo 20.3. ploto A of where dx unus roi contis A chi Trilloch de plurhimb co patrimb Too. 1.0. opaticus Por 1.1.0. 1.2. a.b.

A 12 geo depi quet p obo f. 6:3. a.b.

A che gent ab obo lo 6:3. c.c. 4. a.

A che get gent four controper con

dou co na rei fo 13.2. b.c.

A che meritorius ad bog fit men

A Ar dile Thomis malis et mentoris no deferat pe . fo. 78. 2. 6.0 A cho morales que se trat adachi mentoria Po. 78: 3. a.b.c. mentoriu fo. 78:3. a.b.c. A et client a propijs de pichs pë A et moops re ce depresos f. 79. 4. a.b. A moralis circultatic que ordi A che morales un tr malita f. 81.2. c. 3. a b. c. A ches idem moralis por bir bonisa Act extressi più bonitati et malinon diftim al trononi. Po. 82. 2. A cho d' molli godi quo br condemus
retate cu obo fo gr. q. b.

A cho d' molli agen poppi p. 70.3.6.

A cho g no è ad forma achua cage no cyuori. Po. 72. 3.6. A sho ct opano que defenit f. 60.2.6. c. c+ 3.0. A the que divider Throsterie et ima A rino panis gus Troop x que pos fint nutrore : fo : 51 : 1. 6 c

A course conte i futo fut il; due to

bitudinos fo : 86 g.c.

A cons abtrachi de gly policas? in A come abstraction de glo policies un abstracto. Po. 22 3 c. ct q. a. A come respect als upor ad sun acri distalles also absormed sun f. 14. 1. 6. c. A come separation of cet of forth g un suto come for no put ofthe power relaction nullo por ce alices programmed nullo por ce alices programmed nullo por ce alices programmed un fo. 6. 3. a. A unito a space for topir so 84. 1. a. b. A re uties or board no deservation. A re ute of part no different fir pro Anti of pocularium to 40. 3. 6. A milla que formair differt a puotione f. 50.3. a.b.c. A mille que formats differt a puertone f. 50.3

Aug que i telly trou gryni de pro f. 69.4 a.b.

Angelme que Trelly durado y f'imphr

got als mels upon roupon fo 23.1.c. ct. 2.a.

A unerror que ponir jubas provaros

copt a deo po. 38.3. m. a.b.

A dequatro dupleso fo .29.3.c. B onesat moralet ach in fames f. 8.2. c. c+ 3.0 B onesat arhet que descar indirari elula B onesas quenir arhis epoto gor duras bonus cognire fo. 81.1.c. ct. 2.0

C marira no poteir producti rufi B one former empr dupli f. 96. 4: ptoy 3 Arudo dingna que differse a brita producto x60 Po. 41.2.6. C reate no pot proprie dir pas dine creata fo. 58.4. c. et 59.1. a. B to que to pour de matura Tept C reates or represents que defin tra dinjon fo . 71 . 4 . c . 72 . 1 . a. guil 80.54.6.c Corp? que facir distant aptroma? Cela que mouer localir rum Corpora duo si sent i code los que no fit i loco fo. 51. 4. a. b. Celebrant no opz g achu memo na tear coze p db unte rogane fo. 91. 2. a. b. c. le trent respectu ubi . fo. 53. 3. a Corportitat no è ro formalis red plu fisdametales consistero p. 51 q. 6.c Corp une ce iduipe loris lorali Commendano que resperent de ne crovigines fo. 16.3.6. nogar a deis sis for 51 2.0 Corradi Noze affermano de ropan Corpo aligat por te sine loso for 51. 2.c.et .3. a. ri ad negatione no aboad 3th which Corpaliser à locabelo et alfarhe Coradicho neid; Toleran Trollego Locat 2 fo. 51. 4. 6. c. do alega Troplant f.49.3.5.4. a.b. Comp que depedet a loro f. 51.3. Course por aliged alived nulla Corpl de não por ce dues lors lors lorals. noujtate ico factor ibide Convertio i aliga pepipent olis Corpora dus possir de Teode loro rouerfes et à no set anibelano fo. 50.1.6.c Corp' x qualit et qui definet ce sub Coverado alega Tono no up ib; pros panis fo. 51. 1. 6.0 man eft rag ers romune fo. Cogneto ab prachica por Trolligi 50.2.0 fo. 58. 2. r dupli Coversiones reminis aliga effe Cognino abprarhie quale volatio rão por es rouples f. so. 4. a.b. no bi ad obserti : ibide . Comunicare aligo alicus multipli Cognopent alega & fide ut for no Po. 87.1.6.c.2-a.6 por hor certitudine f. 63.4. c. c+ Course aleged Trepn6 mulniple por Telligi Po. 48. 2.0. Cognero Tollorius duplos una vei opprat ut goning also no Cause efficient duples art er arti climono fo. 40. 2. a. b. Cognitionos due de code obserto Caupe efferires que sons pasis Po. 35.4. c. 36:1.0 er ab cade potetro fo. 57.4. r. Cognetio Copitica et Tellerhuo ( aufalitat ruinfrug to eminitio que for destiche fo. 57.4. a. Po. 34.3.6. ET des Cognopus alego duplr. f. 62.4.6 Comfunatio qualitation quo st Cogrio nales de des et cogres The To ad equalitate fo. 29 .4.6.5. a no dufferat por . po. 79. 1.c. 2. a Colups que por Telligi fine That Correr que paray de rocreso is mo deredi po ter abbrache paray? man et glomate f. 54.1.6.2.a C warero que modo é semper in de abstracto. Po 57.26. reature gre no de deri pop mari Po. 55.1. a.

Depedena exthalis duplace est Comerator dury pin no posseys angrelo6 Thinkob Po. 35. 2. C. 3. a Comclosor d'am no post incli at man trasmurant ple aut no fo.35.3.c.4.a.b. Dependent iplas negato fo. 88:10 Dilotho rates go for fo. 77: 3:0 Doub poster favore unit corp re p proho at pluvalitas duplant portura et exterius fo. 11. 1. a. b.

Demostrates duple que et pp qd

plate vono. fo. 31. 4. 5.

Denomination align pairant de
align pomo direkt ple et de align Di que é ca efficies respechi mo res rely biden Deu est finité juigore por pour Thorado mo Denominar aligd at alig duply f. 80.3.6 DS Effines ) ungo re. ibide. is fie wishert Thrust of no pot fit well move moderate it imed these Plane por vo condi simpli mila Din ce finisi uyon ponus apro ibile Din ce siporeté pot demofrais po & Moha duino no por deserminano Effeto divina pla no por et por repui plusto difero f 10. 1 prospe e porto divina que e por forma le 7 pouro et comin pomalis ibide go et hoi your two for 32 3. 6. DE copore Eppositio imediata D's no por Imediate our offin come cf 5m + 3 cologo fo . 34 . 3 . 6 . ¿ prono dius no quo das uni ring Do post median rane or offen no por demostrari fo 34 . 4.6. prochone ut of raporo for 24 4. c. c4 25.1. a. DE por the fuit ashores puart for CM divino guomodo mous theologos . fo.35.1.c. ct ziptoto nation and molligades or quid Dim pope our pourer modian at imediate por domofrom water Po. 65.3.6. C Pero er whitas dingno que Po. 35.4. c D's or mature no surplus do g de plus po. 22.2.6. D's pri Trollyer grant to dyfithe A Sou Tomoreolo ad arhim be ariferi fo. 65. 4.5 e pero dinjna que replenent ali at ret : fo 66 : 3 a . ut por origine plus for 4. \$ 4.0. Diqua neroffetate weler grung wells C Meho divino a nullo rollar or ato potost nati regnesti fo. 65. Po.75. 1. a Distation quata for Ther ent or no 4.6. 1 64.2.0. Po. 52. 2. c . Ct. 3. a. 6. Monnie propriet è dies nis q. D yearra iter como por dupli Dipario ubi alrez apromis no e porale als acripus a phis que a theologis er gio fo. 1.4. b.c. Epoperisis firming for magnidime alterius aptromi Po. 52. 2.6 Depodoha almuit no por a pluis extra es alight no for 2.1.6. Dependente aliciente ut abalig ser E. Moralo alight & Tomodiatius fingli omni mo imediationet grif no menor ge regner for 85. 3. c. eft au no è ulom esto torus Po. 85. 3. C. fo. 45. 3. E.

6 rivatro dato o no sit Thinks gre E pt arripr dusts mudit for 45.4.5 no por roprobondi fo. 24.2. Experiding nis acripi dupli fo 20.3.6. 2 notal una realis abpluto achualis 6 enus opatroni Trellection E ponta i diujnis . Po. 1. 2 . c Cons a se e Timini som otm . f. 23 . 3 . b. gd fit et iqua sperie sit fo. 60 Ens & A tiphi por Trelligi f. 43.2.0 ho Thate you domo manone pp & qualitat for gatedor deins 8. 26.10 go no pot rognostero am offe E qualitos i divinis un divere mode omniporche for 33.2.0 idemptitatio for 27:3.5 ho de malus duos modis pua C qualitaris fudametu nevius è idi h umana na que depedet ad uer unis g. Toresturis fo. 27.4.6. bû dingnû f. 84 3.5. Ct 89.2.0 Q qualitat 7 denj nit 57 ejima reals habitus no c ca futo pod modi h no aliga university align por ce Po. 28. 4.5 defunction ¿ qualitas que Thedir relationos Malos fo. 30. 3.a Tpoteria ut babear formaline Q qualitat & T dinjnis connri f.31.2.a Po. 72. 4.6 neclection possibilet à articus 2 promisas que de por i dinjuis fo. 27 . 4 . c . ct 28.1. ct 2 . p. to hi ad Trellectione no to totalis raugh fo. 69. 2. a. ct. 3. 6. 2 ternitatio defenitio que de Trel nselloshes possibiles or obeste ligi. Po. 28: 1. 6.c. que gruvoust ad randu Tella Efficient pomi que no é depedes abalique . Po. 36. 1. p tota.

Forma alia por rerpe divisione er

mitriplicatione sine ma . Po. 6.1. b.

Forma por his mitripli Po. 10.3. b. Phone . Po. 69 . 3: 6. c poner a pro passius ou or se ashirus fo. 70.1. a et 61.1. Forma alig sons Talig no plicar pre denstavine de co. 90.13.3.c

Tet 4. a.b. et 20. 4.b.c.

Forma nalis no e pur agedi p I mallorhis populato no do Trollegen ig he rat red iqua tu rouper trollechone ibide I welleshes by dupline opation nom . fo. 62. 4:0 rospethi 13 palego absoluti f. 41.10. noller his non go for obcerta Forma subalis no ppe mac habe limble to . gt. d. a.p. no grantet ad conde Thele Forma sutalis que si magis er g. spofer . Po. 45. 2.0 Thonk . fo . 70. p tota 4.71. 1. Tides arysiso et Trust i g guenius nsollerhet agent et possibilit Int duas ogarones ordina Fides Tripa no por Trinare Talego tab. fo. 70.4. Ct 71:1. Fines ultimus ut à operate ut - norther hus agent er possibiles que definquet Tain f. 72.3.0 to fight Topatione f. 57.1.6. 64 58.4.0 Formuna god for ct & rough fog 6. neclectus por corptu for Finite et Frinte que pr haber mare 4 non cre absolurat not respectives for 18.1.0 nollectus no por hir due obs ad ont. fo. 21.3.6. C+ 25.3.a

eque pina vistincta. fo.zz.4.b.c. Intellectio q cat ab alig pno actino ernte in suppoito itelligete.fo.68 z.a Intelligerealigd ouplir precteripers fo.33.4.9. fecte. Inteo i g gnë vi q spe sit. fo. 60. z.v. z Intellectualitas includit pfe in effen fo.z.4.b.c. tia oinina. Intellige vinuz no icludit rem ad ex Intellige aligo est in co sine vice qo no è in creatura. fo.6.4.9. Intellige ee opatos imales pot triplir intelligi. fo.44.z.c. Inte pt opete alicui out. fo.45.z.c. Intellige est aliquid absom essentiar 7 no sola rio. fo.56.z.c Intellige includit alique respectu ad obiectum. fo 57 i.c. Intellige e pati quo itellr. fo.6i.i.c. Infinitu oupler i vigoze a i oura fo. 36. z.a. Anfim i östitat quo oz accipi.fo.zi.i.c Antim i proce vi vine gd e. fo.zi.z.c. Infinitas non eft passo cius cui incft fo.zi.z.a.et.z7.z.c Infimi pfcoenft eenisi vmfo.zz.i.b Infinită e ide realir că eo qo e fecă i eode supposito. fo.27.7.a. Infiniti a finitu quo se babent circa fo.zs.z.a.b. ens. Inftas non potest este realit idem qo substantia mobil'. fo.55.i.c. Inflas quo vinersimoe ppat ad res pmanetes r successinas. fo.55.4 c.7 Immediato oupler positina vi' nega tina. fo.z.4.a. Indiduatois ca va fair.fo.6.z.p to Inberere pot repugnarealicui qo n est suba. fo.i4.z.b. Impfectio aliqua pot repugnare ali cui ouplir. fo.i4.z.c. Ingenitu videt oftituere pma psona fo.is.4.b in dininis. Ingeniti q no ipoztet aliquod post tiuum. fo.i6.z.b. Ingeitu of fiptz fotale pleiemibis.c. Indicin quo ocheat sumi ab aliquo certo Justia accironobo mois. fo.8i.z.a Incipere 7 cesine ouplir possunt acci

pi. fo.56.i.c. fo.82.i.c.

Laudable 7 vimpable vii sumie i ali quo. fo.8i,4 b
Libertas ad voleduz in volutate pôt sil ee cii nceitate fo.75.i.c
Libertati rō q sit i volutae fo.75.i.c
Libtas quo vistinguie 5 nam a pso rab Augi. fo.76.z.c.
Lumen multiplicae alie q vossimundae meritum fo.9i.z.7.4.7.9z.i.7.z.
Lume quo requirie ppter colores 7 sil pp mediu soli. fo.7i.z.b.
Loco pt ce sinc corpe. fo.6i.4.c.

Derini i missa onplev. fo.90.z.b.
Derini missa onni mö est quid
finitum. fo.90.z.b.
Deriti missa oicte p vno pi? sibi vs.

gš si vicat p vnob?. fo.92.z.b
Deritozisi gd sit. fo.77.4.b.
Dual regrif bimdo act ad charitate ad B op sit mëitoi? so.78 i.c.7.z.a
Dio act? meritozi? se bz ad acti nälë ibidem.b.
Demozia imediati? inë vinine estene

Ördicere. fo.4.i.a.

Demozia quo seb ad intem agetem
ressibile. fo.70.4.c.

Desiratu impoztat ouplicem respectum. fo.58.i.c.7.z.p totum

Desari l'mesare qd abo ivozte ibio
Dot? q posit ce ad rem. so.52.i.c.7.
z.a.b.

Dot' rei quo fut icoposibiles a quo non. fo.55.z.c.7.z. Moneri z gescë aligd i a° 7 i a° vbi ñ čió od mončí 7ñ mončí.fo.49.z.c Dot' localis quo viffert ab alteraro fo.9i.4.c.7.9z.i.a.b. Dotns no pot imediate cari a co f рвт. fo.35.2.c. Dones pmnz quo ar ifinie pocer B of mouet tpe infinito. fo.36.2.c Mobile pot aliqui moneri ad ipfecti? fo.72.4.a.b. eo qobj. Mamilis modis accipit a pBo 79 fo.8.4.c. Ma vt eft quid non abz intelligi in distincta. fo.54.i.c.

203 vna no fit alia pter introducto në cuinscuos forme in ea.ibide. Magnitu° real' et vinis ver natura fo. 26.2.b. rei . an agnimdo pfectionis in qualibare fo.z6.z.b.c inuenit. Dagnitudinez mol' no ince alicui p gd pot acludi. fo. 38.4.C Medium in cogscendo pot aligd ee fo.67.7.c. Dediatio cae respectu effect' pot in fo.34.i.a. telligi ouplir. Detha quale aceptu pot bre ce fo.33.4.c. Dalitie quo vistignut it fe.fo.83 3.b ADedin int extrema pot itelligi politi ne ve puatine. fo.5z.z.a.

119 a creata quo fozmali fit pfona vel fo.86.z.b.c. indiniduum. Më bumane no repugnat este in aliq fo.89.z.c. suppo°. Tha bumana la sit i alio suppos non fo.89.3.a.b. inberet. Maquo retiat ad vnu. fo.74.7.b Mccina se pt ou itelligi. fo.4z.i.c. Mecefficas i co quadruplicit ineni fo.75.3.c.7.4.9. Motionale nullum è imediati? centie vinine. qualique eentiale. fo.z.4.c Motionale aliqo est imediati? cene oi nine negatine quolibet essentiali qo b3 respectuz ad extra. fo.4.i.a. Megato impfectois p pus puenit ali cui q teriare cepedentia. fo.87.4.b. Megatio no potesse pma rato esfendi fo.88.z.a. incoicabile. Megatio triplex. fo.53.3.c.

Dbiectum potentie intellectiue onplipot intelligi. fo.64.2.b
Dbiectus potetie intellectie no eggati tas rei mālis. fo.64.4.b.,
Dbiectum cuints potentie oebs poni aliquid abfolutum in quo fundar respect? ad potentia. fo.4i.c.,
Dbiectum intellectus oinini quid sit 7 quo se bs ad alia oba.so.65.2.7.3 p totum.
Dbiectum pinum potest triplicit in.

telligi. fo.zz.4.9

Dpato itellectia qr a pBo vicat acto cũ nổ fit i genë actionis. fo. 60. 4.b. Dpatio itellectia in gene fit 7 in q fo.60.z.7.Z. spe illi generis. Dpato 7 paº quo vifferut.fo.60.4.a Dpatio intellectina quale rem by ad fo.58.i.b.c. obm. Dunipotentia que potena est 7 quid includit. fo.zz.i.b.c. Dinnipotentia pot ouplir intelligi c.7fo.76.4.c ibides Omnipotentes quare ono effe no possunt Dedo oupler i agedo. .fo.41.4.c. Deulus cecus quare equinoce est oculus fo.45.1.8. Dratio potest alieni valere in triplici fo.90.Z.C. gradu. Diganu sbus gd sit. fo.44.4.c. PEs 7 theologus no peordat i mo fo. 34.i.b.c. pductois a co. BBs i poluit lubas lepatas infinitas vl' necias a fe. fo. 37.4.c. 7 eiceps. Pous posuit aliquid necium rtam fo. 38.3.c. catum. PBs gd fensit æ pliralitate anglop i eade spe. fo.8.4.b. Pobus quo intelligit fi intellectus refert ad intelligentem idem bis vice fo.59.4.c. retur. Potetia nulla pot bre plura obiecta vissincta adequata. fc.zz.4.a. Potentia actia ouplir. fo.36'4.c. Paternitas 7 gnatio q fit vna rela . fo.io.i.b.c. tio. Berfectio ois simpli pot in vno repe fo.zz.z.b. riri. Perfectio simply quo intelligit eins fo. 27.1.c. Derfectio aie our inter. fo.46.1.a. Perfcio vltia pt ou' itelli.fo.58.4.6. Proprietas pional'non pot effe infi nita intensine. fo.zz.i.b. Diopzictas offitues pmā pfonāi oi uinis quo fe baad ca. fo.19.2.7.3. Propetas iportat rloz rois.fo.is.z a Propos in oinis alig ft ve i pereto alique in abstracto alique neutro fo. zz. z.c. Dzepolito ilta Faliqui not cas fozma le alique cas fundamtale. fo.zo.i.c. Predicato cenoiatia no est prie i oi fo.iz.i.c.7.z. uinis 7 gre. Predicato no fp code mo vificat ce ortiatõe a ce poito fub eat. fo. iz.z.b Propões onas gbo foluut inconeni entia i ponedo vnum cozpo localit i fo.49.z.b. vinersis lock. Pluralitas ciusde rois pecigit plura litate altio rois vt whier, fo.8.z.7.z. Persona vinina quare offituit pre lationem. Dersona pma in vininis pot officui fo.15.z.c. p rlonez ficut z4. Dzi? ozigine quo pot stare cuz siltate në r quo vno ordo vistinguit ab fo.is.z.a.b. Pofteri' gnatoen fp è pfci'. fo.59.i.c Daffio ouplex poneda e in intellectu fo.70.4.c. posibili. Ptas quo ein co. fo.zi.z.b. Deun pm go e gui' altero fo.83.3.c. Detin additum peccato quid cestruit fo.83.4.b. Demi quo pot addi peccato in infini nitum. fo.83.4.9 Posibile vicit aligd prespon ad ali gd 7th fimpli e ipofible.fo. 47.z.c Danis quo pot querti in aliquid pre eristes. fo. 47.i.c. 7 diceps. Dreerigit aligd ad alique effectum fo.41.7.c. ouplir. Partes alterabil' fil'altat fo.9i.4.c. Dzomimo fi wbeat accipi f itetoez,p mittell l'ei'cui pmittif.fo.94.7.7.4

Oziitas quo e i vinis 1 q. fo.26.2.c.
Oziitas repit in oi gene entis ibidez
Oziitas panis ita postet puerti a wo i
persis sici suba. fo.46.4.b.
Ozuics postete nullo motu exite q
beret ppzia mesura. fo.52.2.b.

Relato oziginis e foluz una preă real interpara piona refereal interpara piona recoa real interpara piona recoa real interpara piona recoa real interpara piona recoa repara e foi in potetia foi in actor repara real interpara piona recoa repara piona recoa repara qui manet produinis.

Relato in ofinis nec e formalic infini

ta nec finita. fo.zs.z.a. Relato rois pot fundari in riocciaz rónis. fo. 28.4.9. Relato q non regrit vistinctioem in fundamento. fo.zo.z.c.7.4.9. Relato of sit ronis potest multiplicit intelligi. fo. 78.i.a. Relato absolutu no pat facere vnu oceptum pfe. fo.53.i.a Relato eft res pter sui fundametum 7 que res. Relato in vinis apata ad essentia est fo.iz.i.c. res 7 quo. Relato no pot a fundamto bre entitate 7 ab oppoito visitios.fo.iz.z.c Relato quare magl or res opata ad opa qui opata ad centia. fo.iz.4.b. Relatio villinguir a fex pincipis. fo. 53.i.b. Relato oupler ofiderat in actu intel ligendi. fo.58.i.b. Relation moi go vistigur. fo. 59.4.b. Relato triplir pot ad absom aparari. fo.60.i.a. Relatio quo pot alicui fm funz gen? quenire af spez no. fo.6z.z.b Res aliqua pot ce tin p vnum istans fo.55.i.c. Res q beret ce tim p inflans non ani bilat i instantisin tpe. fo.55.z.c. Res q cozzăpit no by pltimufui effe fo.55.4.c. Resinfe no variat ex eo grintellect? ea ad aligd apar. fo.iz.z.b Res multis mois accipit. fo.ii.z.b. Realen pt oftitui paligd bis fe fom fo.16.4.c p modu potetie. Repugnat aligd alicui p multas ra fo.46.i.c. tões. Repugnans posteriozi no repugnat fo.7.3.c. Dozi. Ro vata waliger aptitudine q fit i fo.18.1.a. fufficiens. Roaccipit ouplr. Reduplicato aliqui notat caz pdicati ad fubm aliqu folu mom. fo.iz.z.c.

Sacerdos no op3 op sp actu memoze tur illoz p gb3 olt ozare. fo.9i.z.b. Sacerdos quo pot meritu minealti applicare. fo.9z.z.c

Sacerdos quo vz p bnfactoziboci fo.93.4.9 Sacerdos an puf veat rogare p pro chiao an p pre mre. fo.93.3.a.b Sacerdos quo oz feobligare ad oi ceduz missas paliq. fo. 94.z.c.7.z. Sacerdos obligato onobo ad vicedu missa, p glz no satissac p vna.ibio Suba raccisno vinidut ens qu'est in vininis. fo.i4.z.a. Suba pima 7 za quo petut effentie fo.14.z.a. Subsiste accipit mlii. fo.z4.4.b. Spes glit ipottat rionem ad obm.fo. 61.4.b.c. Supficies otines vt loco quale baby

Supficies ofines vt loc quale baby respen ad locatum fo.52.z.c. Successini quo offeret a pmanete fo.54.4.a.

Simultas pot ce ouply fo.is.z.c.a.z. Spes qualez oinissonem pot recipe. fo.9i.z.a.

Totuz aliqii capit catheee aliquado spincatheee. fo.46.4.b.c. Termini cuiuslibz mot sunt fozma ripuatio. fo.50.z.b. Termini mot squo si incoposibiles riquo no.71bide p totum.

Transire rimanere quo pit eidez rei puenire. fo.14.4.c.
Theologia quo est scia in intellectu viatozis. fo.73.z.c.

Clacunz effe est possibile aliquo modo fo.5z.i.c. Cleritasa pncipi. 7 octois.fo.82.4.c Cleritas eade obi 7 act?. fo.82.4.b. Clolitas oina in aligbus actibus bz nccitate simplir. fo.73.3.a. Clolutas nãa no fert necio in vitimu Them. fo.74.4.c. Colitas nra aliga non pot nolle qo th non necio vit. fo.74.z.b. Colutas nia vinte vifferent ferune in sua oba. fo.74.3.b.c Colutas vinte but different ronem pncipy. fo.76.3.c. Colutas nungs agit nälit.ibidem. Colutas nui cefinat ab aliquo age te ad funz actuz. fo.77.1.a Colutas pot aligd ad aliud parare

fo.77.4.c.
Colitarii of triplir. fo.84.z.c.
Colitarii of triplir. fo.65.z.c.7.4
Colitari otemoto ou''. fo.65.z.c.7.4
Colitars ori pot effe ca cognofeendi
effentiaz ori. fo.66.i.a.b.
Colitars quare no offtinguir in oual
potetias activaz 7 pastivam. fo.70.
z.c.7.z.a.b.

z.c.7.z.a.b.
Clerbū folū rinat expedentiaz ne būae assimpte. fo.84.7.c.7.4. Uerbo vinino no repugnat finare a pendetiaz ne bumane. fo.85.z.a. Clerbum oininns no pducif p actus intelligendi. fo.5.i.c.7.z.a.b. Uerbu vinu 7.f.f.quo febnt in pduce do creaturã. fo.41.7.7.4. Uerbu vinum i suo oftitutio ni icludit respem ad creatura. fo.4z.i.b. Clerbū vīnuz vuplicē rem īpoztat vm realē raliū rois. fo.4z.z.c.7.z realet aliu rois. fo.4z.z.c.t.z. Uta i co è ide qo ipe co. fo.z.4.b.c Ubi è circuscripo pa 7 quo. fo. 52. z.b Ubi quo pot p motum successine ac fo.53.z.b. quiri Ubi quo accitali inest corpori locato fo.51.7.c. Unitas realis q non arguat vnitate

formalem. fo.z7.z.c.7.z. Unio alic<sup>2</sup> ad aliquid fit mitis mõis. fo.84.z.c. Uiso ou<sup>2</sup> ab Esngl.accipit. fo.69.z.a

Clisio our ab Auglaccipie so. 69.2.a Xõus quo se vicebat esse equalez co patri. fo.29.i.a.b

In ista tabla pm² nűerus cotat carta z² cotat colúna. Ira.a.cotat pn™ colú ne.b.medium.c.finem.

Et sicest sinis box colibetox a Jobe duns ordinis früz minox decroze sub tilistimorae coum theologox prespective editox, p excellentissimus facre theologie decrox mgīz thomā panlacth an glicā ordinis fratx beremitax sancti Augustiniti samossimo studio pata nino ordinarie legētē maxia cā diligēti emēdatox quox bonitate ac emēdatom diligēti impsa sucre venetis impems Jobis decloniae Coloniae Coloris cius Johanis Danthen de Bherretzem. Anno. D. eccelx vy vi de vo vi mē sis Octobis.

Registrum libei presentis.

西 Uacat cuncte in rebus pecozi essentie 313 in vnam preerigit ergo sine

entitatem L aliquid Prelatio om rationem perfectionem D

æ equalitate presens est esset ibi pzioz E si methaphyens pme substatialis vninersitatem producibilis

completo Siergo fnam më ff æclaratis.

fm boc illo circunscripto

Expeditis
vt pzebabitum
aliquod ens
accidentali b

adbuc non autem extractam actum fin naturaliter

The cumultis

facere essentia quiest

12 rationis tantum illam actus rationem
1
enim fufficit
vt effentialiter
eft mibi
vependens

formali 20 que fit in precise op formitum additiones. In fo.8i.

Finis.





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. C.6.10



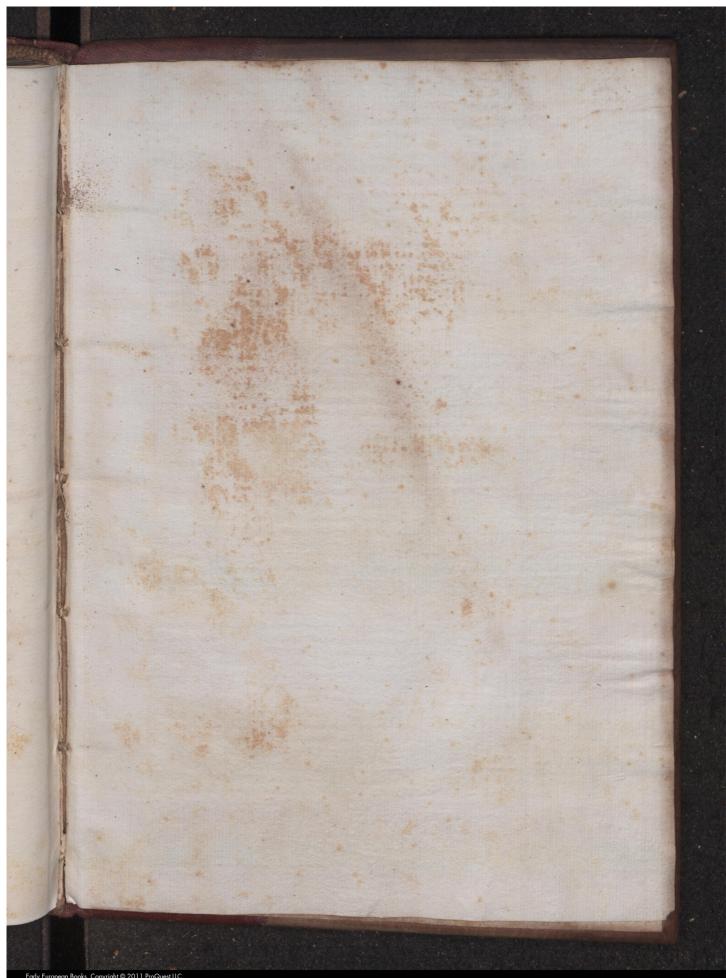

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. C.6.10





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Mogl. C.6:10